





B24) 11 B.

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Research Library, The Getty Research Institute



#### LE

# BELLEZZE

DELLA CITTA

### DI FIRENZE

nove a pieno di Pittura di Scultura di Sacri Templi, di Palazzi di più a motabili artifizi, e più preziofi di tribia de fi comendono automatale.

Scritte gia da M. France co Bocchi,

Ed ora da M. Giovanni Cinelli Ampliate, ed accresciure.



IN FIRENZE,

Per Gio: Gugliantini. Conlic. de' Sup. 1677. Con Privilegio di S. A. S. ENSHALL COMMENTS

### TARTAGNINVS LC. CELEBERRIMVS

Quicumque opus aliquod euulgatum subtiliter emendat, non minus laudabiliter agit, quam qui illud primus adinvenit,





ALL'EMINENTISS. E REVERENDISS. SIG. MIO SIG. E PADRONE COLENDISS.

IL SIG. CARDINALE

## FRANCESCO NERLI

ARCIVESC. DI FIRENZE.

Eminentiss. e Reperendiss. Principe.



MABILE a' cuori umani fopr'ogn'altra cofa è la bellezza, che nella fimmetria, o vogliam' dire ordine di bene aggiustate

membra consiste; E quindi adiviene che. la Città di Firenze con questa struttura composta, per suo maestoso aspetto ra-

gio-

gionevolmente tien nome di bella, e da tutte le Nazioni fopr'ogn'altra è tenuta in pregio, ed avuta in istima, essendo in lei quella Bellezza [artificiale chiamata] che nelle cose insensate dalla varia composizione, e lavorio della materia, risulta. È l'amor della Patria più d'ogni altro possente, onde Vlisse deliziosamente viver potendo, all'immortalità l'antipose, ed i Saguntini anzi che schiavi fuor vivere, morir in quella s'eleffero: Dallo stelfo violentata la penna a dar nuova vita a quest'Opera, nelle ceneri dell'obblio quasi sepolta, s'accinse, acciò qual altra Fenice di nuove piume vestita più lontano spiegar suo volo potesse: La qualità solo di tutte più ragguardevole, che'l pregio maggiore gli conferisse mancava, quando fissato l'occhio nel merito incomparabile di V. E. acciò l'opera meglio in se stessa avanzarsi potesse, e del tutto compinta fulle, per giugner Bellezza maggiore alle Bellezze, che suo reverito nome in fronte portasse determinai; E qual potev'io rintracciarla più degna, confagrandola ad un rampollo di sinobil famiglia, a cui in LinLinguadoca il Castello di Buchari presto al fiume Vrrosa situato, i tributi porgeva? Ché poi in Italia, sotto la scorta d'Vgo d'Arli Rè della medesima, venuta, Firenze per Patria s'elesse: Quivi da Vgo di Brandimburgo del medesimo Rè nipote, della Cavalleria, e dell'arme propria onorata: Godè la Signoria di Farneto, che Nerlara si chiama, e più tenute nel poggio di Ronciglione Contado di Firenze, da Castruccio disfatte, come disfatte surno per l'intestine discordié le Torri, che dove oggi è Mercato Vecchio possedeva: Quanto d'onore riceve la Città da Francesco di Biancozzo primo fra' Fiorentini che Laurea in Teologia per privilegio di Clemente VI. ricevesse, perche nella Chiesa di S. Maria del Fiore gran solennità ne fu fatta, concorrendovi oltre gran moltitudine di Popolo la Signoria con tutti i Magistrati, per quel giorno le campane a gloria sonando, i trasfichi serrandosi, ed allegrezza universalmente di fuo. chi, e lumi faccendosi; E qual pregio maggiore, ch'aver in breve spazio d'anni con duplicata Porpora la comun Patria illustrata? Quali encomi non merita V.E. per la Vice Legazione di Bologna, per le Nunziature di Pollonia, Imperio, e Francia, e per la carica importantissima di Segretario di Stato con fomma prudenza, e lode esercitate, e per tanti gravi affari al desiderato fine selicemente condotti? qualità ch'alla bontà de' costumi unite il cuor di chi la mira di doppio amore accendono; A ragione dunque il genio veritiero di mia penna, che non apparò giammai ad offerir corone d'alloro, se non a fronti che le meritassero di stelle, ha per suo Mccenate l'E. V. eletto, non avendo la Virtu abitazione più frequentata, o protezzione più ficura, che nella camera della medesima, ne vi è stanza in terra, che della sua partecipi più del Ciclo, ove ella rifplende stella si luminosa, che merita d'esser Sole Vniversale; La speranza di sua prorezzione sarà lo stimolo più possente di mia penna, che se bene è ente di debole attività, ed ha tarpate l'ali da discortese fortuna, non lascia però d'armarsi contro l'ozio, per gustar la soavità degli studi, ne' parti de' quali proceurero sempre,

che le glorie dell'Eminenza V. si manifestino; E siccome l'eloquenza del cuore supera di gran lunga quella della lingua, così il parlar con l'opere sarà di tutti il più eccellente linguaggio, col quale pregherò il Cielo ad augumentar la mia possibilità, perche sul banco della Fama mi dia modo di registrar qualche segno memorabile di mia ossequiosa osservanza verso V. E. supplicandola con tenerezza umilissima a non isdegnar questa devota oblazione, ed a ricever nella purità dell'affetto, ch'è tazza d'oro, i tributi riverenti di mio cuore, mentre le bacio il lembo della Sacra Porpora.

Di V.E.

Devotifs. Vmiliss. ed Ossequiosiss. Servidore

Giovanni Cinelli.

The proof of the control of the cont

Or voi, che n'avevate tanta frega.

Andatevel per esso alla Bottega.

mmr amon of the man of the convergence are a gione, ed a much of man parties of the following children of the convergence of th

AV KT

with a farmer with a second

## GIOVANNI

### CINELLI

All'amico, e cortese Lettore.

OLTE volte egli adiviene, che l'uomo anche nella propria Patria è forestiero, e particolarmente quegli che nelle Citta grandi nasce, e sic-

come è obbligo di saper ben parlar la propria lingua, così è necessario saper di sua terra le prerogative migliori: Da così fatto penfiero incalzato, estendomi in casa del Sig. Antonio Magliabechi (Vomo di singolari prerogative, e d'eccellenza di Dottrina ) stato da diversi Letterati forestieri chieste alcune notizie intorno alle cose cospicue della notira Città, delle quali, o come che non aveili vedute, o se pur vedute in eta tenera non aveva a quelle fatta veruna reflessione, mi convenne alcuna fiata vergognosamente tacere: Mirisolvei perciò volerne poter discorrere, per non effer neceffitato a star cheto intorno a quelle cose, desse quali come nazionale, e per conseguenza informato io devea molto ben favellare: Fermatomi in questo pensiero volsi legger le Bellezze di Firenze del Bocchi stanpate nell'anno 1391. ma come che in quelle io non interamente soddisfatto restalli, si per

7 I

ve-

vederne alcune, che come erette doppo la stampa di esto non poteva egli darne notizia, altre tralasciate affatto, ed altre non interamente descritte, per apertura di mente mi mesti a fare alcune postille al medesimo libro, giugnendovi le cole più principali, e più de-gne, che fotto l'occhio nella nostra Città ma-nisestamente appariscono, le nuove sommini-Arandovi, ed in quelle ov'egli è stato scarso nel descrivere procurando d'aggiugnere ciò che alla mia notizia è pervenuto. Ma perch' il Bocchi è stato uomo di somma bontà, ha egli ugualmente sì l'opere de' più eccellenti a come de' mezzani, e degl'inferiori artefici Iodate con la stessa maniera di dire co' modi medesimi senza veruna differenza: E se bene la vera virtù di lodi umane non ha la bisogna, l'onore, e la lode ella seco stessa portando, ed a guisa di pubblico banditore le geste virtuo. se, e di pregio a tutti note sacendo: Lode. nondimeno de' darsi e' non v'ha dubbio a. chiunque la merita, ma con distinzione si fatta, che a quegli che sopr ogn'altro dar si debbe tale ella sia, ch'il merito superiore dimostri, poiche il dare a' mediocri, ed a gl'inferiori la lode medesima, ch'a' primi, se non affettata adulazione, almeno debolezza d'animo, e poca cognizione giustamente chiamar si puote, essendo la lode secondo il Filosofo en favellare, che la grandezza della virtù chiarisce, e fa nota: E proprio degl'uomini

aver ognuno suo disetto, perche come rade volte si da la perfezzione, così niuno da qualche errore va diviso, ma siccome in tutte le cose, o nella maggior parte il più, ed il meno si trova, così il lodare, e l'aggrandire in tal guisa de farsi, che dell'opere delle quali è giudice l'occhio le circostanze si dichino, non per oscurare di quel tale in alcun conto il merito, ma perche come ombre poste presso il lor chiaro maggiormente risaltare, ed apparite il facciano: La lode de' non intendenti quella facultà della quale favellano ancorche molta, poco o nulla stimar si debbe come di niun valore, ma ben sì la poca degli uomini virtuosi, e d ingegno; e siccome a' fatti graui una lode ridicolosa, così a quel ch'è degno di riprensione la medesima disconviene, poiche il lodar di soverchio è un aggravare il lodato, e la vera lode è soave, se nella cosa lodata più che nell'opinione del volgo consista, onde siccome la lode non meritata è disdicevole, maggiormente è da fuggirsi il biasimare altrui, come molti sazievoli sogliono per lo più per modo di dilicatezza fare, ed ancorche io sappia che con facilità maggiore le nostre orecchie alla maldicenza si piegano, che la calamita alla tramontana si volga, ed oda dire a Tacito obtrect atio, & livor pronis auribus hauriuntur. Sento anche quel buon Spagnuolo di Cordova, che dice, lauda parce, vitupera parcius, similiter enim reprehensibilis

est nimia laudatio, er immoderata vituperatio; illa quidem adulatione, ista autem malignitate suspectaest: de 4. virtut. card. Onde per il fine stesso della Legge cioè di dare Ius suum unicuique siccome non istimero bene le cose ordinarie doversi in estremo lodare, così io non potrò anche sentir biasimare il disegno di Cimabue benche lontano dal vero, ma devesti egli molto nondimeno commendare per esser flato il rinuovatore della pittura stata persa cinque secoli avanti, ch'egli fiorisse, per lo quale ritrovamento debbesi molto avere in pregio quest'uomo, avvengache se la Scultura si perdesse, il che è difficile, per esser le Statue molto più durevoli, che le pitture non sono, meglio in acconcio tornerebbe il ritrovarla avendo gli nomini seco il naturale e'l vi vo, ch'è tutto tondo, e rilevato come in lei si richiede, che non si fe nel ritrovamento della pittura, non tornando così bene il ritrovar con facilità, e prestezza i dintorni, e la buona maniera per metterla in opra: Potrassi ben dar maggior lode a Giotto quantunque la pittura non ritrovasse, per aver un pò Più inteso il disegno, e meglio di Cimabue colorito perch'egli l'avanzo di gran lunga, come bene attesta il nostro Divino Poeta in que' verfi.

Credette Cimabue nella Pittura Tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido Sicchè la fama di colui oscura.

g .

Ne meno lascerò di coprir quell'errore di Paolo Vccello, esagerato dal Borghini, e Vasari nel cavallo dipinto nel Duomo oy'è effigiato Gio: Acuto facendolo star ritto sopra i due piedi dalla medesima banda, quando i caualli si reggono diametralmente, ed è certo, che a reggersi non poteva tal Cavallo essere che dipinto; Ne quell'altro della Botte dipinta nel Chiostro di S. Maria Novella, che diminuisce con punto diverso da tutto il resto della Prospettiva, e di dipignere un Cammello per un Camaleonte nella volta de' Peruzzi. Ma se secondo questi l'error del Cavallo è massiccio, è poi da pigliar con le molle quel del Castagno suo scolare nel ritratto di Niccolò Tolentino, ove ha voluto operar nel medesimo modo, e con lo stesso errore a capello a dispetto di tutti i censori, immitando in questo que Giovani della fcuola di Socrate che se per lor trascuraggi. ne gran letteratura non appparavano, s'ingegnavano almeno nell'andar com'egli con una spalla più alta imitarlo; E pure il Castagno Vomo di onorata nominanza in così fatto errore non douerebbe esser caduto: Ne Donatello al parer di questi va senza censura, poiche quantunque eccellente Scultore, e molto da Michelagnolo lodato, peccava al parer loro in poca pazienza nel ripulir le sue opere, di sorte che mirabili da lontano riuscendo, da presso vedute di reputazione diminuivano; E per non fate una lunga lifta d'Artefici antichi, ma venir come si suo dire alle strette, e parlar di quegli de nostri tempi , o del secolo passato, è biasimato da molti Iacopo di Meglio in molte cose da lui non così acconciamente fatte, come la bisogna richiederebbe, ne è commendato lo Stradano, che nella tavola de' Baccelli in S. Maria Novella oltre l'aver fatto il Torso del Cri-Ho più corto della bisogna sa esser presenti al Battesimo del medesimo Cristo sta quelle schiere di genti, tre persone ch'al suo tempo vistero, delle quali in esta pose l'essigie, quando fi sa, ch'a tal misserio niuno di questi viventi intervenne:anche il Rollo nella tavola dello Sposalizio di M. V. ch'è in S. Lorenzo vi fa presente un frate, quando gl'ordini di efii furno molto dapoi trovati: Così il Naldini non va lenza tacciadel Cisto fatto nella tavola della Cappella de' Minerbetti della fiessa Chiesa, mentr'ha dipinto una figura, che non dalla Croce, ove patendo morì, ma da una scatola di bambagia da comodi, e da gli'agi pare acconciamente levaco, quando il sacrosanto, e delicatissimo corpo di Cristo non poteva per tanti strazie tormenti non esser mai concio, e lacero: Lo itesso errore al parer loro ha fatto anche Cecchino Salviatinella Tavola ch'è alla Cappella de' Dini in S. Croce: Ma tornando al Naldini son cosa, secondo l'occhio di questi, mottruosa le ginocnocchia veflite, che egli ha fatto a tutte le fue figure ch'il naturale di gran lunga eccedono: Angelo Bronzini non può, da loro lodarsi nel torso di quel Cristo, che nella Cappella Zanchini in S. Croce si vede, facendo in quella attitudine tale storcimento che naturalmente non può stare: Ne meno il Vasari in quella tavola della Cappella Biffoli nella medesima Chiesa, ove dipinge la Vergine Santissima così giovane, che se non fusse stata mantenuta per grazia speciale, come si può credere, non poteva, ne doveva naturalmente parlando, esser così fresca, essendo all'ora d'età di 48. anni, e di poco affaticata da tanti dolori, e travagli: Anche Gio: Bologna Vomo di così grand'arte, e di maggior invenzione, con tutto che sia ogni sua opera maravigliosa e di pregio, e stato da qualcheduno criticato nell'effigiare i mulcoli del corpo umano, perche non come naturalmente nella Notomia si veggono, ma in qualche cosetta più tosto a suo capriccio, e di propria inuenzione gli disegnava, il che non fece giammai il Buonarruoto, che per 12. anni continovi indescessamente la notomia studiando del sito, e positura de' muscoli Padrone si rese: Dicono ancora non potersi scusare l'error del Bandinello nell'Eua, ch'è in Duomo, avendola fatta maggior dell'Adamo, e nella statua d'Ercole ch'ha superato Cacco posta allato alla Porta del Palazzo

Necchio dicono aver fatto i muscoli che tante pine poste insieme appariscono, ed a molre altre delle lue flatue aver auvto per proprio far sempre i piedi oltre modo lunghi. Nonvoglion anche scusar il Rosh antor del S. Matteo di marmo, ch'è in Duomo per averli fatta quella coscia un pò lunga, che non corrisponde all'occhio, ne vi si riconosce per quanto questi dicono l'atraccatura, ancorche tra quel panneggiamento rinvolta: Anche l'error di Santi di Tito, dicono i medefimi, non è da passar di leggiero, che nella Cappella de' Michelozzi nel Carmine fece quell'improprieta di dipigner S. Girolamo nella Capanna il quale fiori più di 400. anni doppo Cristo, e queil'aitro suo cattivo costume comune affai anche al Macchietti di fervirsi di colori si languidi, e colorir si male, quando difegnava con tanto spirito je si bere: Soggiungon poi il n odo (concio col quale (ecco bravo a' nostri giorni estigio il S. Michele Archangiolo, ch'è sopra la porta di S. Michel Berteloida gl'Antinori, cosa suor dell'uso e che non può posare in quella forma contanta distanza dall' un piede all' altro; e non-lasciano di mordere il Rosselli, ch'ha fatre le sue pitture si vive, e cariche di colore, che anzi sfaccciate più tollo che colorite dir fi poslono, estendo per altro stato Vomo di fiima; Ne dicensurare del Francavilla la statua della Primavera, ch'è sul Ponte a S. Trinita

nita alla quale ha fatto il collo a dismisura lungo, e lunga ancora la gamba che alza: Dicono anche che di Benvenuto Cellinia quel Perseo di bronzo, chè sotto la loggia de' Tedeschi non si posson salvar quelle braccia si grandi al detto di chi la proporzione. del Corpo umano intende. Ne ricoprir l'errore dell'Ammannato nel Gigante ch'è sù la fonte di Piazza per esser maggiore la spalla ove volta la testa, che non è l'altra, oltre la positura di quelle braccia cadenti, e de' muscoli di quel gran corpo così languidi, e mo-sci: E Ventura Salimbeni Vomo assai per altro stimato, molto più lodato sarebbe', se le sue figure auessero i loro panni meno riquadrati, e più dolci, che non paressero di carta, ed il Passignano, con tutto che susse di si rara intelligenza, e che dipignesse lo gnudo si bene, o fusse per la scarsita del colore, o per avervi mescolato tropp'olio, anno tutte, o la maggior parte di sue opere perduto la vivezza di que' colori, che sommamente l' occhio diletta; e finalmente del Pontormo chi non conosce l'Ipocondria, ch'ha dipinto nel coro di S. Lorenzo quelle figure si gonsie, che non si distingue, che cosa si sieno, e quelch'è peggio ha fatto lo stesso errore anche ne gli Agnoli, quali no stettero certamete sorro l'acque del Diluvio; Federigo Zuccheri ha dipinto la Resurrezzione nella Cupola del Duomo, e v'ha fatto tutte le figure veltite, e d'età

d'erà differente, quando sappiamo d'aver à risuscitar gnudi, e tutti d'un et d secondo vien affermato da SS. PP. Di tutte le cose qui nomi nate io no stimo pero che vi sia alcuno quatu-que a questi valer nomini assezzionato, chabbia a verun patto per loro ad offendersene; ne credo che ad alcun discreto ciò possa cader nell'animo, ancorchè la verità sia sempre odiosa, poiche questo sarebbe un voler pertinacemente sossenere ciò che dalla maggior parte de gl'intendenti, se non biasimevole in tutto, almeno di qualche avvertimento degno è giudicato, ne per aver di queste par-lato si dovrebbono sdegnar questi stessi quando anche uivessero, auvenga che lo specchio la deformità dell'oggeto, che rappresenta, mostrando, perciò colpato esfer non deve, non seruendo egli ad altro, ch'a far conoscer le maniere sconce perch'altri di quelle corregger si possa; E tanto più da quetto sdegno esente io mi credo, avendone discorso solamente per impugnarle, emostrar che non fono veramente errori, non auend'io auto intenzione giammai di sar come Gio Andrea Gilio da Fabbriano nel suo Dialogo de gli errori de' Pittori: ma'quand'anche pur fussero sempre con l'oro degl'ingegni grandi secondo il Filosofo un pò di lega di pazzia mesco-lata si risionosce, e che ciò sia vero, come si può egli biasimar Cimabue nel disegno, se quello non poteva avere per non estersi ancora i dintorni riconosciuti, e ritrovati, che-

l'anima del disegno sono?

Paolo Vccelli s'ingannò perche con velocità camminando il Cavallo resta frodato l'occhio al quale egli credette, non potendosi senza gran dissicoltà osservar nel medesimo tempo il posare, e l'alzare dell'uno, e l'altro piede; e l'error della Botte de' tacersi perche non era ancora tanto assottigliata la prospettiva stata persa con la pittura.

un maestro di tanta stima in que tempi nonebbe cuore di volerlo correggere, ma seccome coloro che giurano in verba magistri.

Donatello nel ripulire andò lento per sommostudio, ed accortezza, acciò l'opere sue, non perdessero quella natural vivezza, e grazia, ch'il getto, o i primi colpì, come di franca mano, e di vero maestro avevano in quelle impresso, onde sarebbe il lor pregio diminuito nel vederle da lontano, siccome gli toglieva in parte la stima il considerarle da presso, anzi per suggir questo incontro non si curò mai che l'opere sue sossero vedute prima d'esfere a' sor suoghi collocate, come seguì nel S. Marco di marmo ch'è in Or S. Michele.

Iacopo di Meglio disenderò con la risposta che dette Donatello al Brunellesco, la qual poi passò in proverbio, tò del legno, e fann' uno, che se tutti i maledici alla censura altrai l'opere loro esponessero, andrebbon più g uardinghi nel biasimo, ed assortiglierebbon mol

to più lo 'ngegno nell'opere. Gio: Stradano, e Santi di Tito non anno veramente fatto errori, ma alcune improprista a petizione di coloro, che gli anno allogato le tavole, e ficcome l'armi si rivolgono a' danni del proprio Padrone per ubbidir la mano che le sostiene, così chi vive del pennello, è necessitato, ubbidir que' tali che l'opera gli commettono, potendo solo da tali cose simproprie astenersi quegli, che dell'arte non viuono, così il

Naldini, e'l Salviati nell'auer dipinto il Cristo deposto di Croce vago e carnoso, nol fecero per altro, che per mostrar l'intelligenza loro nel dipignere il corpo umano, poiche sarebbe cosa molto compassioneuole se si ritraesse il Salvatore nel modo come veramen-

te su tolto di Croce, Et il

Vasari per auer fatto quella Vergine alla Cappella Biffoli così giouane non è tanto alieno dal vero, mentre l'esperienza ci fa vedere ogni dì, che le Vergini molto più sono dell'altre femmine dureuoli, oltre la grazia. speciale per sa quale meglio d'ogn'altra la B. V. si manteneva; lo stesso

Naldini tacciato per auer fatto alle sue sigure le ginocchia troppo grandi, bisogna dire che non l'ha vestite di velo, ma figurandole vestite di panni manosi, e grossi che non s'accoltano alla vita gonfiando oltre modo mo-

strano le parti assai del vero maggiori, & il

Bronzini douetre forse servirsi di qualche naturale satto a vice, per così dire, trouandoi di quegli Vomini, che sanno di lor vita tali attitudini, e storcimenti, che a gli altri

impossibilissi rendono. Così

Giambologna Vomo tanto ragguardeuole, e fingolare, e che con grande intendimento l'opere sue facena, auendo per fine intenzionale la perfezzione di esse, non sarebbemica gran fatto, se scherzando per capriccio
qualche cosa con la pradenza aggiunto auesse, ou'era la natura stata mancheuose, non si
trouando, che di rado o mai un naturale, che
dir si possa perfetto, auendo mira l'artesice di

rappresentare il bello, e dilettare.

Il Bandinelli non ha già commesso qualche gran fallo, per aner fatta l'Eua maggior dell'Adamo, se la natura prudente maestra sa delle Donne assai maggiori che gli Vomini non some pure in questi tempi se n'è veduta una natiua di Bolduc nominata Geltruda di Gio: d'eta d'anni 28. ch'era alta trebraccia, e cinque ottani, ed il suo braccio era di nostra misura Fiorentina poco meno d'un braccio, e mezzo, ben proporzionata in ogni sua parte, aucorche la testa al mio occhio alquanto piccola rispetto alla persona apparisfe, ne mai a' nostri tempi si è veduto colosso maggiore, e pure per quanto dicoso il Parte, e la Madre diessa crano ben piccoli, & dere, e la Madre diessa commessione de la maggiore.

il di lei fratello alla giusta misura malamente arrivaua; Ma ritornando all'Eua ell'è per altro statua, che anzi mirabile, che bella de' dirsi : 1 muscoli dell'Ercole, e del Cacco son stimati risentiti, ma se noi vedessimo un Vomo vinente di quell'altezza ben carnolo, forle l'occhio non giudicherebbe improprio ciò che questo artefice ha fatto con sommo studio: Ma la critica di questa seconda statua non nasce da altro che dal luogo ou'ell'è stata posta, auuenga che se non susse collocata a canto al Dauid del famoso Buonarruoti, che vale a dire ad una statua di somma persezzione, egli è certo che ella sarebbe in maggior pregio tenuta, ma la vicinanza di quella diminuitce la stima di questa

Il Rossi è anch'egsi scusabile poiche è molto più dissicile l'ingrandimento d'una sigura, che non è il diminuirla, perche in questa maniera ogni minuzia basta per renderla proporzionata, in quella vi vuol maestria assai maggiore: oltre che anche si ruppe il marmo dopo auer fatta la statua, e su forzato rac-

conciarla come meglio potette.

Il Rosselli ha considerato, che tutte le pitture a freico col tempo lor vaghezza perdono, onde per renderle più durevoli arditonel colorir s'è tenuto: E Cecco brauo finalmente ha dipinto un Angelo, che può reggersi, e posare in tutte le forme; E poi sonoper lo più gl'ingegni di questa sorte d'Vomini.

molto dalla riga volgare differenti, e non. solamente son vaghi di be' tiri come sece il Brunellesco al Grasso Legnainolo, ma sono in una tal bizzarria rinuolti, per la quale la viuacità del loro suegliato ceruello chiaramente dimostrano; E se di queste loro malozicherie il nonero dir voletti, farci moito più lungo che la bisogna non chiede: Cimabue fu di genio così altiero, ch'anuertito di qualche errore da gli amici in cambio d'ammandarlo, subito la pittura guastana, ne Donatello fu di lui men sdegnoso, mentre offertogli poco prezzo della testa di bronzo da quel forestiero per lo quale lauorata l'aueua, in. vece di ridersene, o di dargli qualche altra rifposta, che più gli tornasse in acconcio, quella precipitosamente gertando in più pezzi ruppe, ne giammai a rifarla accomodar a volle. Andrea Tafis'era accoftumato di lemarsi a mezza notee a fludiare, e far leuar sul buon del dormire i suoi giouzzianeera, uno de' quali per tintuzzarlo nel letto, of indal nomo paurolo, e di poco animo, gli fece la burla degli scarafaggi; Buonamico Buffalmacco perche riceueua fastidio dal filatoio della moglie di Capo d'Oca so vicino, che. a mezza notte a filar la lana fi poneua, fatto un forame corrispondence al di lei cammico con una canna bucata gli falaua talmente b. pentola, che Capo d'Oca oltre l'auerla più volte aspramente battuta ne menana smanie, ond'encredere, e vaghe sono le figure, e quella del Santo arde di rigoroso zelo,

Viè una Lunetta del Rosselli assai bell che è quando S. Antonino muore. Vi sone

anche altre pitture, fra le quali nel

Capitolo del Chiostro vi è una tavola nella quale è la coronazione di Maria Vergine di Sandro Botticelli, e nel medesimo Chiostroè un Cristo nel muro con S. Domenico a' piedi di mano di Fra Gio: Angelico.

Sono in Convento molte altre pitture, come un Crocifisso di Giotto, la Tauola dell'altar Maggiore di Fr. Gio: un'altra Tauola ch'era in Chiesa di Domenico del Grillandaio, & un Cenacolo nella foresteria del medesimo; Nel Resettorio alcune pitture del Sogliano, nel Noviziato una Tauola alla. Cappella di mano di Fra Bartolomeo, ed altre che per brevità si tralasciano: Evvi ancora una copiosa Libreria acconciamente tenuta per pubblica comodità fatta col disegno di Michelozzo lunga brac. 80. largabrhc. 18.

A canto a questo Convento sono le Stalle de' Cavalli di rispetto del Serenissimo G. D. che sono in gran numero, e seruono per il solo esercizio della Cauallerizza, e per le seste solénni per le Cavalcate: in faccia d'un Corridore, che vi è coperto per poter far gl'esercizi in tempo di pioggia sono dipinti al naturale sei Canalli di mano d'Alessandro

Allori i quali sono oltre modo vaghi, mostrando ogn'uno di loro diversa attitudine, e varia movenza. E' fuori di queste una Nizza ove si esercita la gioventù nel correr la lancia, ed appresso vi è un ben scompartito, e divisato giardino ripieno di piante la maggior parte straniere, che da' paesi più lontani fà la liberalità de' miei Principi condurre: E' nel mezzo una vaga peschiera perrenderlo più ameno, e lungo la muraglia dalla parte occidentale scorre un ruscello cocopioso d'acque molto comodo a' servigi di esso; Vi sono ricche spalliere d'agrumi, e deliziosi boschetti, che a chiunque gli rimira e fra le loro ombre passegia di dolcezza e cotento il cuor colmar si sente.

Appresso a questo Giardino sono le Moi nache di S. Domenico nella qual Chiesa è una bellissima tavola di mano d'Andrea Ve-

rocchio;

Perche su costume antico della Republica Fiorentina nutrir vivii Lioni, come che questo animale sia della Città l'impresa, ed era il lor serraglio prima dove è l'ultimo cortile del Palazzo Vecchio, ed ultimamente dove è oggi la Zecca a canto la Loggia de' Tedeschi, che trasportato poi quivi ha la Regia magnificenza de' miei Sereniss. Ss. non solo l'uso antico conseruato, ma ampliatolo ancora, venir facendo dalle più remote parti dell'Affrica, e dell' India siere,

B

spiccata al suo Cavallo, e più bella, perla qual'arguta risposta sù con doppia provisione richiamato

Nanni Grosso suo scolare non voleva lavorar ne' conventi de' Frati se non gli serviva per ponte l'uscio di cantina, per potere andare a bere a sua posta senza chiederne licen-

Nunziata perch'avevano scoperta senza suo ordine quell'opera del Cortile ov'è lo sposalizio di M. Vergine, presa suriosamente una martellina la guastò in più luoghi come si vede; E Pier di Cosimo per non lasciare il savoro, e risparmiare il suoco nel sar bollir la colla quoceva quantità d'nova sode le quali consumava poi a poco a poco; A veva a noia il pianger de' bambini, il tossir de gli Vomini il suon delle Campane, ed il cantare de' frati, non voleva garzoni intorno, ed essendo ormai vecchio s'incolloriva con le mani che paralitiche non tenevan sermo il pennello.

L'Ammannato pretese di prendersi la misura del vivere; ed avendo intenzione di consumarsi ciò che guadagnato aveva, si sigurò di poter vivere dodici anni e non più, nel qual tempo ogni suo avere largamente spendendo consumò; ma vivendo poi oltre il suo credere più anni, si ridusse a morir mise-

rabile.

Al Pontormo diede in un'eccesso di melani conia,

conia, e per fare al naturale quelle figure del Coro di S. Lorenzo state sotto l'acque del Diluvio, teneva i cadaveri ne' trogoli d'acque per farli così gonsiare, ed appestar dal puzzo tutto il vicinato.

Il Puccetti non sapeva toccare i pennelli senza la conversazione di Gengio Ferravecchio, onde ripresone dallo Spedalingo degl'In nocenti, su sorza che quella gli concedesse, se vosse ch'egli a finir lo'ncominciato lave-

ro ritornasse.

Il Passignano quantunq; Vomo grave dato sessa à pennelli, a vedere i Burattini sen'andava, e di quelli oltre modo prendeva dilerto, imitando in ciò Dante, che nell'ultima
sua tras metteva co fanciulli a fare allatrottola, ed avvertito di simil debolezza si
disese col dettodi Catone Troco lude

Gio: da S. Gio: dipinie un'Angiolino con

le parti di femmina, e finalmente

Cecco bravo asseriva d'aver tenuto il Diavolo al naturale quando dipinse il S. Michel Arcangelo, ch'è in S. Michel Berteldi, e di parlar con lui familiarmente ed a sua voglia, essendosegli messo in capo la medesima Ipocondria di Spinelio, che asseriva aver veduto in sogno quel Lucisero che così mostruoso dipinse nella Compagnia di S. Agnolo d'Arezzo. Da questa digressione si faccia l'argometo della stravagate natura di si fatti cervelli che come cievati, ed applicati alle speculazioni,

tt 2 edal-

ed all'invenzioni danno sempre in qualche bizzarria per non dir peggio, delle quali fe ne farebbe non lunga lifta, ma un groffo volume se raccontar per filo, e per segno tutte si dovessero, come quella del Bugia dini che per voler raccomodar le pitture di Paolo Vccelli le guastò tutte; e quell'altradi Rasfaello da Vrbino che per volersi servire nelle pitture del nero da stampatori fon tutte andate male come quella tavola della Trasfigurazione di Crifto, ch'è a S. Pietro Montorio in . Roma, e si come ho molte di quelle tralasciate, così anche nelle Bellezze n'ho tralasciate molt'altre per diverse ragioni: La prima 6 è perche a nominar ogni menoma opera di ranti Vomini illustri de quali la nostra Città estata in ogni tempo seconda prodottrice, si farebbe un volume si grande, che la giunta senza fallo maggior del Testo sarebbe: La seconda perche molte pitture per esser di simil maniera ho giudicato miglior partito tralasciarle, che voier vender, come si dice, lucciole per laterne poiche avendo una volta ammesto una pittura dubbiosa,o sospetta delle quali moltissime ce ne sono, si sarebbe poi nel ritrovamento del vero tolto il credito, e diminuito il pregio alle vere figliuole di quei pennelli da' quali ricevono la nominanza, e la stima ricordevole del detto di Demostene, eaueda est oratori prasertim in rebus dubus affirmatio, que contentiorem facit auditorem. E

perche questa non è materia di mia profession ne non ho voluto co l'attestazione di Iacopo Viperaio autorizzare i miei detti, ne meno de gli altrui panni vestirmi, perche s'ognuno evessi a ripigliar il suo, molti che si spacciano per letterati tante Cornacchie d'Elopo resterebbono, ma con l'appoggio dell'inge-gnosis. Sig. Protasso Felice Salvetti, gran pratico delle maniere si delle statue, come delle pitture, e dal Signor Lodovico suo Padre ormai Vecchio nella Scultura, informato, avendomi l'uno, e l'altro con eccessi di cortesia molte, e molte notizie somministrato, ho questa fatica al desiderato fine condotto, ne men di questi m'ha dato aiuto il Signor Virginio Zaballi delle maniere intendentif fimo, oltre quelle di che m ha favorito il Sig. Baldassar Franceschini detto il Volterrano, che non sono state poche: E doppaver l'opera compiuta nel darla a rivedere al Signor Avvocato Matteo Mercati dal medesimo sui di molte note per suo diporto assai prima fatte graziato, che si come m'anno dato nel sine lume grandissimo per esser tutte con l'autorità congiunte, così se da principio capitate mi fusiero, se non dalla totale, almeno da gran parte della fatica Igravato in'averebbono; Ne averei lenza la scorta di profellori intendenti, pormia si fatta impresa auuto ardimento, come anche pur menomifsima particella, dalla prima stampa rimuo. #C 13

vere o mutare, perch'essendo questo libro seauto in pregio non tanto perla materia; che tratta, quanto perla bonta della lingua, la fima primiera non si diminuiste; avendo so lo preteso d'accrescerlo per recar diletto a coloro, ch'essendo sontani, veder la bella Fiorenza non possono: E quantung; le giunte per se stelle dalla rozza differenza del suono conoscer si facciano, ho voluto, ch'in carattere differente sieno stampate, lasciando il tello nel suo corsivo, acció si riconosca ancora, che dalla prima impressione non hone meno un iota levato, bench abbia in alcuni luoghi qualche cola antepolto, e polipolto, non gia per far il pedante ad un tanto Vomo com'era il Bocchi, ma perche servendo di scorta a molti forestieri, possin con quello nelle mani, entrando in una delle Chiese descritte cominciar da una parte e seguitar per ordine sino al fine, senz avere con scomodo a tornare in dierro, perch'ogni cosa senz'ordine è dispregiabile secondo Platone nel Timeo, ab eo qui earet ordine prastat non discere: L'opere qui nominate dalla loro au-torita di giunte non vanno, avendole perla minuta riscontrate col Vasari, Borghini, Giani, Ferrini, Giambullari, Mini, ed altri che di questa materia anno scritto, ne io qui sempre la citazione ho posta per divenir me-no odioso, persuadendomi ancora che chi è discreto, ciò che con l'orchio si vede negar

non debba, effendo egli giudice, oltre molte certezze, delle cose esposte al pubblico dall'impressione in qua de' libri citati: Ciò solo sia detto per chi pretende ch'io abbia a capriccio, e senza l'appoggio della ragione, e dell'autorità cicalato, sapendo molto bene che non manca chi col vomito di poche parole pretende oscurare il vero, perche serra la bocca alla menzogna, tanto amabile in apparenza, quanto odiosa nel suo discoprimento, e per quelli solamente che con satira anticipata sono andati spargendo, ch'io he qui più errori, che parole registrato, offerendomi mostrar loro, ch'è grave errore il biafimo all'operazione precedente; ancorche questo gli orecchi de critici di dolce suono riempia: ma che! quelle geste che posson dar piccola ombra di non ambita gloria, sovente spine acutissime d'implacabil persequzione divengono: La malignità di chi non può patir l'opere altrui alza tosto la portiera all'accuse, che mascherate di circonstanze, e dalla menzogna adornate, anco i più perspicaci bene spesso ingannano: anzi perch'ho proccurato esfer veridico, e perche godo sottopormi alla censura de Savi imparando da S. A. gostino nel libro delle ritrattazioni non folo misono d'alcune cose nel fine dell'opera ridetto, bramando estere avvertito de glierrori per emendargli, non gia per pertinace-mente sostenergli, ma se nelle case particolari

†† 4

avel.

avesti preso qualche equivoco son degno di scusa, per essermi rapportato à quanto da Padroni di esse mi è stato riferito.

Terza perche sappiano quelli, che non veggono la mia Patria, com ell è talmente di delizie in questo genere ripiena per lo nove ro grande de professori di tali arti, che poche son le cale, che qualche singolarità non abbiano, e queste non si mentovano, perche non estendo fille, ma per le mutazioni de tem pi d'una in un'altra casa trasportandos; non rimanga ingannato fra quattro giorni chi legge dalla iperanza di veder alcuna dell'opere in questo racconto descritta, che per la mutanza, gia detta sia dipoi altrove traspor-tata: Come anche perche que tali che se posfeggono possono nel mostrarle con veritiera afferzione di chiung; e di qual maniera elle sieno ridire! Essendovene alcuni altri ancora, che non anno consentito, ch'io qui le lor pitture descriva, o sa per riserbare a se medesimi di favellarne la briga, o pur gelosi che chieste loro non sieno, non si son cutati; che il pregio di quelle si manifesti: Così minuendo non solo di que valenti artefici ma dei for maggiori, che l'acquillarono la dovuta gloria, anno a me scemato la fatica di qui registrarle, ed a loro troncato il modo di farsi conoscére:

Il non curarfi di far noto suo nome con orrevol grido di fama,

Che trae l' vom'dal sepolero, e'a vita il serba E' manisesto disprezzo delle lettere, e de gli amatori di quelle, e Tacito nella Vita d'Agricola apertamente il dice: Vnum infastabiliter parandum prosperam sui memoriam nam contempta fama contemni virtutes: ed a questi voglio (come dice il dorcissimo Sig. Abbate Filippo Maria Rogini nell'Ignoranza sferzata) far la carità di metter nel capo questa erudizione, della quale fin ora fono andati digiuni:credo però che con ragione abbin questi temuto, ch'il pregio de lor nomi da gl'inchiostri di mia penna oscurità riceva, ma sappino, che gli Vomini mentovati du. Omero, che come tanti Dei da noi si riverile cono, altri non furono che poveri pescarori, che col somministrare alle bisogne di lui qualche piccola moneta Paffetto suo si comprarono: Tanto può l'amor delle lettere, tanto la penna di chi scrive, che a guisa di ballamo pregiato, l'Vomo intatto dal tarlo del tempo custodisce, e conserva, facendo. lo perpetuamente durevole: Del Tailo molte Città si spacciaron per madre, esette della Grecia d'aver prodotto il Cieco Melefigene al hume Melete nato vantaron si

Septem Vrbes certant de stirpe insignis Homeri Smyrna, Rhodos, Colophon, Salamin, Ios, Argos, Athenæ

Così menti ognuna doppo morte, essergli stata madre amorosa pretese, manifestò la., propria ingratitudine, e perdette di sima is vece di guadagnarla, poiche senza somministrar cola menomissima a chi d'ogni avere era gnudo per discortese matrigna si fe conoscere perche egentem nemo agnovit; A queste però la mia Patria punto non cede, perche di que due lumi di nostra favolta, che viventi pertinacemente in esilio mantenne, ebbe poscia per grazia singolare tener doppo morte i ri-tratti ne' luoghi più ragguardevoli assissi: Il Co: Boiardo non altri intende per que' samo-si Agramanti, che gli stessi suoi contadini; avvenga che più amatori delle satiche letterarie questi mostraronsi, di quello che gli erano nelle Città popolate gli Aristarchi, ed i Momi alla prova riusciti: Così sarà perpetua l'ingratitudine di que' Nolani, che negorno all'assetato Virgisio un piccol sorso d'acqua, ond egli per questo dall'Eneide lor nomi cancellando, non solamente gli mercò d'una macchia indelebile, ma di quella gloria immortale privogli, che con due sole gocciole di semplicissima acqua comprati si sarebbono: Il negar un pò d'acqua ad un povero sitibondo, è atto di poca cortessa per non dire asinità; se egli chiedesse i vini del Reno, o le Cioccolate d'India, o qualch'altra pregiata bevanda si potrebbe accusar di goloso, ma. negar l'acqua fatta da Dio comune a tutti i. miki, è seccaggine troppo grande; I Ricchi fon hati fatti dali'onnipotente mano, perche

servino come i ruscelli a'terreni alidi, che scorrendo per illor seno la state il necessario umido gli somministrino, non perche ragunando molt'acqua in un cupo faccino una las guna d'acqua morta ricetto solo di vermi, e d'immondezze; lo però non intendo come ognuno voglia in apparenza farfi. tener liberale, estendo Lesinante finissimo, ognun yuoi mostrar d'amar le lettere, e quando non fi perseguitano, non però con deboli soccorsi i letterati's'aiutano: Perche dunque s'odia la bugia, e la finzione, e la falsa moneta dispregiafi, e s'ama il nome di liberale, e di letterato, quand'uno è spizzeca asinissima con una cotenna ben dura, e letterato come i Cavalli del Regno; Le Querce vantano superba. grandezza, ma non fanno che frutto da porci, ove pe'l contrario la vite che per terra serpeggia vue saporite produce; Lvvi animal più bello del Pavone, più meschino dell Ape? Ma questa mele soavissimo comparte, quello solo un apparenza di leggierissime piumene mostra; ognun brama l utile, e'l dolce, ma fa frutti da Pavone, e da Querce; Eh che l'opere danno il nome, ma il folo nome non opera, onde Socrate interrogato del modo d'acquistar buoua fama rispole; talis esse studeas, qualis haberi velis: Moltissimi voglion lode, quando meritan biasimo; Con gran ragione dunq; il Tailone dice di quello che non gli diede i guanti prometti (nell'annotazioni del

Canto XI. della Secchia), el'altro che stimava più di due paia di guanti, che l'immortalità, meritava esser levato da Tappeto, ed a quel detto del dottissimo Signor Gio: Canale a capello s'adatta, scrivendo ad un'amico in simil proposito, che dice, E già che a solletico si dilicato qual'è la lode non si risentono punghinsi con le satire per isvegliar lor sensi addormentati, e non men quell'altro dell-Autor dell'Italia Regnante, parlando di alcuni che delle lodi ch'egli aveva dato lero abulandosi il dispregiavano: A chi non piace, dic egli il mel d'Ibla, se gli presenti una piccante moltarda, che carica di senapa dandogli con acutezza nel naso risvegliare il faccia; Anzi quando lor viene in mente simil concetti sovvenga loro ciò che successe a Micciade, ed Antermo famosi scultori per aver ritratto Ipponatte Poeta: Riconoschino i dispregiatori delle penne nella magnanima instanza d'Alessandro la meschinità di lor cuore, chessendoli detto da uno che gli portava una buona, e felice novella, rispole, è egli forse risuscitato Omero? no dice il Venofino nell'Od. 8. del 4. lib.

Dignum laude virum

Musa vetat mori?

E nell ode che segue.

Vixere fortes ante Agamemnona

Multi-sed omnes illacrymabiles

Preentur, ignotiq; longa
Noste, carent quia vate sacro
E questo ancor sarebbe poco se con staffilata maggiore non soggiugnesse
Paulum sepulta distat inertia
Celata virtus.

Ma che non dice Pindaro in questo proposito? senza ch'io qui il luogo riferilca: s'intronfiano alcuni squartazeri per aver messo insieme tre soldi, e con dispregio delle lettere come che queste fusser merci mecchaniche, da un Polo all'altro per una letteruccia di Cambio cogniti credonsi, e non s'accorgono, che siccome for boria altro non è che IVtre d'Vlisse, cesì di lorcapo i confini non passa, o di loro abituro al più dalle pareti non esce, che fuanira nella lor caduta, e fara con loro seppellita: Io non leggo memoria alcuna di gran mercanti del secolo passato, ma veggo immortale un Gelli povero Calzaiuolo: ed un Lasca semplice Speziale: Altri per aver aunto in sorte ch'i loro antenati la zappa e'l santambarco in penna, e ferraiuolo un po prima mutassero, e lor geste registrate fusiero, per farsi chiamare antichi si gonsiano, senza sapere ch'il lodare i suoi Avoli senza propria virtu, o merito, è un dar lode ad altri, e biafimar se stesso, dimostrandosi privo di qualità lodevoli, e dar manisesto segno d'aver dalla gloria de' suoi maggiori in tutto degenerato; come per lo contrario molto è da stimarsi la

30

propria virtù quantunque da stirpe illustrenon si discenda; E che altro natale sortirono Tullio Oftilio, e Massimino, Flamminio Console, e Cicerone se non vilissimo? chi altri furono sforza da Cutignola, il Co: Carmigno. la, Niccolò Piccinino, Fortebraccio, Coluccio Salutati, e tant'altri, se non da parenti oscurissimi generati? Ma chi vanta il nobile, e l'antico quando ben chiaramente ester tale dimostra, da chi ciò riconoscer debbe egii, se non dalle penne che scrivono? con quette dunq; deve esser cortese chiung; brama che suo nome viva: Non ebbe maggior invidia il magnanimo Alestandro chead Acchille perch'ebbe propizia la penna d'Omero, poiche le cose scritte ne' libri, con pace loro, perpetue divengono, ne così facilmente all'ingiurie del tempo son sottoposte come faggia nente cantò il Bracciolini

Che se caggion le mura, e strazio indegno Fa d'ogn'opra di man l'antica etade A dispetto suo pur prova d'ingegno Fabbrica di scrittor giammai uon cade.

Dunque chi non à spiriti atti a sollevarsi à des siderio di gloria, stiasene come i vapori più grossi vicino a terra senz'aguzzar la lingua in biasimo delle penne, e se la Dottrina di Democrito, o vogliam'dir de gli atomi è entrata talmente nel sor cuore, che vale a dir nella sor borsa, che non gli lascia ne pure impiegar un sol picciolo in merce leteraria, ten-

ghim

ghinla perse stessi, senza dar biasmo a quelli che virtuosamente i loro averi spendono; A chi non ama anzi odia le lettere, non se gli facciano donativi si fatti, ne projiciantur margarita, poiche Saccarum Psittaco: Confessero verissimo l'axionia del Padre Morino, uno senz'eccezzione de' primi letterati di questo secolo, che molte volte delle fatiche altro premio ch'il biasimo non si ritragge; Dicam tantum virum clarissimum experientia didicise, Virtutis pramium penitus in se ipsa sedere, alibifrastra quari. Bene agendum non quia expedit, sed quia delectat. Fecise, praclari facinoris esse mercedem : Qui alteri inhiat, tandem deludi · Magnates .n. vt plurimum , commendare pudet, aut tadet virum literatum, & sapientia studys insignem: longe diversis dotibus instru-Etum, & locupletem esse oportet, quem commendatione & gratia sua dignentur; come anche par ch'insegnasse lo Sbarra in quella, gentile arietta nella Tirannide dell'Interesse E poi turba letterata

Genti sagge, e poco accorte
Che stimando sar passata
Sete gli asini di Corte
Oibò non vel credete
Questa la via non è non l'intendete
Non l'intendete d se,
La più sicura via
Per avanzarsi in Corte è sar la Spia.
E vivi selice.

Nacque Francesco Bocchi in Firenze l'anno 1548. di parenti estai ciuili, ed onesti: 11 Padre ebbe nome pore di Donato Bocchi Pronotario Apostolico, e Vicario del Vescovo di Fiesole, qualo vedutal'indole di Francesco, el'inclinazione alle lettere, pose ogni diligenza per farlo studiar com'e' fece, ed operando da Padre erefse una Cappella sotto il titolo di S. Donato di Scoria nel Duomo di Fiesole, e questa conferia Francesco; crescendo poi in eta, & avanzendoh in grudenza s'acquistò la servitù del Marchese Lorenzo Salviati, che come amator delle lettere ne fe sempre stima, e per amico, familiare il tenne: mori nel 1618. d'anni 70. fu sepolto in S. Pier maggiore nella Sepoltura antica di Nardo Bocchi fatta quivi l'anno 1360.

Fu dingenti simo notomista di Libri, quali non lesse giammai, che accuratamente di sua mano nel margine le postille, e note non

facesse

Compose più opere delle quali ancorche molte sien descritte nella Biblioteca Volante tutta via qui ne porrò due delle più celebri che sono

La Caduta della Repubblica Romana II Guerriero, o vero l'aragone di sette guerrieri antichi con sette guerrieri moderni. Vn. trattato sopra l'Imagine della Nunziata, e molte altre. I L F I N E.

Medi-

## Medico Experientissimo

4

## D. IOANNI CINELLI

### Delicias Florentinas illu granti.

Lecte iter, & greffus in rura paterna reuolue In Florentinas qui cupis ire plagas Quid iuvar A'pina posuisse in grandine planeas. Ceinisyne plu es ad tua fara vias, Sive Appennino superasse cacumine nubes Et mifere aternas follicitaffe niues, Cum junctim hic pateat quicquid Florentia iactat Phid aca fictum Prax telique manu: Pagina CINELLI tibi grata hac otia fecit, Delicias, extra quas petis, intus haber. Pyramides quaris, statuas, delubra, columnas, Scripturas, meles, figna, theatra, domos? Vel magis augustis spirantia marmora tectis Vel templa, & per quot iturin illa gradus? Omnia CINELLYS felice indagine lustrat Et pretium deinceps, quo potiatur, habet, Grata fibi inscribent CINELLI marmora pernen Czterag; artificum viuere lussa manu, Iple in largifluo Tyrrhenz Naiades Arne. Pignus amicitiz, bafia mille dabunt,

> Olig. Iacobæns Prof: Hafniensis.

# Gi. D. D. Ioanni Cinellio Medico Florentino Vetera suz Patriz ornamenta in

Petri Andrea Trinchery I. V. C. at Lectoris Vare Nicani

# Epigramma,

Vam vis exultes Cinerum cognomine, in illis Haud tamen ingenij das latitare faces. Hine, ne dum proprios, alienos edere partus Niteris in lucem, ne Cinerescat honos. Sopitas prunas non ergo ventre flagellas, At Coeli vt flores irradiare doces. Imo tuis vuis alienis ignibus ignes; Vr gemina ærernum luce pitere queant. Non fane mirum, Cinerum a excuffa veterno Prisca tuz Patriz tor monimenta vigent. Tu Praxitelles, & Apelles, atq; Lysippos Post Cineres anima pobiliore reples. Ergo tuæ Floræ sam portentofa perennas Aftra, diu Cinerum que latuere finu. Perge tuam Patriam sic exornare, tumebit De Cinere omne fibi profluiffe jubar.

AD

35

Exsellentifs. D. loannem Cinellium Arte Medica praditum

Cum librum Francisci Bocchi inscriptum
LE BELLEZZE DI FIRENZE

A se longe auctum publici Iuris faceret

Michael Erminius

Epigramma.

Iscere fert animus formam, miracula Florz Queis modulis, quibus, aut sint fabrefacta viris? Maxima neu pigeat dantem versare libellum Exiguum Bocchi nobile mentis opus, Regales ædes, Fora, Turres ære sonantes Hic fontes, arcus, disce, vireta, vias, Aedem quam pinxit PVCCETTVS Tuseus Apelles Fulget qua superum Regia picta Dei, Hanc, & Achilleo, & Nereo NERIA vouit Gens, hac mens, oculus pascitur atq; stupet, Templum Augustum, ingens, pictum, fublime columnis Marmoreo fornix quod, tegit, alta Tholo, Aedem gemmarum, facram splendore micantem Qua nulla in toto ditior Orbe nitet. Depictos vultus, spirantia mollius æra Dat Parios ductos marmore charta Viros, Aurea labra, argentea vala, atq; aspera signis TextalSemiramia, quæ variavit Acus. Attamen in molem si charta excreuerit ista, Fert noua, res miras concelebranda viris, Amplius atq; recusa, quater vulgetur in auras Debetur calamo Gloria tanta tuo. Si Pæon pellit morbos seruatq; valentes Pæone vel semper te Liber Orbe valet. BOCCHIVS vt tali facto recreetur adauctus. CINELLI viuas, dum vaga fama, viget'.

Micronymus Marascia Ioanni Cinellio inter Medicos præstantissimo S.

Artitulam à te mihi nuper missam, que coniurationem Catilina luculenter exprimit, mon modò veneror, verum inter meas lucubrationes diligentissime custodio, forsitan in patriam, a bella ceffabunt, allaturus. Ex hoc unque totum leonem facile conycio, quem non semel, sed iterum ac tertiò sensim legi ac pragustaui. Hoc auum tot bellorum varietate, & praliorum frequentia : tot Nationum inter se dimicantium peraicacia: denique tot Regum, ac Ducum rebus gefis celeberrimum, penna non alia dignum putarem, quam tua. Verbum non aliunde petitum, quam ex fontibus: phrasis elegans, & (quod potissimum adrem pertinet) breuis & concinna (mea quidem sententia) feliciter affurgit. Hinc factum eft , vt mibi facile persuaserim , tuas vires non vulgarem gloriam, si maius ho c onus susciperent, consequuturas; procul enim dubio & verborum nitore, & sententijs hae tempestate cateris omnibus antecelleres . Hec non tui mulcendi, sed detexenda veritatis causa fatemur. Te igitur iterum, atque iterum hortor, vt in id negoty, si per ocium licebit, incumbas. fac ut valeas, & carmen inferius, qualecunque benignus excipias. Prati Idibus Iuni amo à reparatione mundi. MDCLXXVII.

Ad formam Florentia luculeuter à CINELLIO in Juis scriptis ab iniuria temporis reparatam: cuius stemma est Ciconia anguem dilacerans.

AM post hac poteris contemnere temporis iram
O forma, æternum non moritura decus. Nam quæ te tollit propè Solem Tusca labantem Non casura ruet penna : perennis erit, Nec volucres nubes secat inferiore volatu Quæ te sublimi remige portat, Auis. Ore ferox anguem viden'vt generosa trucidet.

Quid not at extintum? quid nisi tempus edax . Ad Eundem

Incerti.

Ciuica servato nectuntur serta Quirite, Affertor Patrix dicitur effe Pater. Syllauos Ciues, & Florca moenia seruas, Aeternosq; facis, Quod tibi nomen erit.

Il Renerendiss.P.M. Evangelista Tedaldi seruita Teologo del Serenils. G. Duca di Toscana, e Consultore del Santo Vffizio

Sig. Dottor Giouanni Cinelli per le fue nu oue ristampe.

INELLI a' cenni tuoi risorger vedo Di nobili scrittori i parti estinti E quei, che dall'oblio credei già vinti Trionfare or tra noi, che a pena il credo: Oh della nostra Flora amato figlio

Qual si deuono a te palme, & allori! Mentre il suo sen di tanti vaghi fiori

Ricolmin, ch'ella n'inarea il ciglio,

Lumi-

8

Luminoso di stelle il Ciel Toscano Può gareggiare, é ver, col Dio del giorno. Se le tenebre folte, ch'auea'ntorno Tutte fugò tua virtuosa mano. Quanti sudori in mille carte absorti, Quante fatiche di purgati inchiostri Erano in bocca d'inuidiosi mostri, Ch'or son per tuo valor fatti più forti! Viuon dunque per te dotti Volumi, Ogni stilla di lor tuo nome chiama Corre veloce a palesar la fama, Che tu versasti d'eloquenza i fiumi. Ceda in queste al bell'Arno, Arpino, e Manto, E con le proprie mani i lor gran figli Di Rose t'incoronino, e di Gigli Già che sapesti trasformarli in Xanto.

Al molto Illustre ed Eccellentiss. Signor Gior Cinelli che rescriue, ed augumenta le Bellezze di FIRENZE.

ON erano da Alesandro men graditi quelli applausi, ch'in occasione de suoi trionsi dalle lingue più volgari venivano, di quelli che per auuentura da saggi con ben'ordinate orazioni gl'erano tessuti. In guisa appunto de' primi spero io sia l'accluso Sonetto, dal quale son sicuro (mercè la sua Vmanità) n'argomenterà l'affetto, e non biasimerà l'ardimento, mentre più facile a lei si rende l'esaltare della Città di Firenze le.

BEL-

BELLEZZE di quello possa io ridire del suo merito, al quale reuerente mi sottoscriuo

Di V. S. mol. Illust. ed Eccellentis.

Denotifs. ed Obbligatifs. Seruo vero Marco Marchi.

#### Sonetto.

Adon gli Scetri, e di Saturno a i denti
Lacrimeuol Trofeo fanfi di morte,
Ne pria di vita l'Vom calca le porte,
Ch'ei per viuer ottien folo i momenti:
All'Argiuo fastoso altieri i venti
Portan sumi di Gloria, ah dura sorte,
Ch'uno spazio si breve, ore si corte
Siano limiti poscia a' suoi portenti!
Ma ben di morte il rio velen deride
De gli Omerici suon Cetra sonora.
E una punta di penna il tempo vecide;
Ese i Plettri di lui Grecia n'adora,
Per schernir dell'obblio le leggi inside
Nascono anco gli Oméri in grembo a Flora.

# IVL. CÆS. SCALIGERI FLORENTIA.

Arna fluentifenis aggesta Pluentia ripis
Molira de nitido nomine slore capit.
Pesula tegnaba: verum meliora sequitus
Martius antiquas detulit amnis opes:
Diuttas Hera: Mercurius discrimina linguæ,
Mercurius varias ire, redire vias:
Ambitiosa, serox, bellacia, slámmea, Mavors
Pectora: magnificant docta Minerua manum:
Imppiter offendit coelestes mentibus aulas:
Sirenum tribuit dulcis Apollo sonum;
Vera uerus Romæsoboles, aliena requiris:
Mutua quæ proprias vertis ad arma manus.

Adm: Reverendi P. M. Prosperi Bernardi Ser-

PROSOPÆIA

PVI CHRA per elogium BOCCHI Florentia dicta es CINNELLI oh quantum PVLCHRIOR eloquio 1

336

Entia producens FLORENTIA iure vo-

Vrbs Vrbium FLORENTIA

Te Florens ornat Cosmorum gloria
κοςμος
Hic verus est FLORENTIAE!

Bestiss. Vir Christophorus Arnoldus.
BEL-

## BELLEZZE

# DELLA CITTA' DI FIRENZE.

Scritte già da M. Francesco Bocchi, E da M. Giovanni Cinelli Ampliate.



# A CITTA' DI FIREN-

ZE non solo è nohile ver lo tempo, che dal suo rasc mento è passato insu o ad ora, che sono più di mille secento anni: ma per li fatti oltra ciò prodotti da sublimi ingegni

e appenuto, the sia di pregio il nome suo, & in ogni luogo con gran lode ricordato. Oltra gli ingeni le publiche fahbriche, i sacri tempu, i nobili Palazzi à pieno fanno sede, quanto sia prequiata la sua virtù: la quale aggrandita da certa sottile industria, e naturale, che per grazia del Cielo, (& sia detto con pace di tutti) è conceduta à questa gente più abbonde volmente, che altrove, hà aissus appenciò la fama sua con tanta gloria, che al modo è di ammirazione, ed à se se sa per lo splendore di sue chiare opere procura sommo onore. Ora prima che del consiglio se ragioni, il quale è la vita delle città, dove que-

2

sta nostra è stata in siore tuttavia, diciamo al presente delle tre arti con brevità, io dico dell'. opere della Pittura, della Scultura, e della Architettura; per cui cost di vero ha ella il nome sue avanzato, che à ragione si puote dar vanto sopratutte, si come il mondo l'ammira per questo. eriverisce. Ecosa nota, come per l'ornamente di queste tre arti sormontano le città alla più sovrana bellezza, come ella fa fede per tante pitture, per tanti edifizy, per tante statue, che dentro si veggono delle sue mura; ma chiaro indizio quanto vegliano gli ingegni di questa nobilissima Città ci dee esser quello, che se le più pregiate bellezze di Venezia, e le maggior mara. viglie di Roma si considerano, e ad una ad una partitamente si attendono, si troverd esser vero, come per lo più da artefici fiorentini sono state fabbricate. Io non dirò di Milano, ne di Napoli, ne di Genova, ne delle Città, che sono oltra monti, fatte adorne per l'artifizio di coloro, che fono da questa madre indu triosa proceduti: mas puote ciascun in suo pensiero far ragione, posciachè i figliuoli di si nobil patria tanto anno recato di ornamento a' luoghi stranieri, che à nessun partito abbiano lasciato il suo ricetto privo di bel lezza, che dalle tre nobilissime arti è partorita. Perche propoeduti dalla natura di marmi preziosi (posciache da'luoghi acor lotani sono portati imiglior colori con age vol modo in breve tepo) e di pietre accomodate per far superbi palagi, per innalzare al cielo tempy sacri, edificar fabe briobe

briche contra ogni forza di Marte invincibili, e per la varietà de' colori, per cui sono dette pietre di eccessiva vaghe zza colorite, oltra le statue singolari , cotanti edifizi con mirabile arte hanno in questa Città nobilissima fabbricati, che omai di bene edificare, e con ragione da Firenze per le più si prende regola, e legge. Ella adunque nel cuor di Toscana situata, di costa alla città di Fiefole, in sula riva d' Arno, favorita dalla natura, che pictre di ogni qualità, come si è detto, le hà largamente d'ogni intorno propredute, in tanta bellezza si è ne'nostri giorni avanzata, che diutti, i quali moli paest, e diversi anno reduti, è senza fallo di diletto, e di stupore. E il suo circuito di sette miglia: è cinta di durissima muraglia ai pictre forti: ha nove porte, che con istrade guidano per lo più à diverse città prin cipali di nostra Italia: cioè porta S. Niccolò; porta S. Miniato: porta S. Giorgio: porta S. Pier Gattolini: porta S. Friano: porta del Prato: porta di S. Gallo: porta à Pinti: porta alla Croce . Ha ne' tempi à dietro in alti affari auta amistà co'maggior Principi, come Imperadori, Redi Vngheria, Redi Napoli, Redi Francia, Re di Spagna, e a' voleri de' Sommi Potefici è stata conforme tuttavia : e per lo contrario è statas con guerra dalle maggior potenze contrastata, c con sue forze ha risposto à tutte con onore, e cons coraggio. E opinione de gli uomini intenaenti, ne' secoli molto à dietro, quando i Principi più potentine' sentieri dell' Italia non a reano le sue 4

forze acor distele se questa nostra città avese la città di Pisa al suo imperio soggiogata (peroche la comodità del mare, e la navigazion del fiume nel dilatar lo stato è molto opportuna)che age vol cola era, prendendo guerra co'popoli vicini, che ella dell' Italia padrona divenisse. Perochè poscia che le nazioni, straniere, e più potenti con sanguinosi contrasti cominciarono per cagione di questo nobil terreno à contendere insieme, e fatto acquisto di gran parte di quello divenute spaventevoli à tutti, incontanente, quasi per una antiparist ist, ristrettist i popoli in unione, si posarono le discordie de gli Stati minori dell' Italia, e assarpe loro di guadagnare, se di conservare le loro picciole forze foße loro stato conceduto. Ma questa nobile città di Firenze seguendo lo stile de gli altri potentati di Italia, distendendo col suo valore tuttavia i confini largamente di suo Stato, ne'tempi alquanto à dietro, sotto'l governo della Casa de' Medici ha preso selice riposo alla fine. Perche al Duca Alessandro de' Medici , l'Imperio di cui durò anni sei, e mesi ... succedette Cosimo Gran Duca di Toscana, che hà regnato anni xxxvI I i.ed à questo appresso Francesco, suo figliuolo, ed ba regnato anni quattordici; succedendo poscia Ferdinando, Cardinale di Santa Chiesa, figlinolo di Cosimo altresì, che per grazia di Dio vive, e regna al presente, con inclinazione di tutti tanto seconda, e tanto licta, che da Dio pare, e non da operazione umana, che sia venuto. Ora, perche serFirenze.

5

va questo trattato à chi non è usato in Firenze, e venendo nella città possa aver notizia delle cose più nobili, e più pregiate, diciamo, che chi vien di Venezia, di Francia, e di Alemagna arriva per lo più alla porta chiamata di S. Gallo. Si porvanno adunque nel principio alcuni luoghi, i quali come che non siano di motabil bellezza come segni tuttavia mostrerranno la bisogna di cui si tratià. Guidato adunque dalla strada usaia di questa porta, da man desira si trova il monistero di

HIARITO: dove abitano Monache dell'ordine di S. Benedetto; fu fabbricato questo luogo da un ministro, e allievo di S. Zanobi, nominato Chiarito: poscia si viene d

BONIFAZIO, Spedale, fabbricato da Bonifazio Lupi da Parma; il quale recatefi à vile le cose del mondo, e nella patria sua, e
in Firenze diede ordine à luoghi pi, e aotò del suo
questo luogo; dove sono monache, le quali co
ministri proccurano con carità le bisogne de gli
ammalati: Fu questo Spedale an pliato da lacopo Cinelli, che ne su Priore molti anni:
morì l'anno 1570. sece in esso l'aggiunta,
della Croce riducendolo in miglior forma;
lasciolli ancora la fatteria che detto Spedale possiede a Cerreto Cuidi, in nemeria di
che su collocato il suo ritratto in faccia del
medesimo Spedale rimpetto a quello del son-

A 3

datore

Bellezze di datore con questa inscrizzione.

Jacobus Cinellius loci huius ampliator.

Si servono in questo con molto amore ed diligenza circa 80. ammalati fra uomini, e donne: E' nella loggia di esso un'immagine di nostra Donna d'Agnolo di Donnino, ed una Trinità dalla testata di S. Luca assai buone per que' tempi, e sue sono ancora le sigure, che rappresentano i poveri, e lo Spedalingo: dentro viè una tavola di Niccolò Soggi, che pretendeva concorrere con Andrea del Sarto allato à questo è il Monastero de

LVCA; doue sono Monache di S. Agostino: la Tauola dell'Altar maggiore di que-Ra Chiesa, e del Sogliano: ma tornando indietro da man sinistra; in sul canto presso alla porta di S. Gallo, onde ci siamo partiti; è primieramente:

SROCCO; Chiesa, e Spedale, ordinato per li peregrini mendicanti: e poseia si trova il Monastero di

SCLEMENTE; Ove abitano Monache dell'

S. ordine di S. Agostino. Fù sabbricato que sto luogo dalla Signora Porzia figliuola del Duca Alessandro de' Medici, servendosi del nome di Papa Clemente Settimo: dove non ha molto si che

S AGATA nel quale è una bellissima tavola ove è estignato il Miracolo, che se Christo nelle nozze di Cana Galilea di mano d'Alessandro Allorissono molte le figure tutte ben disposse, ed in una vaga prospettiva acconce, si viene poscia a

SIVCIA; monastero di Monache di votissi-S. me; dell'ordine di S. Lomenico: è in questoun Christo; che sa orazione nell'orto di mano di Gio: Francesco Rustici; ma quella fabbrica; che gli è ai costa; è il principio del superbo

PALAZZO DE PANDOLFINI, disegnato con gran Giudizio da Raffaello da Vrbino a nome di Giannozzo Pandelfini, Vescovo di Troia: Ora piegando da man sinistra al eanto di questo Palazzo; e poscia al canto del Giardino del medesimo voltando a destra; si trova la Compagnia, chiamata lo

A

SCAL-

SCALZO, che ha il titolo di S.Gio: Batistazo nel Cortile di cui è la Storia de' fatti di detto Santo, essigiata da Andrea del Sarto: questo è quel Cortile tanto samoso al mondo dipinto di chiaro, e scuro con tanta eccellenza, che non è minore, e non céde alle pitture di Rassaello, ne di Michelagnolo, si come il detto Andrea parimente non è di minor pregio, ma più tosto nella pittura senza più, come avvilano gli uomini intendenti, avanza e l'uno, e l'altro. Ma nel seguire il viaggio si trova il

ASINO, edificato dal Gran Duca Fran-cesco. Evvi un'Orseo di marmo del Bandinelli affai bello . Sono in questo palazzo flunze divisate con mirabil arte, in tanto numero, e con magnificenza tanto regia, che dentro ogni gran Principe abitar puote adagiato commodamente: ci è una Guardaroba piena di ricchi arnesi, come quadri di preziosi marmi,tavole di diaspri, panni tessuti con singolar la voro, & un letto insino dell'Indie portato a noi di valuta, e di artifizio grandissimo. Il disegno di questo palazzo è di Bernardo Buontalenti, uomo di peregrino ingegno, e raro come si vede nelle finestre, che sono leggiadre, nelle camere, e nelle Sale adagiate con savio avviso, nelle porte, che sono artifiziose, ma quella, che è principale in su la strada, è bella a maraviglia. Da man sinistra è la Chiesa di.

MARCO; doue abitano Frati di S. Domenico in gran copia. Sono in questo tempio
notabili diuozioni; come la Compagnia del Santissimo Rosario della Madonna, & del Nome di
Dio. Il cui Altare è a man dritta entrando
per la Porta maggiore; Gl'ornamenti, che
sono attorno di questa S. Immagine, che è
del Cauallini, come più sotto si dice, cioè
la Tauola è di mano di Gio: Batista Paggi,
uomo insigne; vedasi la sua vita nelle vite de'
Pittori Genovesi del Soprani vscite in luce,
per opra della generosità del Sig. Gio: Niccolò Cavana nobil Genovese: segue la

Cappella della Famiglia del Turco, la Tanola di questa è di mano di Santi di Tito; è dipinto in essa un S. Tommaso d'Aquino auanti ad un Christo Crocissilo con altre sigure ben disposte ed ottimamente disegnate: in essa si rappresenta Christo, che dice a San Tommaso bene scripsisti de me Thoma: seguen-

do più avanti si trova la

Cappella de' Cambi, è in questa una delle due Tauole di Fra Bartolomeo da Fiesole di quest' ordine, note assai per la disposizione delle figure, per la vaghezza del colorito, e per lo disegno rara, e particolarmente nel tempo, che satta su: più oltre poi vi è la

cappella de' Serragli, è questa tutta, incrostata di marmi si bianchi, come colori-

ti tanto le pareti, che il pauimento: è diuifa ta la muraglia con molte pitture a fresco fatte dal Puccerti, come anche tutta la volta, con alcuni stucchi; sono in questa Cappella seitauole d'eccellenti artefici: Quella dell' Altar maggiore, è di Santi di Tito : quella dal Corno del Vangelo del Passignano, quela la che gl'è opposta ou'è un Abramo; che sacrifica l'aac, è dell'Empoli, l'altre due laterali, che seguono doppo queste sono del Curradi, e quella della telta opposta all'altar maggiore, e del Biliuelti: Sonoui ancora 4. statue le due, che mettono in mezzo l'altare sono del Pieratti, l'altre due di Lodouico Saluetti Ci sono pitture fatte da Maestrieca cellenti, come un S. Marco, maggiore del natus rale di singular bellezza: due tanole parimente fatte à otto di mano tutte, e tre di fra Bartolomed dell'ordine di S. Domenico. In una di cui sono due angeletti, che suonano stromenti musicali; tanto naturali, che paiono viui, tenuti sopra tutte le pitture maravigliosi. Molte pitture ci ha oltra tiò fatte da fra Gionanni del medesimo ordine, come l'altar maggiore : e nel Convento sono tante pitiure di questo padre ; che posono per granae spazio dar diletto an ogni bramofa voglia, che ai pascersi di santi pensieri si diletta. Perche si come egli fu di vita santa, così dipignendo se stesso, espresse costumi fanti, celesti apvisi: e di vero spirano tutte le sue pitture santita, e dirozione. Fu fabbricato il Convento da Cofse

Cosmo de' Medici con grande spesa, col disegno di Michelozzo Michelozzi. E in questa Chiesa una Nunziata di mano di Pier Cavallini, pittorie di santi costumi; la quale si tiene coperta, e non si mostra, se non di rado a certi tempi, piena di somma di vozione. La Cappella appresso fatta da Averardo, e da Antonio Salviati con ispesa grandissima, done si dee porre il corpo di S. Antonino, e cosa più tosto regia, che ciuile. Da tutti i luoghi anno condotte pietre questi due gentil' uomini per fare adorno il ricetto di cosa tanto preziosa: & perche più sia nobile per lo fplendore, magnifico per la bellezza, per artifizio di sovrani maestri singolare, co pensieri, co'danari, con industria quasi ogni avviso uma-no anno auanzato. Questa è Architettura d'ordine composito: Vi sono 6. colonne di marmo mistio alte circa braccia 6: l'una, e vi sono compartite molte pietre fine di più forti. Si veggono in questa Cappella tavole dipinte da maestri eccellenti : Queste sono trè: Quella di mezzo è di Alessandro Allori detto il Bronzino, quella del Corno dell'Epistola è di Battista Naldini: l'vltima che gl'è opposta è di Francesco Morandini detto il Poppi: oltre ciò fanno intorno a quella ricco ornamento sei statue di finissimo marmo, quadri di mezzo rilieno, lauorati, come le fatue da Giambologna, scultore eccellentissimo, da zui di tutta l'opera è stato dato il disegno .. Sono quelle più grandi del naturale rappresentanSan Gio: Batista, San Filippo, San An tonio, S. Adovardo; S. Domenico; e S. Tomaso d'Aquino, fra le qualt è oltre modo maraviglioso il S. Gio; Batista, essendosi in questa forzato quell'ingegnoso scarpello dar per così dire moto e spirito al marmo, e di verita che nello gnudo tal morbidezza si scorge, che non di pietra, ma di vivente carne quelle membra appariscono; Sonovi ancora sei storie di bronzo fatti di S. Antonino rappresentanti; Sopra i frontespizi di ciascuna delle trè facciate di dentro sono tre Agnoli di bronzo grandi quanto il naturale parte nudi, parte vestiti, che fanno ricco, e vago componimento; E'la volta di essa Cappella insieme con le lunette dipinta a sresco da Bernardino Puccetti uomo di singolari prerogative, e di gran grido: Son dipoi nelle pareti del ridotto avanti la Cappella dipinte a fresco due storie l'una della traslazione, l'altra dell'esposizione di S. Antonino, di mano del Passignano, molto ben'intese, ed acconciamente colorite;

Di fuori poi sopra l'arco della gran Cappella si vede un S. Antonino di marmo alto braccia 4. anch'egli di mano di Gio: Bologna; Questa Cappella è tenuta di tanta bellezza (peroche ad ora ad ora diuengono gl'ingegni più compiuti) che avvisano gli uomini più intendenti, ed i più ravi artesici, che superi tutti gl'artisizy di tutti i luoghi, e che in essa sia venuto in colmo, e in eccellenza quello, ches in tale affare si possa adoperare: segue poi la

Cappella de' Tessitori, la cui tavola è di mano di Lodovico Cardi da Cigoli celebre pittor siorentino. segue allato a questa la.

Cappella de' Milancsi famiglia spenta: è quivi collocata l'altra tavola di sra Bartolomeo opposta all'altra del medesimo Padre, quale non meno di quella è maravigliosa: Quivi alcune sigure son così ben toccate, che di verità vive rassembrano, benchè da alcuni sia stato detto ch'il colorito è crudo: vi è la

Cappella de' Turriti nella quale è una bellissima tavola satta dalla diligente mano di Domenico da Passignano; è questa macavigliosa, siccome maravigliose sono tutte l'opere di suo pennello: Acanto alla porta è la

Cappella de' Brandolini: In questa di mano del Paggi è essignita la Trassigurazione, del Redentore molto ben colorita, e consommo giudizio disegnata. L' Industre pennello di questo artesce su anche celebrato dalla dolce non meno che erudita Musa del Marino con questi versi

Il Ligustico Apelle, il Paggi, vanto Sommo, e splendor della Città di Giano Quanto di gloria accrescerebbe oh quaco Alle satiche della nobil mano, E non meno di questo lodò anche il Passi, gnano, e'l Bronzino in questi altri,

E voi Bronzino, e Passignan per cui Il prodigio Tebano Arno rivede Poiche gemino lume, e quasi dui Nuovi Soli d'onor v'ammira, e crede.

Fra le due Cappelle prime cioè doppo la Cappella de' Tessitori è il Sepolcro del samoso Gio: Pico della Mirandola le cui virtu l'anno reso immortale, con questo Disticon

Ioannes iacet hic Mirandula catera norunt, Et Tagus & Ganges, forsan & Antipodes.

Hieronymus Benivenius, ne disiunctus post mortem locus ossa separet, quorum animos iu vita coniunxit amor hac humo supposita poni curavit.

E sopra la porta del Coro un Christo crocissso fatto da Baccio da Monte Lupo.

Sopra l'arco della Porta che va in Sagreflia vi è dipinto un S. Vincenzo da Fr. Bartolomeo per la quale entrando nell'andito per andare alla Sagreflia fi vede a mano manca in faccia alla porta del Chiostro una Statua di marmo rappresentate un Christo, risuscitato: questo è di mano del Novelli, ed è acconciamente in ogni sua parte fatto e molto simile al naturale, vi sono ancoraalcaalcuni basi rilievi. Entrando di poi nel

Chiostro vi sono molte lunette nelle quali fon dipinte le geste di S. Antonino Arcivescovo, che abitò in questo Convento, fra le quali cinque ve ne sono di mano del Puccetti che sono queste

Quando ora in Or S. Michele davanti al Crocifisto: Qui è ritratta questa Chiesa per dentro con singolare artisizio; si vede il tabernacolo dell'Orgagna, ed il Christo Crocie

fisso vagamente delineato.

Quando chiede nel Convento di S.Domenico di Fiesole l'abito a quel Priore.

Quando risucita un fanciullo di Casa Fi-

licai.

Quando mostra la pianta nuova della. Chiesa a Cosimo, e Lorenzo de' Medici de'

quali vi sono al vivo i ritratti, e

Quando piglia il Possesso dell'Arcivescovado: questa sopra tutte è vaga, è ritratta in esso la facciata del Duomo incrostata di marmi com'era in que' tempi, ed è am nirabise il disegno per molti gruppi di sigure che scortano in sontananza diminuendo congrand'arte; Il Santo scalzo, e piangendo entra la prima volta come Pastore in Duomo.

Ve n'è una di Fabbrizio Boschi, che è Quado S. Antonino caccia con la sserza nel Duomo, alcuni, che tumultuavano per veder passare una Sposa: è vaghissima la Sposa oltre ogni Santo arde di rigoroso zelo,

Viè una Lunetta del Rosselli assai bell che è quando S. Antonino muore. Vi sono

anche altre pitture, fra le quali nel

Capitolo del Chiostro vi è una tavola nella quale è la coronazione di Maria Vergine di Sandro Botticelli, e nel medesimo Chiostro è un Cristo nel muro con S. Domenico a' piedi di mano di Fra Gio: Angelico.

Sono in Convento molte altre pitture, come un Crocifiso di Giotto, la Tauola dell'altar Maggiore di Fr. Gio: un'altra Tauola ch'era in Chiesa di Domenico del Grillandaio, un Cenacolo nella foresteria del medesimo; Nel Resettorio alcune pitture del Sogliano, nel Noviziato una Tauola alla Cappella di mano di Fra Bartolomeo, ed altre che per brevita si tralasciano: Evvi ancora una copiosa Libreria acconciamente tenuta per pubblica comodità fatta col disegno di Michelozzo lunga brac. 80. largabrac. 18.

A canto a questo Convento sono le Stalle de' Cavalli di rispetto del Serenissimo G. D. che sono in gran numero, e seruono per il solo esercizio della Cauallerizza, e per le sesse solo esercizio della cauallerizza della cauallerizza della cauallerizza della cauallerizza della cauallerizza della c

Allori i quali sono oltre modo vaghi, mostrando ogn'uno di loro diversa attitudine, e varia movenza . E' fuori di queste una Nizza ove si esercita la gioventù nel correr la lancia, ed appresso vi è un ben scompartito, e divisato giardino ripieno di piante la maggior parte straniere, che da' paesi più lontani fà la liberalità de' miei Principi condurre: E' nel mezzo una vaga peschiera perrenderlo più ameno, e lungo la muraglia dalla parte occidentale scorre un ruscello cocopioso d'acque molto comodo a' servigi di esso; Vi sono ricche spalliere d'agrumi, e deliziosi boschetti, che a chiunque gli rimira e fra le loro ombre passeggia di dolcezza e cotento il cuor colmar si sente.

Appresso a questo Giardino sono le Monache di S. Domenico nella qual Chiesa è una bellissima tavola di mano d'Andrea Ve-

rocchio;

Perche su costume antico della Republica Fiorentina nutrir vivi i Lioni, come chequesto animale sia della Città l'impresa, ed era il lor serraglio prima dove è l'ultimo cortile del Palazzo Vecchio, ed ultimamente dove è oggi la Zecca a canto la Loggia de' Tedeschi, che trasportato poi quivi ha la Regia màgnificenza de' miei Sereniss. Ss. non solo l'uso antico conservato, ma ampliatolo ancora, venir facendo dalle più reanote parti dell'Affrica, e dell' India siere.

non volgari, così fu poi questa

STANZA, fabbricata co ordine di Ferdinando Gran Duca di Tolcana: in questa da luogo vicino si conducono Lioni , e Tori altresi; intorno sopra le gira un Corridore, do ve agiatamente stanno a vedere Signori, e Gentil'uomini, quando di quello, che puote la fierezza di si terribili animalt, vuole il Gran Duca veder la prova. In questo luogo insino nel MCCCCL. fu murato il principio di uno Studio publico a nome di Niccold da Vzano, gentil'uomo Fiorentino. Sotto si vergono archi di volte gagliardissime, e muraglie di tale magnificenza, che pare opera più tosto regia, che civile. Fu lasciata grandissima somma di danari da Niccolò in sul Monte, onde questa Sapienza a qualche tempo si fornisse: ma dopo sua morte furono spesi questi danari da' Fiorentini in guerre, che ebbero co' popoli vicini, ne si condusse a fine questo ricetto nobilissimo di scienze, come l'avviso magnanimo di questo uomo avea ordinato. Ora perche come uomini di gran coraggio ab antico presero i Fiorentini il Lione per insegna, così sempre anno a vuto in costume di nutrirne molti nella Città, come allato a questo luogo si reggono a due, a due, Maschio, e Femmina, accompagnati in disparte in istonze separate; & alcuni Tigri ancora con altre fiere simili. Nell'altre cose parimente sono stati gli uomini di questa Città di senno singolare, e di venire al colmo della virtu sempre han posta molta cura. Però che Hercole

che per valore tra gli Eroi molto riluce, das Firenze è preso per insegna; e il Giglio, che tra fiori è più notabile, altrest; e quello, che è di più stima; tratutti i Santi, perche sia avvocato, S. Giouambatista, di cui , come dice il Salvatore, di maggior virtù non venne giammai al mondo uomo alcuno; Ritornando poscia a man destra al principio della via larga segue il Monistero di

C ANTA CATERINA di costa alla piaz-J za di S. Marco: dove sono Monache dell'ordine di S. Domenico: e tra queste negli anni a dietro è stata Suor Plautilla de' Nelli, la quale non solo ha la Chiesa adorna di pitture fatte di sua mano, come si vede, ma oltra cio ne ha mandate in diversi paesi con gran lode di suo nome.

Lungo questo Monasterio è la via de gl'Arazzieri, nella quale a man dritta ful muro son due figure a fresco di lacopo da Pontormo ancorhe molti l'abbin credute d'Andrea del Sarto; ma ritornando a dietro in via larga nel fine di esta a man destra si trova il

DALAZZO DE' MEDICI, fabbris cato da Cosimo vecchio secondo il disegno di Michelozzo Michelozzi . Questo edifizio per le stanze villi, le quali dall'accorto artefice sono state divisitate ettimamente, è tenuto raro, e mirabile in ogni luogo. Sono dentro di marmo figure di somma perfezzione ; come Orfeo nel Cor-

tile fatto dal Cavalier Bandinelli, che tanto da gli artefici con gran ragione è lodato : ma il Lao. coonte, che è nella Corte più spaziosa di questo medesimo palazzo è fatto con tanto artifizio, e con tanta bellezza, che non è minore di quel di Roma, onde è stato effigiato, ma secondo il giudizio degli uomini intendenti l'avanza Jenza dubbio. Perche ha meritato il Bandinello per questa opera, la quale è sourana, & eccellente, da tutti infinite lodi. Nella facciata principale di questo Palazzi sono tre gran porte; di cui quella del mezo serve per uso della gente, che dentro dimora: l'altre due sono finte di grandezza conformi verso di se: In queste due, & in. un'altra per fianco, che è quafi di costa alla Chiesa, col disegno di Michelagnolo Buonarroti sono state di visate tre Pinestre inginocchiate di bellezza eccessiva. Si veggono da basso due semplici mensole, che reggono una cornice semplice altresì di mara vigliosa grazia: sopra questa si levano due pilastretti, che arrivano ad un frontespizio, che e acuto, con leggiadria incredibilmenterara. Sotto al frontespizio ci ha due picciole mensole con fregio senza più. Intorno non, ci è ornamento, ne vaghezza esteriore: ma nella semplicità de membripare, che dal senno del Buonarroto sia pioputa ogni grazia più vaga, & ogni più rara bellezza: ne con parole si puote esprimere, quanto fiano mara vigliose, è da ogni nomo intendente ammirate. Perche si come le donne asai sono ernate, che contente della bel-

lezza naturale sprezzano ogni ornamento esteriore: (osì di stupenda bellezza sono stimate) queste finestre, le quali senza fermargli di artifizio straniero in sua semplicità risplendono mirabilmente sopra ogni bellezza. Estato questo Palagio internamete tutto nutato dalla sua prima struttura, ed all'usanza moderna ridotto (dal Marchese Riccardi, che di presete il possiede) con l'accrescimento di molte stanze abbellito, e fabbricandovi ancora il va continovamete accrescendo; Viè nuovamente fatta una scala a chiocciola bella oltre ogni credere, che dal piano della strada dolcemente salendo fino alla somità di esso conduce, ed una vaga, e ben'acconcia Galleria per la parte di via de' Ginori per adornarla di Pitture, e riempierla di statue di marmo delle quali ne sono fin' ora in questo Palagio fino al numero di 60. tutte antiche, e belle a marauiglia, e fra queste la testa d'un puttino beilissima senza più, avendone anche gran numero alla Casa di suo Giardino prefso la Cittadella come al suo luogo dirassi: In una delle Camere terrene vi è un

Quadro di figure al naturale, nel quale una bottega di Calderaio si rappresenta vago, e ben disposto in ogni sua parte di mano del

Bassano, del quale è ancora

Vna delle 4 stagioni di figure piccole, nella quale varie geste contadinesche si rappresentano; Sonovi anche molti quadri d'Eccellenti maestri, e moste altre statue piccole.

si di marmo, come di bronzo; Viè di poi la

Cappella antica, ed anchorche per fabbricar la muona scala debba de nolirsi, convien nondimeno per sua rara bellezza farne menzione. La tavola di esta è di Domenico Grillandai, nella quale una natiuità di Cristo si rappresenta, nelle pareti da' lati presso l'altare son dipinti molti Agnossi, che per la nascita del Redentore se leggiano; nell'altre trè facciate la venuta de' Magi è dipinta ed in ognuna di este uno de' Rè a Cavallo co suo corteggio, grande quanto il naturale

Il Pauimento è bellissimo divisato tutto di marmi, porsidi, ed altre pietre colorite acconciamente disposto; In questo Palagio suron ricevuti Carlo V. Imperad; Leon X. di gl. mem. ed altri Principi grandi, e qui su fatta con pienezza di voti dal Senato Fiorentino l'elezione del Gran Cosimo, ond'è per questo di ricordanza degno: i tondi del Cortile sono di Donatello. A man destra si

trova la Chiefa di

SANGIOVANNINO: dove stanno in gran numero Preti del Giesà, che in prò dell'anima fanno sare altrui nella legge divina notabil frutto. Questa Chiesa col disegno, e co danari altresì di Bartolomeo Ammannati, raro scultore, & architetto, e con assidua industria nobilmente è stata fatta adorna, e condotta, come si vede, a somma bellezza. Entrando in esla

essa a mano destra nella prima Cappella è esfigiato il Signore che porta la Croce di mano del Passignano opera molto stimata, segue poi la

Cappella ou'è il Martirio di S. Caterina; è quelta di mano del Bassano, tenuta in pregio grande: leguono dipoi tre tavole, che sono un S. Francesco Xaverio, un S. Ignazio, ed una Concezzione tutte di mano del Cavaliere. Curradi ognuna delle quali è con vago artifizio, e maestria disegnata, segue la

Cappella Ammannati, nella quale è di mano d'Alettandro Allori la storia de' figli di Zebedeo effigiata, più avanti, all'altra

Cappella vi è un S. Michele Archangelo di mano del Ligozzi; Sono ancora sopra il cornicione alcune storie a fresco, fra le quali la Cena, la l'rassiguratione, quando San Gio: mostra S. Piero a Cristo, e gli Apostoli acconciano le reti di mano d'Alessanuro del Barbiere. Ma procedendo nella via de' Martelli si trova aman destra la

ASA DI FRANCESCO MARTEL-LI: dove è un San Giovanni di marmo di giovenile età di mano di Donatello scultore oltra tutti singolare, e stimato tale, chegareggi col valore degli antichi artesici: E samosa, questa statua per l'artistzio e per la vivezza, che si scorge in essa maravigliosa: ma per avventura più di tutte è notabile per questo, che

B 4

Ruberto Martelli, ottimo conoscitore della virta di Donatello, e dell'eccessi va bellezza del S. Giovanni ( perche così prezioso lavoro rimanesse in casa di sua famiglia in ogni tepo) lasciò un obbligo a gli eredi espressamete per fede comesso di cadere in pregiudizio di perdere terreni di gran valuta, se donato, ò venduto l'avessero, ò impegnato. Nella facciata vi è l'arme della stessa famiglia fatta di pietra da Donatello, che fu molto familiare di essa Casa, dalla quale ricevè comodi, e favori non ordinari, e particolarmente da Ruberto, che lo tirò innanzi fin da fanciullo, e con liberalità d'animo veramente grande gli somministrò per poter studiare ciò che la bisogna richiese; Che se la nostra Città deve molto a Donato per averla illustrata con tante bell'opere, molto più deve a Rub. Martelli, che no perdonò a spesa per renderlo nella Scultura fingolare. E'que fl'arme molto vaga, e maestosa: S'avanza in fuori una Vechia, che lo scudo dell'arme co le mani sostiene, e servendo come d'arpione è attaccata la targa al collo di lei mediante una coreggia; è la testa della Vechia maravigliosa oltre ogni credere fatta con sommo artifizio, e ben dimostra ester opera dello scarpello ingenoso di quel Donato, che per aver pareggiato gli antichi, e superato i . Moderni di suo tempo vivera perpetuo nella memoria de gli Vomini. Doppa si viene al Tempio memorabile di, SAN

CAN GIOVANNI BATISTA: questo gid era dedicato dagli antichi a Marte; ma levata l'idolatria, e ricevuta la santa fede, fu ordinato ricetto per lo Battesimo della Città , e consagrato a S. Gio: Batista, protettore, & 10vocato de' Fiorentini. Questo Tempio per artifizio è commendabile, fabbricato con tanto ordine, che mirando alla perfezzione degli antichi edifizij di Roma è stato poscia da' moderni atteso molto, e per migliorare le fabriche imitato. Da Andrea Taft pittor Fiorentino, e da Appollonio di Nazione Greco fu lavorata la volta di Musaico. Si veggono in quella gli Ordini degli Spiriti celesti: vi è essigiata la vita di Giesù Christo, & altresi le azzioni di S. Gio: Batista. Fù finito questo Tempio l'anno 35. d'Augusto come in una Cronichetta latina, che si ritrova nell'infigne libreria di S. Lorenzo scritta in carta buona, ma senza nome dell'autore si legge così : L'anno 35. d'Augusto morì Orazio Flacco Poeta Venosino, e si fini in Firenze il Tempio di Marte: Nel pavimento del quale si vede scolpito nel marmo il Sole con li Xij segni del Zodiaco con questo verso retrogredo.

EN GIRO TORTE SOL CICLOS, ET ROTOR IGNE .

Qual verso sù fatto secondo il Villani lib. 1. cap. 60. perche entrando il Sole nel segno di Lione nel mezzo giorno per la lanterna. quivi batte il suo raggio, Ed in altra striscia

Bellezzedi
fimi mente nel pavimento fi leggon questi
verii;

Quam superat domus hac? Tam vates iple

Formosum templum similis domus est sibi nulla,

Destruet hanc Ignis dum sæcula cunca

Non fù però questa fabbrica così fatta a

principio, poiche era scoperta nel colmo, e non aveva la scarsella, che è verso ponente, dove è l'altar maggiore, effendo in questo luo go per prima la Porta: Non era listrato di bianco, e di nero, concidifiecosache la lanterna, e la palla di sopra vi su posta nel 1150. come nel primo libro narra il Villani, e la. scarsella ò vero accrescimento doppo l'altare fu fatta circa gl'anni 1200, ò poco di pois come agevolmente comprender si può da que' versi, che oggi ancora si mantengonò nel Cielo di detta Scarsella di Mosaico, che Vost, rimano a ulo di chiave, detri Leonini, e dicono, come segue, e l'incumbenza di detta opera l'ebbero i Consoli dell'Artedi Calimara:

Annus Papa tibi nonus currebat Ho 10ri
Ac Federice tuo. Quitus Monarca decori:
Vigintiquinq; Christi cum mille ducentis
Tempora currebant per secula cuncta ma(nentis Hoc

Firenze. Hoc opus incepit lux mai tunc duodena Quod Dni nostri conservet gratia plena

Sancti Francisci Frater suit hoc operatus lacobus in tali præ cunctis arte probatus.

Onde se quel Cielo di Mosaico su comin-ciato nell'anno 1225. E pare assai verosimile che l'accrescimento predetto sussi fatto avanti, non essendosi mutata la forma di esso Tempio sino all'anno 1150. Commciossi dunque a mutare col chiuderlo sopra con la lanterna, & andossi continovando sino al 1293. nel quale anno, si cominciorno a levare i macigni de quali era di fuori incrostato, e vi si posero in luogo di quelli que' marmibianchi, e neri che di presente ancor si veggono, i quali marmi sono dal Villani nell'8. lib. della sua storia chiamati gheroni ton antichissima voce Etrusca, la qual significa pezzi minori; avendo quella voce origine dagli Aramei, che suona in lor lingua offa minute.

Aveva questo Tempio la scalinata di suori ed anche in buon numero, la quale non folamente e disegnata dal Borghini nel suo discorso de' Vescovi, e Chiesa Fiorentina, ma come parte esienzialissima delle fabbriche di questa forma secondo Vitruvio, ed altriautori d'Architettura a quelle di necessità si Boc.no. conviene. Anche ciò attesta il Boccaccio 9.della nella sesta giornata. Tuttavia per capa- 6.gior.

citare chi ciò creder non volesse, cioè che de fuori fusse a questo Tempio la Scalinata referirò ciò che ho veduto con gl'occhi propri. L'anno dunque 1645. che si sece la sunzione del Battesimo del Sereniss. Cosimo III. Nostro Signore oggi regnante, fu fabbricato un Corridore di legname dalla Porta maggiore del Duomo fino all'imboccatura della Porta di S. Gio: aflai spazioso, e magnifico con colonnati di sopra per render più maestosa; e pomposa tal sesta, e nel piantar gli stili, che quasi fondamenta erano per saldezza del corridore posti in terra, surono appresso la porta di S. Gio: riconosciute le scalinate: In oltre è da sapersi che questa nostra Citta è stata 3. volte notabilmente rialzata in diuersi tempi, di che ha fatto ampia fede il rifacimento della Casa di S. Zanobi seguito l'anno 1670. Era posta questa su l'angolo di Via Lamberteschi in Por S. Maria cioè per la strada, che cammina da Mercato nuovo al P. Vecchio, ed era stata dal suo primo principio fino a questo tempo sempre di le-gno tanto le pareti esteriori quanto l'altra struttura di essa; Il Bali Girosami sece rifarla di muraglia, e nel gettare le fondamenta di quella si trovorno tre lastrichi dellaCittà antica, il primo erà sotto trè braccia, e credo fusse il rialzamento che su fatto dopo l'inondazione del 1333. come attesta ditalrialzamento il Villani. Il secondo la-

ftrico

Arico si trovò cinque braccia sotto terra, del quale io non saprei ridire il tempo ; il terzo lastrico era sotto terra braccia nove, ne a mia notizia è fin'ora pervenuto di che tempo fulfe la prima di queste tre volte la Città rialzata: Sò bene che di verità così chiara è stato testimone l'occhio di chiunque ha voluto vederlo.; Dunque non è inverofimile che S. Gio: avesse per di fuori attorno le scalmate, essendo come ho detto necessarie a questa sorte di sabbriche, oltre che si vede nell'entrar della medesima Chiesa, che si fcende più ballo del piano della piazza più di mezzo braccio, cosa che non si vede in alcun'altra Chiesa di Firenze ancorche antica, fuor che nella Chiefa de SS. Apostoli fabbricata come si dirà al suo luogo nell'anno 800. di nostra salute, e così più di 700. anni doppo S. Gio: E da sapersi ancora, come da questo. tempio fu cavata la buona Architettura, che oggi è in uso; è l'opera Corinta, ed è in se stessa tutta perfetta, e da questa, e dalla Chiesa di S. Apoltolo imparorno il Brunellescho, e Donato, e gl'altri macitri ancora tutto il buono dell'Architettura, come referisce il Vasari nella vita d'Andrea Tafi: Era internamente questo tempio non solo dipinto, ma lavorato anche di flucchi molto avanti che vi fusse da Andrea Tasi, e da Apollonio fatto il Mosaico, la qual cosa su molto bene osservata dal Baldovinetti, che doppo Lipa po quel Mosaico racconció, vedendos con tale occasione, come dice los tesso Vasari, ch egli era stato anticamente dipinto, e disegnato di rosso, e lavorato tutto su lo stucco, avvengache gli stucchi sieno antichi simi, come si vede in Roma si nelle volte del Tempio della Pace, come in quelle del Coli-

feo. La parte del Mosaico di sopra della Tribuna dove sono le Potestà i Troni, e le Dominazioni sono del Fasi, e d'Apollonio: Ma addeltratosi meglio il Tasi nell'arte, ed avanzato Apollonio fece poi egli folo il Christo d'altezza di sette braccia ch'è sopra la Cappella maggiore, nella quale opera fece, quel magnifico spropositone di effigiarli una mano a rovescio: ma si deve non dimeno. compatire perche il disegno era allor rozzo, e rinascente di fresco, e non aveva ancor ripreso il vigor d'oggi giorno: Vomini divero felicissimi che per sar due santocci, che anzi a riso, che a divozione muovevano, erano stimati al fegno maggiore, e regalati a gara da' più ricchi, e potenti, che se vivessero a' nostri tempi non pure lo scherzo del volgo sarebbono, ma converrebbe loro di fame miseramente perire; Secoli veramente d'oro eran quelli, ne' quali l'operar goffamente aitrui degno di stima rendeua

La volta della scarsella su fatta da sta Iacopo da Turrità, come si è detto, per la quale fit con premistraordinari rimunerato; 1 al tre storie, che sono nella stessa Tribuna più a basso surno fatte dal Tasi in compagnia di Gaddo, il quale Gaddo poi fece d'a per se i Profeti, che sono ne' quadri sotto le finestre ed avanzoisi tanto col'tempo in quest'arte, che fino alcuni quadretti di gustia d'uova. con somma diligenza fabbricò, se al Vasari creder si debbe. Ha oltra ciò questo tempio tre porte di bronzo di maravigliosa bellezza, una fatta da Andrea Pilano, benchè il dilegno di questa secondo il Vasari fuste prima stato fatto da Giotto, e ad Andrea data a finire nella quale cosumò venti lue anni di tempo per condurla a fine, per la quale merita egli lode grandissima, a corchè in quelle storietre che vi sono non apparisca così bel disegno, per eller stato il primo, ed aver dato lune al Chiberti, ed a gl'altri che vennero doppo lui, come d'aver superate tante difficoltà allora quafi impossibili, per così dire, per non eller note le maniere del gettare i bronzi, le quali avendo egli spianate a gl'altri ha dato loro campo d'avanzarsi nella pertezzione dell'altre Porte, e de' loro 'ornamenti: 'Stette questa alla porta principale di S. Gio: fia che il Ghiberti fece l'altre due: nella parte superiore di essa è scritto Andreas V golini de Pisis me fecit 1330. e l'altre due da Lorenzo Chiberti, scultore Fiorentino, contenenti sacre iftorie , come si rede. Ma quella, che è dirim-

petto all'Opera della Chiefa, e quella del mezzo sono condotte con artifizio tanto singolare, e tanto raro, che miracolofe più tosto, che rare sono riputate. E di vero queste due porte di Lorenzo le si redessero dirado, e non adogni ora; come avviene, egli non ba dubbio, che non foflero a ragione tra le più pregiate maraviglie del Mondo annoverate. Per lo che fermatosi una giorno il Euonarroto a vedere, e guardando fiffamente con foremo affetto (che ad uomo così intendente pareva l'opera bella a maraviglia) fu domandato da un suo familiare quello, che a lui ne pare nas egli tosto rispose così sono belle amendue, che elle starebbono bene alle porte del Paradiso, onde poscia sopra così savio pensiero di Michelagnolo furono fatti questi versi:

Dum cernit Valvas aurato ex ære nitentes In Templo Michael Angelus obstupuit. Attonitusq; diu sic alta silentia rupit: O divinum opus, ò ianua digna polo!

Il Ghibertia concorrenza del Brunellesco, di Donato, di Iacopo della Quercia, Simo da Colle, del Valdambrina, e Niccolò di Arezzo ne sece il disegno, ma perchè il suo su giudicato di tutti migliore non solo dagli Operai, come da Donato, e dal Brunellesco, che lo consesso tale, per questo allogata a lui su rai opera: Consumò Lorezo nella sabbrica di queste due Porte anni 40. come reserisce il Vatari nella di sui vita.

Sopri la porta di questo nobil Tempio verso la Milericordia sono tre fi ure di bronzo, come fi v de . fatte da Vincenzio Danti Perugino, molio belle; E sorra la porta del mezzo se ne reggono tre altresi di marmo, quindo S. Giopanni battezza il N. Salvatore, il quale fitto p ù che mezzo da Andrea Sanlovino con somma perfezz one, fu condotto poscia da Vincenzio, cone le altre, a quella forma, che si vede, rara, e singolare. Ma sopra la porta dirimpetto all'-Operale tre figure di bronzo di singolar bellezza, sono state fat e da Gio: Francesco Rustici, gentil'uomo Fiorentino: dove è posto in mezzo S. Giovanni, che disputa con un nottore della legge antica, con atti tanto destri, che paiono vivi: ed appresso un Farisco, che messasi la mano alla barba dimostra nel sembiante di restare ammirato della dottrina, che esce dalla bocca del Santo di Dio. Appresso sono dentro molte sigure nota'nili per artifizio: ma tra tutte riluce una S. Miria Maddalena in penitenza, consumata dall'astinenza, e dal digiuno, fatta di le. gno di mano di Donatello, tanto bella per disegno, che del tutto soniglia il vero e par viva. Ci hail sepolcro di Baldassar Cossa', già nominato Papa Giovanni XXIV. che nel Concilio di Costanza fu deposto del Pontificato, e di mano di Donatello parimente si vede il detto Cossa morto, dibonzo dorato, e di marmo la Speranza, e la Carità, eccellentissi ne figure, di maraviglioso artifizio: e la figura della Fede di mano di Mi-

chelozzo. Sono in questa Chiesa cosc preziosissime, come uno Altare di finissimo argento fatto di mano di singolari artefici, con molte figurine rappresentanti la vita di S. Giovanni: ne ne ha molte di maestro Cione Aretino, e di Andrea. Verocchio, ed alcune bellissime di Antonio del Pollainolo, come la Storia di Herodiade, e il S. Giovanni nel mezzo dell'altare, e la Croce d'argento altresi: Vna Messa parata, cioè le veste, che si mettono sopra il Camice, e si adoperano nella festa di San Giovanni, e nel Perdono senza. più, si conserva in questa Chiesa, tutta di broccatoriccio. E da basso, e nel mezo di dette veste fi veggono Istorie fatte con l'ago con tanta finezza, e disegno, che da tutti sono tenute mirabili, erare. Si conservano altresi in questa Chiesa. molte.

Reliquie di corpi Santi: un dito di S. GiovanBatista: un pezzo di mascella del Medesimo Santo. un Braccio di S. Filippo Apostolo; e oltra
ciò ci si vede un libretto d'oro, che contiene la
passione di Christo, che su lasciato da Carlo Magno Imperadore, il quale era usato di portarlo
al collo per divozione. Ci è ancora un Crocifisso di legno antico molto, che appresso tutti è
di grandissima riverenza. Allato aila porta del
mezzo, suori si veggono due Colonne di porsido,
tenute rare per la grosezza; le quali da Pisani
surono date in dono a Fiorentini, ma con invidia, e con inganno. Perche poichè con vittoria
furono tornati dalla guerra dell'Isola di Maio-

rica, tenendosi obbligati a' Fiorentini, alla fede di cui aveano la ciata la loro Città, e lodando quelli di somma leanza, profersero loro parte della preda, che aveano fatta: per questo domandarono i Fiorcntini due colonne di porfido, che tra le spoglie de' nemici aveana vedute: le quali concedute da' Pisani, che le mandarono coperte di panni preziosi, nello scoprire si vede, come per soverchio d'invidia col fummo, e col fuoco era stato lo splendore di quelle corrotto, ed accecato, che apprello di me è una gran de bolezza ciò credere. Fuori della porta, che va all'Opera, fu drizzata quella colonna di marmo, che si vede, per tenere accesa la memoria del miracolo di S.Zanobi. Era in questo luogo situato un grand Olmo, lasciato crescere presso alla chiesa, perche con grave sentimento fos. se altrui palese, che si come l'arbore, che non f. frutto, come è l'Olmo, è tenuto fuori di luogo coltivato: Così la creatura senza frutto spirituale non è degna di essere accettata dentro le braccia di S. Chiesa: Ora mentre che è portato il Corpo Santo dalla Chiesa di S. Lorenzo alla principale di S. Reparata, divenuti stanchi quelli, che il portavano, avvenne, come piacque a Dio, concorrendo il popolo in grandissima moltitudine, ed i portatori del Santo per la calca in. qua, e in la ondeggiando, che toccò il Cataletto l'Olmo, che era del tutto arido, e secco: il quale oltra l'uso di natura fiori di Gennaio incontamente, e spuntarono fuori non senza odore suaSopra la Porta dell'Opera di questo Tempio vie un S. Giovanni di marmo carrarese di mano di Michelozzo scolare di Donatello.

Era vicino a questo Tempio la torre samosa di Guardalmorto della quale savellando
il Villani dice che per mali lia di alcuni Ererici su satta rovinare, credendo loro sarla
cader sopra il Tempio di S. Gio: ma questo è
un grave errore, perche di tal caduta su ingegnero, ed inventore Gio: Pisano, il che non
sec'egli su tivamente come dice il Villani,
ma di ordine della Republica, se al Vasari creder si debbe. Ma di costa a man sinistra
el Tempio tanto ricordato, e tanto simoso, che
ab antico ha avuto nome di S. Reparata, chiamato poscia.

SANTA MARIA DEL FIORE, Duomo di Firenze. E fatto questo Tempio con tanta eccellenza; che i maggior Principi, e più potenti, ancora che aggranditi da molta copia di tesoro non anno potuto giammai non che agguagliare, ma ne arrivare ancora alla magnificenza, che vi è infinita. L'architettura è arte, che non imita la natura, ma l'avanza, come sanno gli uomini intendenti: perche essendo nell'animo altrui una idea, ed un pensiero verso di se tutto compiuto, come dee essere un edifizio perfetto, e raro in ogni sua parte, non prima è venuta in luce una

fabbrica, e questo più avriene in Firenze, che altrove (cotanto è grande la malagevolezza) che vi si scorgono gli errori. E quantunque aucperi l'artifice molta indusiria, e di giugnere a si glorioso fine, io dico di fare una fabbrica senza errere, oltra modo si affatichi, quanto siane rare tuttavia tali opere, non fa luogo ora, come io arriso, il disputare. Eu disegnata questa Chiesa nobilissima da Arnolfo di Lapo, Architetto Ficrentino con isvegliata diligenza, e con cura incredibile. Intendeva egli, come l'animo de principali Magistrati, che governavano, ed altresi di tutto il popolo, era oltra modo grande, e che con picciola industria a loro alti pensieri rispondere non si poteva, Perloche egli fece un modello conforme alla magnificenza dell'appiso di coloro, che in si grande edifivio chiedevano l'epera sua ; e secondo quello incominciò questa fabbrica, che in tutto I Mondo non si vede, come si dice, ne più magnifica, ne più bella. Se si potesse vedere l'artisizio, e l'industria, e appresso imaginar la fatica, e il sudore, che ne fondamenti è sotto terra, di certo recherebbe altruital cosa terrore, e maraviglia. Fu dato principio a questo nobilissimo edifizio nel MCCLXXXXVIII. nel giori o della Natività della Madonna, gettando la prima pietraun. Cardinale, che fuil Cardinale Latino legato del Papa, con la presenza di tutto il Clero, e di tutti i Magistrati, nominandola Santa Maria del Fiore, quantunque abbia sempre ritenuto il nome di

38

Bellezze di me di Santa Reparata, e prima di questi due il nome di S. Salvatore; che per ordine di Papa Zosimo S. Reparata su detta per la Vittoria seguita in questo di contro Radagasio, come attellà il P. M. Michel Poccianti Servita nelle vite de' 7. Beati Fiorentini ,e come nelle Storie di Firenze si legge : Sono molto larghi i fondamentise intorno intorno alla muraglia per grande spăzio si distendono. Quanto sia. profonda la platea, non è molto noto: tuttavia egli si dee stimare, che molte braccia vadia à detro sotto terra, e come fabbrica di maggior podosche avanzi di profondità il Capanile, il quale nel suo fondameto oltra veti braccia va a fondo s Perche fu messo ne' luoghi più bassi gran nun ero di pietre grosse, ghiaia, e calcina, e appresso à gli angoli delle otto faccie, perche più la Cupola si mantenga gägliärdä, rispondono sotto come duri scogli forti muraglie, e molto salde. Per lo chè non meno è bella questa macchina, e leggiadra, che forte, e gagliarda: E si come l'umana bellezza dal corpo, che è infermo si dilegua, è con quello, che è sano, quasi con forte nodo è congiunta, così questa mirabil fabbrica se non fusse gagliarda, mono in lei rilucerebbe quell'eccessina bellezza, la quale legata, e stretta cons estrema fortezza, fastar pensosi i sommi artefici; ed i più intendenti nomini, che nel mirarla ad o. ra, ad ora non sanno ancor discornere se più sia ella gagliarda, ò da altra parte in bellezza si avanzi. Già sono passati duzento novanta anni

con gradissima diversità di tempi, ed ha provate inondazioni di acque, ha sentiti rovinosi tremoti, è stata travagliata da tempi piovosi, da variazione di secco, di vmido, da venti furiosi : è stata scossa da folgori impetuose:ma invitta, e franca ha conservato sempre l'esser suo senza cambiarsi, e quantunque dentro, e di fuori sia bella come si vede, non senza ragione di lei tuttavias si puote dire: quæq; latent, meliora puta. E di vero tante sono le pietre di numero, così gravi, così diverse, che messe insieme, e algandosi quasi al cielo in si terribile montagnase si artifiziosa, sono senza fallo d chi mira attentamete di spavento. Ma la Cupola, che è condottas col disegno di Filippo di Scr Brunellesco, e fatta con industria oltra tutte le fabbrice, che si veggono sopra la terra, maravigliosa. Dove si travagliò Filippo, vi ha la maniera più nobile, più bella, e più è piena di vista graziosa, e robusta altresì. Ma così è grande la macchina, come si vede, che al finire il tutto non pote la vita di un Jolo uomo arrivare al termine divisazo. Cominciò il lavoro di Filippo dagli Occhi maggiori, e fu continovato camminando în guise altere, e peregrine insino alla Croce. Ed era secondo alcuni allora che cominciò la fabbrica d'età di poco piu di 40. anni, onde gli su dato per compagno Lorenzo Ghi-berti come uomo di più eta, il quale egli co destro modo come quello ch'ester voleva solo operò si che Lorenzo si licenziasse: Il modo

lo Arnolfo. Vitte Filippo fino all' età d'anni 69. nel qual tempo lasciò la Cupola appunto nel serrar della Volta, odinado che si caricasse quato più si poteva, e queito perche essendo la volta di fotto fatta a terzo acuto, che gagliar damente spigne in alto, averebbe porrare. reri.

pericolo grandissimo d'arrirs. F. perche l' opera tanto grande, e tanto fat cola quandoche sia venisse a fine, acciò chè i moestri ne lo secneere, enel salire ad ora non perdessero moito tempo ordino Filippo con savo apriso Cucine, ed Osterie, ed altre cose opportune nelle più alte stanze della Cupola; in cui senza ricorrere à casa per lo vitto erano serviti, e adagiatigli artefici ottimamente. E doppia la Cupola, come è cosa nota; ma risponde in Chiesa quella, che regge tutto il pondo, sepra cui si posa la Lanterna. Creda pur fermamente ogni uomo, che ne in Italia, ne in Roma, già vincitrice di tutte le genti non si drizzò giamai in alto così saperbo lavoro; ne nella Grecia, ne in Costantinopoli da alcuno artefice nobile, ne da alcuno Imperadore quantunque grande su fabbricato edifizio con tanta eccellenza; ne fecero gli antichi giamai cosa si bella, ne si degna, ne che si possa in questo con la gradezza d'animo della città di Firenze, ne co magnificeza di così teribil macchina comparare. Fu queita la prima, Macchina fabbricata nel Mondo fenza centine, per la qual cola in. contrò Filippo grandiffime difficultà ; non potendo render capaci gl'animi altrui come tal novità potesse farsi. E grande l'artisizio; e merita lodi singolari, quando situato in inogo basso è divisato acconciamente: mail porre inalto una forma di dieci braccia, che in terra poscia non apparisca, se non di cinque, come in questa fabbrica apviene, ne offenda la vista, ma dilettii

diletti, e l'effere flato accorto con tanto sapere, che in alto, e da basso sermi la mente altrui, a zi per tutti i versi, che l'occhio si volga colmi di piacere per la bellezza, e faccia restare ationito per lo terrore, è cosa quantunque si vegga ad ora, ad ora, tuttavia disusata, e sopras ogni fabbrica ammirabile. Non fu preso l'esempio da altro edifizio, onde poscia imitato divenisse così sorrano, e così bello: ma vato nella mente di questo singolare artefice, che per molti anni l'avea divisato, così vago il produse alla fine, così lodevole, così stupendo; e camminando arditamente al cielo piu, che tutte le macchine, che si veggono, stiman igli nomini savy non senza ragione, che dal cielo, e da divina inspirazione egli proceda. Sono gli spigoli di visati con tanto ordine ; la coperta del tetto co tanta grazia, così è svelta, così risponde d'ognintorno ottimamente alla vista ; così è la Lanterna con ornamenti leggiadri accomodata, e la palla in somma, e la Croce, (qual palla fu fatta poi da Andrea Verocchio), e tutto il componimento cost riesce mirabile in ogni parte, che di vero dir fi puote, posciache al nome della madre del figlinol di Dio è dedicato, che sa sopra umano, e nell'artefice infuso da divina grazia, e senza fallo incomparabile. Quella parte di ballatoio di marmi, fu dilegnato da Baccio d'Agnolo, ma si lasciò, come discorde dall'ordine; per configlio di Michelagnolo, perche in quel fregio bisognava troncar le morse che si

veggono, e così indebolir la fabbrica. Le scale poscia, onde si saglie agevolmente à tanta altezza, i lumi posti a' luoghi suoi, le morse, le catene per tener sorti le due volte, i ferrameti, le pietre groffissime divisate saviamente sono di tanta stima, che di vero ne con iscritto, ne con la lingua si potrebbono lodando agguagliare. Dal piano della terra è tutta questa opera maravigliosa insino al piano della Lanterna brattia cento cinquantaquattro: il tempio della Lanter. na è braccià trentasei, la palla di rame indorata braccia quattro: la Croce braccia otto; ed in tutto è alta la fabbrica braccia dugento due : la quale quando si vede di lungi fa nascere diletto; quando da presso stupore: ma quando è sotto l' occhio à sì alto lavoro, trema l'animo per maraviglia di tantà bellezza, e sente nascere un certo terrore, come abbia potuto l'ingegno di un solo nomo sormontare tanto in alto, e gareggiare quafi con gli alti monti di natura, e vincergli fenza dubbio di bellezza, e di altezza: gli occhi di Vetro intorno alla Cupola sono di Lorenzo, eccettuato quello dove è l'Incoronazione di-N. D. ch'è di Donatello, e di Lorenzo sono anche tutte le altre vetriate del Duomo.

Ha questo Tempio 4. porte laterali oltre le tre della facciata: sopra quella verso la Cahonica è un Imagine della Vergine di Gio:

da Pila: 1 1.

L'Imagine della Nunziata di Musaico, che è sopra la porta opposta e di Domenico Grillandaio.

La N. D. di Marmo sopra la Porta verso la Nunziata è di Jacopo della Quercia

I due colothe Mationi per di fuori verso la Nunziata sono fatti da Donatello, benche in oggi guaffidal tempo aquina seem bers

La facciata di questa Chiesa non su mai intieramente finita, come molti vananien: credono a' quali l'occhio non serve di Giudice di questa verità, su bene fatta col disegno di Giorto fino ad un certo sfegno, come, benissimo si riconosce, e come asterisce il Vasari nella vita d'Andrea Pisano, e di Giotto Ciè appressoil south Televis estronis

C'AMPANILE di questa Chiesa: su con minciato questo edifizio cel disegno di Giotto architetto singolare ne' suoi tempi, est con suo ordine condotto al termine, che orgi si ve-s. de. Fu ordinata la platea molto larga, e profoda più di venti braccia: e sopra quella fu fatto: un getto ai ghiaia, e di calcina alto dodici braccia, è le otto braccia, che all'orlo della terra! do veano arrivare, poscia furono murate d mano acconciamente. Gira questa alta torre da baso cento braccia, e formonta in alto cento quaranta quattro. Era in fiore nell'edificare la maniera Tedesca quando su fatta questa sabbrica: ma tuttavia tanto è ella migliorata per l'indu-x striadi Giotto, che ancora in questo tempo per lo gran senno è commendata. Perche se ella areje una coperta, (come già dise Carlo Quinto, che

che dragione se le converrebbe) conserverebbono copiosamente i popoli à vedere tal maraviglia, che così nominare si puote, quando si love se scoprire. Ma attesada gli uomini intendenti, è ben conosciuta, quanto sia bella, quanto leggiadra, e per l'uso divino per cui è sista quanto oltra ogni stima acco nodata. Si sente il suono delle Campine sperocche avanzi i vicini colli, edi monti per sua altezzi soltra venti miglia, dontano: sono le pietre così bene ordinate, edi mari commessi con tanto artisizio, e tutta la muraglia così acconciamente divisata, che compothe sia il peso grande a dismisura, non si vede in tanti anni in essa un pelo in alcun luo so tutta via, ne movimento.

Nella facciata, che risponde alla piazza, sono quattro figure di marmo di mano di Donatello, e due sopra la porta; cioè dalla parte ou'è la porta, e sono quelle due del mezzo; cioè un profeta del Testamento Vecchio, e uno Abraam, quando vuol sacrificare Isaac, suo figliuolo: ma una delle quattro, chiamata il Zuccone, tanto è bella, tanto è vera, tanto è naturale, che resta ogni uomo nel mirarla attonito, e quasi in certo modo stupisce, perche non favella. Era usato Donatello di dire, quando cons gravità vole va affermare alcuna cosa, perche gli fosse creduta, Alla fede, che io porto al mio Zuccone: e mentre che intorno a questa figura lavorava (la quale, come è, gli pareva compiuta a maraviglia) parte per digorto, e parte da done.

dovero diceva sovente, favella, or su favella, che ti venga il cacasangue? Questa non solo è giudicata bella in Firenze, dove nel possesso di così prezioso la voro gode ciascuno tacitamente la vista senza più: ma è famosa per tutto, e nons cede alle più rare bellezze degli antichi; ma con quelle va dipari, e per avventura, come è opinione de' più intendenti, a gran ragione le avanza. Questo Zuccone è il ritratto al naturale di Gio: di Barduccio Cherichini, si come l'altra figura, che gli è a canto dalla mano sinistra, è il ritratto di Francesco Soderini il giovane amendue di Donato molto familiari, iquali con l'occasione di praticar sovente in sua bottega, furono da quell'industre mano quasi che per diporto ritratti. Sono in questo Campanile oltra molte figure di altri Artefici, cinque sloriette, fatte da Luca della Robbia, scultore Fiorentino, sommamente lodate: dove nella prima è la Gramatica, insegnata da Donato: nella seconda Platone, e Aristotile, maestri di Filosofia: nella terza un Sonatore per la Musica: nella quarta Tolomeo per l'Astrologia, tutte di sommo artifizio, e commendabili. Le figurette di marmo, che sono per finimento della porta, del Campanile furno disegnate da Giotto, e fatte da Andrea Pisano. e nelle mandorle di esto Campanile li 7. pianeti, le 7. virtu, e le 7. opere della misericordia di mezzo rilievo in figure piccole, fece anche le 4. statue, che sono nelle 4. nicchie

chie di esso Campanile della parte di mezzo di, che in quel tempo furno tenute figure p ù che ragionevoli : l'altre due, che metto o in mezzo le due di Donatello dalla parte dove è la porta, fono di Niccolò Aretino. Ma homai è bene di entrar dentro nel Duomo. L'Immagine di M. Verg. di Mosaico ch'è sopra la Porta principale per di dentro è di Gaddo, stimata in que'tempi la più bell'opra, che susse di tal mestiero veduta per allora in Italia, e la sfera dell'oriolo, che gli è sopra è di Paolo Vccello quantunq; nel mezzo sia di fresco ristaurata.

Alta destra parte presso alla porta si vede la sta.

tua di

CILIPPO DI SER BRUNELLESCO, architetto della stupenda macchina della Cupola; la quale per memoria di così sorrana industria dal publico prontamente in questo luogo notabile fu collocata. Questa testa del Brunellesco è di mano del Buggiano suo Discepolo, la quale è posta a canto quella di Giotto, e con molta ragione la Republica Fiorentina per segno di dovuta gratitudine ciò fece al merito di quel grand' Vomo, l'ingegno del quale fu maravigliosamente acuto, tanto nell'invenzione, quanto in ogn'altra sua operazione: Fù ristauratore della prospettiva la quale insegnò a Masaccio, e lo fielso Malaccio fu il primo autore della ma-

niera buona del divignere ed inventore delle figure, che posano, le quali non erano state prima di lui da niun altro fatte; Infegno Filippo la Geometria a M. Paolo dal Pozzo l'osca ielli: sa di grandissima memoria; edi grantalenti, co ne l'opere sue dimoitrano; Asiisteva a tutte le dispute, e di quelle con franchezza discorreva, e formava argomenti in gnisa tale, che M. Paolo nel seatir arguir Filippo soleva dire, che gli pareva di sentir S. Paolo; Pose sommo studio nella lettura di Dante, e della di lui autorità nelle bisogne acconciamente servivasi; Vanta la nostra Città d'aver avuto un Boccaccio, che Cicerone, un Dante, che Vir gilio, un Petrarca, che Orazio della Toscana favelia possono con somma ragione dirsi: di Dante chi non ammira l'invenzione : del-Boccaccio, chi non conosce la facondia; del Petrarca chi non pregia la dolcezza? Non fece Filippo Itima d'ingegno più di quel di Donatello suo stretti fino amico, conferendosi con iscambievolezza d'amore e con reciproca confidenza l'un l'altro le difficoltà del mestiere; Fù fatto de' Priori nel 1423: fecondo che riferisce il Vasari, ma secondo il Priorista del Segatoni nel 1425, net qual rempo aveva dato principio alla Fabbrica. della Cupola cinque anni prima. Nacque nel 1377, ancorche il Vafari dica net 1398. maiquelle è manifelto errore perche non pote va

teva estere ammesso al godimento del Priorato chi non aveva 30. anni, ma egli n'aveva 48. quando gode tal dignita, perche visse fino all'eta di anni 69. come si è detto, e morì nel 1446, aven lo durato la fabbrica della Cupola circa ad anni 23. prima che fussi serrata. La statua, che è sopra la porta verso la Canonica, sopra un Cavallo, dorati amenduc, si dice essere di

I PIER FARNESE, uomo di valore, gid Capitano delle genti de' Fiorentini, col- Farnese locata in si famoso luogo per sua gloria. La statua poscia di marmo, fatta da Andrea Ferruzzi da Fiesole, che è allato alla porta ultima, pure da man destra è di

ARSILIO FICINO, di nazione Fio-IVI rentino, Filosofo maraviglioso, e singo. lare, e nella dottrina di Platone per tutto tenuto in sommo onore. Ma dalla sinistra parte è la statua di

Marfil. Ficine,

NTONIO SQVARCIALVPI, gentiluomo Fiorentino, Sonatore eccellente, che ammirato in vita meritò, che dopo morte in questo nobil Tempio a perpetuo onore gli fosse posta questa statua. Ma la statua, che seguita è di

Squarcialnpi

Giotto, tanto celebrato nella pittura: Egli di vero suscitò quella, che era morta, e diede no-

zabili

Bellezze di

tabili segnali, onde appresso a somma persezzione si potesse ridurre: E infino a questo tempo sono tenute le sue opere lodevoli, e care...
Questo ritratto è di mano di Benedetto da.
Maiano nomo di rare qualità in questa professione satto por quivi da Lorenzo Medici
il vecchio, e sotto lo stesso su posto questo
Epigramma composto dal Poliziano come
attesta il Borghin, nel Rip. 297.

Ille ego sum per quem pictura extinctà revixit, cui quam docta manus tam fuit, & facilis: Natura deerat nostra quod defutt arti

Plus licuit nulli pingere, nec melius Maris Turrem egregiam sacro are sonantem

Hac quoque de modulo crevit ad astra meo;

Denique sum lottus, quid opus fuit illa referre

Hoc nomen longi calminis instar erat.

Nel primo pilastro si vede un S. Antonino in atto di dat la benedizione al popolo, maggiore del naturale di mano del Poppi quale e molto bello, e ben disegnato. Nella facciata in alto nel mezzo della Nave della Chiesa si vede il ritratto a cavallo di

Niccolò da Tolé tino. niccolò da Eolentino, Condottiere de' Fiorentini, fatto di chiaro, e scuro da Andrea dal Castagno, pittore Fiorentino, rarò, ed eccellente, come si vede in questa pittura, e l'altra essigie di verde a cavallo altresì è di

Gio: A- Giovanni Acuto Inglele, Capitano delle

genti de' Fiorentini di mano di Paolo Vecelli, stimata molto dagli uomini intendenti. Queito Gavallo ha però un grandissimo errore, es quelto si è lo 'tar ritto sopra i due piedi dalla medesima banda, il che naturalmente non puol'essere, imperocchè i Cavalli così fermi, come camminando, se posano il piè della. staffa, posano anche la mano della. lancia ne così per lo contrario; Ma perche gl'errori degli nomini accreditati anzi che ester ripresi, sono molte volte seguitari, quindi adivenne, che il Caltagno, che fece. moltianni doppo Paolo il ritratto del Tolentino, volse imitarlo anche nell'error sopradetto: poi presso all'ultima porta è la Città di Firenze con l'essigne di Dante, poeta raris- Dante. simo, e per tutto simoso fatta dall Orgagna; sopra l'Alter maggiore un

Cristo di legno, fatto con grande industria, è di mano di Benedetto da Maiano, Scultore, ed Architetto Fiorentino. Ma le tre figure in fu

l'Altar maggiore

Iddio Padre, il Cristo morto, e l'Angelo, che lo sostiene, tutte di marmo Carrarese, maggiori del naturale sono di mano di Baccio Bandinelli Scultor Fiorentino, piene di sommo artifizio. Nel Dio Padre non ha fatto il Bandinello fommo itudio moitrando piu del mar nio, che dell'arre, nche il S. Pietro è suo, ma non pasta la mediocrità, si come altresì sono, e da vantaggio le due figure.

Ada-

Adamo, ed Eva, dietro l'Altar maggiore. del medesimo artesice, ammirate da tutti, ed oltra modo apprezzate: Quanto più queste figure sono considerate, tanto più mercè dell'incredibile artifizio sono in pregio; peroche se dal disegno, come da fonte, egli nasce la più rara bellezza, come non sarà credibile, che dalla mano del maggior disegnatore, che sia mai stato, come fu il Bandinello, non siano procedute opere rare, e singolari? E come che quello 3 che altri intende, esprimere nel marmo sia cosa malagevole oltra modo, così fu questo artefice tuttavia adusato in questo affare per lunga prova , che felice in suo pensiero, si come egli intendeva, così sempre con maraviglia del Mondo stampò in pietra il di visato felicemente. E però secondo gl'intendenti un grave errore nella Statua, che Eva rappresenta, la quale doverebbe esser minore di quella d'Adamo, cosa veramente impropria in uomo di tanta intelligenza com'era il Bandinello, ma per altro toltone questo errore è la statua bellisfima.

Il Coro poi su satto col disegno del Brunellesco, ma volendolo risare gli operai, ne
su fu satto il disegno d'ordine Ionico da Giuliano di Baccio d'Agnolo perche il Bandinello, che sece parte delle sigure de' bassi rilievi, non sapeva anzi dispregiava l'Architettura, come riserisce il Vasari: ed altre di
este sigure sece Gio: dell'opera. Mail

S. Iacopo, che è di marmo parimente, posto nel sinistro pilastro, dove posa la Cupola, è di mano di Iacopo Tatti , detto il Sansovino, quantunque e' fosse Fiorentino di nobil legnasgio, come è cosa nota : questa statua è delle più rare, e più mirabili, che siano nel Duomo, e va di pari di vero con l'opere de' maggiori artefici: è ammirata l'industria del dolce panneggiare con lo scar pello, la profondita del disegno, e la grazia oltra ciò in ogni parte così è diffusa acconciamente, che del tutto parc aggiustata con la natura, e col vero. E stata censurata questa Statua, per aver la coscia destra non molto bene intesa, non cognoscendosi l'attaccatura imbrogliata da quel panneggiamento, ma ciò adiviene perche nel collocar tal statua si roppè gran parte del panno, onde nel racconciarla rimase povera di panno, e con poco garbo. Ma nel pilastro, che a questo è di costa, è

San Matteo, di mano di Vincenzio de' Rossi, Scultore Forentino; il quale allievo del Bandinello in quest'opera lodevole sa fede del sapere di suo sourano maestro, come si vede, alcuni biasimano il di lei posare, e la gamba manca corta, e male appiccata la coscia. Nella tribuna della Croce a man sinistra egli vi ba

Sant' Andrea, fatto da Andrea Ferruzzi da Fiesole con bella maniera; e parimente la statua di

San Tommaso, di Vincenzio de' Rossi, molto
D 3 pron-

San Piero, di mano dell'eccellentissimo Bandinello, rappresentante selicemente il naturale, e'l vivo: il quale è tenuto in molta stima dagli uomini dell'arte, ed il

San Giovanni Vangelista, è di mano di Benedetto da Rovezzano, figura bella, e di gran

pregio. Nella tribuna di

Sant'Antonio, San Iacopo Minore, e San Filippo sono di Giovanni dell'Opera, artefice molte raro, e pieno di lode, è celebrata la vivezza, l'attitudine di amendue, la grazia, e la bellezza, e'l disegno altresì, onde per compiuta pulitezza vengono con gran ragione da tutti comendate. Le quattro statue di marmo a sedere, che sonquelle quattro Cappelle, che mettono in mezzo quella del 55. Sagramento sono di Donatello, e son le stelle ch'erano nella facciata a itica: Fra l'an'occino, es l'altro della Cupola vi lono alcui Profeti fino al numero di 16. molto grandi, che faranno braccia 16.1 uno, dipinti dal Cigoli, Faffignano, Empoli, Puccetti, ed altri valenti artefici: appresso il

Pavimento della N ve del mezzo è di Frãcrsco San Gallo, e quello, che è intorno al Coro di M chel gnolo Buonarrosi, fatto con tanta industria, e contanta bellezza, che da' migliori artefici è oltra modo amirato nella distinzione de marmi neri, e bianchi, per cui è dato al luogo con sourano artifizio grand: simo ornamento.

La volta della Cupola per di dentro è tutta dipinta a fresco da Federigo Zuccheri, ancorchè le figure, che sono intorno al cerchio
della lanterna siano di Giorgio Vasari: ha
egli quivi dipinto il Paradiso con i Cori de
gl'Angeli, con molti gruppi di Santi, e Sante acconciamente disposte, molte delle quali figure diminuiscono a segno, che la lontananza, ed altezza di essa volta molto maggiore rassenbra: Ma perche non meno della pittura è bello, e spiritoso il pensiero, che
non del Zuccheri, ma ben sì di D. Vincenzio
Borghini, non rincresca al cortese Lettore ch'
io qui brevemente il racconti,

È divisa la Cupola in otto sacce, e la principale è quella che vien sopra la Tribuna del So. è in quetta figurata la Chiesa trionsante; Sonovi due Agnoli l'uno de quali spiega il bre ve, che dice Ecce hon o, l'altro il titolo che su potto sopra la Croce I.N. R. I. dimostra; Siede in maestoso Trono il salvadore del Modo circondato da' Cori de' Serassini, e de' Cherubini; A man destra è la Vergine Santistima, dalla sinistra S. Gio: Batista; un Agnolo conficca un chiodo in una gran palla itellata sigura del primo Mobile, per mostrar ch'alla sine del Mondo gli moti celesti si termeranno: Sotto vi sono le trè Vittù Teolo-

D 4

gali trionfanti per averl'ufficio loro compiuto, come anche la Chiesa militante spogliata dell'armi con cui combatteva, e delle vestimenta trionfanti vestita: Vedesi la Madre Natura con le quattro stagioni giacersi in terra, come che le virtù loro più luogo no abbino: Il Tempo mostra finito il suo corso, e la morte rempe la falce, perche più ado-

prar ron si debbe.

Nella faccia, che vien sopra la sagrestia. nuova, è dipinta la Croce primo misterio de' Sette della passione di N. Signore sostenuta da due Agnoli; si vede appresso il Coro de' Troni, che siede sopra una bianca nuvola, feguono poi gl'Apostoli, ed i Patriarchi, e poi la Reatitudine de' Pacifichi mella in mez zo dalla sapienza dono dello Spirito Santo, e dalla Carità, e nella parte bassa dello'nserno è il peccato dell'invidia punito, per l'Idra

rappresentato.

Nella faccia, che sopra la Sagrestia vecchia risponde, è dipinto nel più alto di essa. un Agnolo con la lancia secondo Misterio della Passione, sonovi gli Agnoli, che dinotano le Virtu armati con celate in testa, e. crocirosse sopra l'armi: Quivi è il trionfo de Martiri d'ogni sello; ui è la fortezza uno de' 7. doni dello Spirito Santo, e delle virtù la Pazienza, che mettono in mezzo la la Beatstudine di quelli, che sono perseguitati, e nello'nferno son galligati coloro, ch'

57

an peccato nell'Ira per l'Orso, animal vendicativo oltre modo, a noi dimostrata.

Nella faccia ch'è sopra la Cappella della Croce vi è un Agnolo, che la Colonnaterzo Mistero della Passione sostiene; Evvi il Coro delle Podestadi vestite con camici, ed abiti Sacerdotali: rissedono questi sopra i Vescovi, e Sacerdoti, che anno avuto il reggimento, e'l governo spirituale nella Chiesa Santa di Dio: Siede quivi la Beatitudine de' Mansueti avendo dalla destra lo'ntelletto Dono dello Spirito Santo, e dalla sinistra la Virtù della Prudenza, e sotto nello'nferno è data convenevol pena a coloro, che dall' Accidia si son lasciati Signoreggiare per lo Cammello significata.

La faccia che è sopra la Cappella di S. Antonio ha l'Agnelo che tiene la spugna quarto mistero della Passione; contiene questa le Dominazioni con libri nelle mani, e splendori sopra il capo, ed appresso i Dottori, e Proseti, e la Beatitudine di coloro che anno usato assinenze, e digiuni, con la scienza Dono dello Spirito Santo, e con la virù della. Sobrietà, e nello inferno vengon tormentati quelli ch'anno peccato nella Gola per Cer-

bero emgiata.

Nella faccia che risponde sopra la Nave di verso la Nunziata vi è l'Agnoso che mostra i Chiodi quinto mistero della Pashone. Sonvi dipinti gl'Archangioli ventti di bianco coronati di fiori, e sotto ad essi le persone Vergini, e religiose, e la Beatitudine di quelli, che sono di cuor mondo e puro, accompagnati dalla Pictà Dono dello Spirito Santo e dalla virtù della Temperanza, e nell' Inferno gastigati i lussuriosi figurati nel Porco.

La faccia, che è sopra la Nave di verso la ... Canonica rappreseta la Corona di Spine Sesto mittero della Passione, e gl'Agnoli detti i Principati con la corona, e lo Scetro sopra gli'Mperadori, Re, ed altri Principi Secolari, che anno ben governato, ed appresso la Beatitudine di quelli, che anno ayuto misericordia delle miserie Vmane, e con esta lo rigore della Giustizia anno temperato, messa in mezzo dal Consiglio Dono dello Spirito Santo, e dalla Virtu della Giustizia: Nell' Inferno son gastigati gl'Avari per so Veleznoso Rospo l'Avarizia figurata.

Nell'ultima faccia, che sopra la Nave di mezzo corrisponde, si vede la Veste Settimo mistero della Passione, e gli Agnosi con l'ali, ed appreso tutto il Popolo Cristiano chiamato dalla Chiesa Popolo Santo di Dio, e la Beatitudine de' poveri di Cristo posta in, nezzo dal timor di Dio Dono dello Spirito Santo, e dalla virtu dell' Vn iltà, e nell'Interno apparisce Lucisero figurato per la Su-

perbia.

I Libri aperti che in tutte le facce sostenutida gli Agnoli si veggono significano le pure coscienze conformi alle virtù, che in quelle parti sono esaltate, siccome i libri aperti più a basso da alcuni piccoli mostri sottenuti, le coscienze macchiate corrispondenti aque' vizi, che di sotto appariscon puniti dimostrano...

Tutta questa digressione ho fatto nel racconto di queste pitture per tor la fatica altrui di speculare ciò ch'elle signischino, e per facilitar l'intelligenza di chi ad este fara ristessione;

L'Imagine di S. Giuseppe al suo altare è di Lorenzo di Gredi. Le sigure dell'Organo,

chè è sopra la

Sagrestia vecchia sono di mano di Luca della Robbia raro scultore, e mirabile, come alcune storie nel basamento de' musici, che cantano con tanta vivezza, che pare, che felicemente esprimano quello, per cui sono state fatte. I due Angeli di vronzo indorati furono condotti d w Luca con tanta pulitezza, e con tanta leggiadria che con parole isprimere con si potrebbe. La storia nel mezzo cerchio sopra la posta, quando Giesù Cristo ascende in ciclo, su fatta da Lucamedesimo di terra cotta invetriata; la quale, e per disegno, e per dilizenza, e per invenzione e singulare; perche trovato il modo di far le fis gure durabili, e quasi eterne in questa guija ha meritato questo novile artesice appresso gli nomini intenaenti gran lode, e sommo bonore, sopra la porta della

Sagrestia nuova, quando Cristo risuscita del sepolero altresì di terra cotta invetriata è di mano di Luca, ogni figura con somma grazia, e con raro disegno ordinata. La porta di bronzo parimente di questa Sagrestia fu condotta dalla mano di Luca con singolare artifizio. Ma i due fanciullini, che reggono i festoni, che girano intorno al fregio, sono di mano di Donatello, ammirati da tutti, e particolarmente da gli uomini intendenti, perche tutto quello, che mise questo sourano artefice in questo luogo su condotto con bozze senza più: le quali senza bellezza da presso fanno vista fiera, mirabile, ma graziosa, di lontano molto più, che l'opere fornite con pulitezza. Così è ancora il Vaso ò basamento de' Musici ou'è collocato l'altro organo.

Contiene ogn'una di queste Sagrestie den tro di se una maraviglia, e questa si è un arco di macigni o pietra sorte, lungo quanto è la larghezza di esta Sagrestia, il qual arco è piano a linea retta consistendo l'artisizio dell' arco nella tagliatura delle pietre, cosa di verita moito rara, e dagl'intendenti stimata. Le sigure di marmo, che sono negl'acquai sono di mano del Buggiano, ed il disegno de' sessoni, che girano intorno al fregio nella Sagrestia nuova è di Donatello. Si confervano in questo samos tempio molte cose sante, e molte

Reliquie di corpi santi: Perche egli ci ha della pietra del Sepolero di Giesù Cristo: e un

pezzo del legno della S. Croce: una Spina della Corona; un pezzo della porpora, di cui per dispregio fu vestito: un pezzo della canna, che per più avvilirlo, di min stri di Pilato gli fis posta in mano: Ci è un Pezzo della Colonna, à cui legato fu flagellato: un pezzo della verga di Mose, e parimente di quella di Aron. Ci sono reliquie dell'ossa di S. Giovambatista, es particolarmente della polvere del suo corpo: Reliquie di S. Pietro Apostolo, e parte della Catena dalla quale in prigione furono cinte le sue membra: Reliquic del corpo di S. Paolo Apostolo. di S. Iacopo di Zebedeo: di S. Filippo: di S. Iaeopo di Alfco: di S. Bartolomeo: di S. Tomaso: di S. Simone, e di Taddeo: di S. Mattia, e di Barnaba: Ma oltra queste cose sante, e reliquie di corpi santi degli Apostoli, con grandissimariverenza si conservano in questa Chiesa prin cipale molti corpi di santi, che già in diversi tempi fiorirono in santità, come di S. Zanobi, (La testa d'Argento, che serve di custodia alla testa di detto Santo, è di mano di Cione fatta al naturale a modo di ritratto) di S. Podo, amedue Vescovi del Duomo, e Fiorentini, e dimolti altri, come nel Catalogo delle Reliquio di questa Chiesa si puote vedere.

Firenze

Dietro S. Maria del Fiore è la Residenza del Magistrato dell'Opera: Sono in quetto Cortile molte antichaglie sra le quali vi è un termine di Travertino di quelli, che poncavano i Romani per le strade Maestre in esso è

scolpita questa Inscrizzione.

IMP. CÆSAR. D.TRAIANI. PARTHICI FIL. D. NERVÆ NEP. TRAIANVS. HADRIAN. AVG. PONT. MAX. TRIB. POT. VII. COS. III.

Viam Cassiam vetustate collapsam a Chlusinorum finibus Florentiam perduxit mille-Passum XXCI.

Viè ancora un S. Piero abbozzato dal non mai a bastanza lodato Michelagnolo, nel quale è maraviglioso il modo di discoprintal sigura, che l'industrioso artesce uso: Dal quale si comprende la franchezza grande, ch'egli aveva in questo lavorio, e conquanta maestria lo scarpello adoprasse, avvenga che non come dal marmo, ma come se dall'acqua tal sigura si cavatte, sa apparirla in atto, quando solo vi era in potenza. Ora procedendo innanzi a man destra si trova.

SANTA MARIA DEL BIGALLO detta la MISERICORDIA, notabile memoria della pietà Fiorentina: però che à questo luogo fu làsciato da nomini divoti gran numero di damari nel tempo della pestilenza del MCCCCXXXXVII. perche fosse dato a' poveri per Dio, c con carità fossero sovvenuti i bisognosi, sopra l'altar di quetta Chiesa vi è una Vergine di marmo di mano d'Andrea Pisano alta trè braccia e mezzo, col figlio in collo, cosa molto locata, accompagnata da due Agnoli che

che la mettono in niezzo d'altezza di braccia due e mezzo l'uno. L'adornamento di quefte ltatue, ch'è di legno, è di nano di M.Antonio detto il Carota, quale è assai bello, e la predella dipinta a olio, è di Ridolso di Domenico Grillandai tutta piena di belli si-

me figure.

di questa Chiesa nella facciata de' Cialdonai; è del medesimo Andrea stimata dimolto, per avere in questa imitato la buona maniera antica suori dell'usanza sua, che sempre ne su molto lontano. E camminando verso mezzo giorno nella strada, detta il corso degli Adimari dove sono diversi artesci, maperche molti vi hase molti di questa arte, e detta de' Calzaiuoli, è ci è

S ANTA MARIA NIPOTECOSA, dove on crocifisso fatto dell'arbore, che di verno per toccare il Cataletto di S. Zanobi, fiorì incontinente, come anche quello di S. Gio: e-poscia

G viene a

SAN BARTOLOMEO, ed arrivando al-

SAN MICHELE, molte cose si trovano degne di memoria. Questo luogo è detto ORIAN MICHELE: perche già in questa sabbrica si teneva il grano del Comune, e carrotta la voce latina, horreum, col no ne di viso pascia è stato detto Orsan Michele, peroche di costaci

stac bail Tempio di detto Santo. Fu adunque questo luogo col disegno di Arnolfo architetto del Duomo ordinato, e come si vede, con molta magnificenza è stato condotto. Oggi le stanze di sopra per ordine del Gran Duca Cosimo servono per ricetto delle publiche scritture, che. dalla voce greca è chiamato Archivio; dove in carta con singolar leanza è conservata la fede publica ottimamente. Questo luogo su ridotto ad uso di Tempio l'anno 1337. e ciò segui per la devozione cresciuta nel Popolo versol'Imagine di Maria Vergine ch'era, in un pilastro di essa loggia ( quando serviva per granaio, di che sa sede lo staio intagliato in pietra forte sopra una porta per la quale siva topra detta Loggia ) Qual devozione cominciò dell'anno 1292, e crebbe a segno, che. mesta insieme buona quantità di danari con; l'aiuto di tutte l'arti principali della Citta ridussessi questo luogo al culto Divino, e l'abbelli ciascuna Arte con la statua del Santo sno Avvocato con molta spesa. Ma di sotto nel piano della terra si celebrano Messe, si dicono sacri ufizi, di fuori poscia sono statue mirabili, e bellissime: come un

San Matteo di mano di Lorenzo Ghiberti, che fece le porte di S. Giovanni, di bella maniera, e loaevole: ma due figurette di sopra sono di Niccolò Arctino belle oltra modo. Quella statua la fe fare l'arte del Cambio, ed un

5. Stefano parimente è di Lorenzo Ghiberti;

E fece farlo l'Arte della Lana, e S. Gio: Batifla L'Arte de' Mercatanti, e sono tutte e tre
queste statue mirabili, ed eccellenti: La statua
però del S. Gio: Battista ch'è di bronzo, se
non susse scritto nel lembo dell'abito il nome
dell'Autore non si stimerebbe di questo artefice uomo per altro singolare, perche quantunque egli abbia operato maravigliosamente, come le Porte di S. Gio: ben dimostrano, in questa statua s'è portato con minor studio, avendo satto i paneggiamenti all'
antica, e la sigura assai languida in compirazione dell'altre sue, e sono tutte trè questre statue mirabili, e la

Madonna di marmo è di mano di Simone da Fiesole allievo di Filippo di Ser Brunellesco; che oltra l'essere eccellente per disegno, e per mirabile artisizio è miracolosa altresi: perche nel MCCCCXXXXIII. avvenne un caso oltra modo memorabile: Era in Firenze un marrano, che ardì di fare oltraggio a questa imagine, particolarmente al Bambino, che è in collo alla Madonna, ponendo grande studio di guastargli il volto: onde accessi di zelo di santa mente alcuni fanciullini cominciarono a gridare co' sassi al marrano, e così molti posciz di età matura concorsero a questo spettacolo, e l'uccisero co' sassi, e per tutta la Città lo strascicarono.

Il S. Giovanni Vangelista di bronzo, e su fatta fare dall'Arte della Seta, che in sul canto è collecato, è di mano di Baccio da Monte Lupo: è stimata questa figura bellissima dagli uomini intendenti, in cui si conosce una diligenza estrema, e felice, e si vede nella bellezza di suo ri delle membra, e del volto, pieno di dignità, come dentro è l'animo altresì bellissimo, sincero, e colmo di satità. Ci sono oltra ciò tre statue di Do natello, scultor famoso, come si è detto; una di

San Piero, che è rarissima, e tenuta dagli artesici in grande stima: Questa sù fatta fare a proprie spese dall' Arte de' Beccai, dove un panneggiar mirabile con infinita, grazia risponde all' attitudine del corpo in, quella guisa, che meglio non istanno i panni in, doso ad uomo, che vive; ne meglio uom vivo dimostra il portamento, che questo raro artesice

ha posto in questa statua: Ma di vero il

San Marco Vangelista, dall'Arte de'Linaiuoli qui posto è fatto con tanto sapere, e con giudizio così profondo, che quanto più si considera, più in quello si conosce eccellenza, e mavaviglia. Egli si dice, fermatosi un giorno Michelagnolo Buonarroti a contemplar questa statua, che un suo amico a punto sopraggiunse, e li domandò, come gli pareva bella: a cui rispo. se il Buonarroto: se tale fu il vivo, come stimare si dee, che fosse ferm imente, gli si può credere tutto quello, che egli scriffe : peroche io non vidi mai alcuno, che più di questo avesse aria di uomo da bene. Spira il volto di vozione, e santità: si conosce in tutta la persona una certa orrevole gravità, che dell'animo santo fa fede inde interamente: ma sopra tutti è mirabile sen-

Ra dubbio il

San Giorgio, fatto far dall'Arte de' Corazzai, è tenuto pari alle più rare sculture di
Roma, e per l'eccessiva vivacità avvisano gli
uomini intendenti, che le avanzi. E famosissima questa figura, e fa tremar di maraviglia,
e star pensosi i più svegliati ingegni, ed i migliori artesici, come quasi nel marmo siail moto, e
lo spirito, e adoperi quello, per cui dal pregiato artesice primamente è stata informata. In a
versi, e'n prosa a ragione da molti è stata celebrata: e non ha molto, che con disteso trattato
è uscita suori stampata così granlode, quale a
così sourano artisizio a tutti pare, che sia dicevole.

Allato al S. Giorgio sono in una Nicchia quattro Santi, quali suron satti da Nanni d'Antonio di Banco discepolo di Donatello, e perche l'Arti surono Fabbri Legnaiuoli, Muratori, ed altri così vi sece sar ognuna il San to suo Auuocato; onde avendogli Nanni già satti tutti tondi, ed essendo per prima satta la Nicchia, nella quale ne meno tre n'entravano, come disperato ricorse al consiglio del Maestro, che di ciò ridendo satta si prima promettere una cena perse, e li suoi giovani, aiutarlo promesse, onde mandandolo Donato a Prato a pigliar certe misure ove su sorza trattenersi più giorni, data di mano alla subbia scantonò di quelle statue a chi le

spalle, a chi le braccia, ponendo l'una per così dire addosso l'altra, ed accostandole in sieme, e sacendo ad una di loro apparir sopra la spalla dell'altra una mano, se commesse di modo, che giudiziosamente l'errore del suo discepolo coperse, e ritornando maraviglia to rimase: Sono nondimeno di stima, ed assai belle, come anche non è dispregiabile il S.Filippo, che gl'è allato nell'altra Nicchia satto dal medessimo Nannised il

San Tommaso Apoltolo di Bronzo, che mette la mano al costado di Cristo, posto in su las Arada maestra, è di mano di Andrea Verrocchio raro artefice; e pregiato. Questa su fatta fare dall'Vfizio della Mercanzia, e la Nicchia in cui è situato, quale è bellissima, era stata fatta per prima da Donatello, quale doveva fare anche la statua, che mediante sua morte restò indietro. E il sembiante di questo Santo quanto più esser puote conforme all' atto di curioso per troppa incredulità: e all'incontro quel di Cristo, pieno di benigno affetto, che alza il braccio, perche il discepolo a sua voglia sodisfaccia: dove l'arte ha panneggiato con tanta industria Jopra le membra, che è cosa, come si vede, maravigliosa. Viè la statua di bronzo di S. Luca fatta quivi collocare dal Collegio de Giudici, e Notai; E opera dell'ingegnosissin o G. Bologna, la quale è maravigliosa, tanto nell'attitudine, quanto ne panneggiamenti, ed in ognisua parte esprime con molto artisivio le qualità di quel Santo di Dio: Ella non tede punto di bellezza all'altre, che degli. Vomini illustri già detti collocate sono in questa fabbrica, per lo che il Cavalier Bernino Vomo di singolari prerogative nel vederla disse di questa molte lodi

Vi è anche nella Nicchia dalla parte dello sdrucciolo il S.Lò di mano del medesimo Nani d Antonio sattovi porre dall'arte de Ma-

nescalchi, come attesta il Vasari

Sono anche ne peducci delle volte tre tondi, che due dalla parte di mezzo dì, di mano di Luca, in uno è una Vergine di terra cotta, nell'altro l'arme dell'arte della Seta, e, nell'vltimo l'arme della Mercatanzia

In questo oratorio sono molte pitture ragguardevoli: Vi è primieramente il Tabernacolo ove è l'immagine di Maria Vergine, quale è dell'Orgagna, come si dice più a basso: Nella parete sotto l'Organo è dipinto à fresco Cristo nestro Signore quando disputa in mezzo de Dottori di mano d'Agnolo Gad di, anch'esto per quei tempi pittor di grido.

Sopra l'Altar maggiore sono trè statue di marmo, cioè la Verg, Santis. S. Anna, c. Cristo bambino di mano di Franc. da S. Callo:

In trè pilastri sono trè bellissime figure, nel primo che è fra le due porte dalla banda del l'Arte della Lana vi è un S. Stefano molto bel lo di mano di chi non ho potuto fin qui ritro-

Ł 3

vare ma io lo credo del Poppi, o d'Alessandro del Barbiere, rimpetto a questo è un S. Agostino Vescovo del Sogliano, ed all'altro pilastro vi è un San Bartolomeo di mano di Lorenzo di Credi finitissimo, qualle ha la mamera simile a quella di Lionardo da Vinci, e dietro l'altare maggiore vi è un S. Agostino pur del Sogliano. Tutte l'altre sigure delle volte, e pilastri sono di mano di Iacopo di Casentino: suori poi della Chiesa vi è la

Casa de' Becchi nella facciata della quale è un arme della medesima Famiglia, ch'è un Beccho rampante molto vago satto da Do-

natello;

Dietro questa Chiesa verso il mezzo di è una piccola volta chiamata lo Sdrucciolo, E quivi dipinta a fresco da Andrea del Sarto una Vergine Annunziata molto bella, e tenuta da gli artesci in gran pregin.

Nelle stanze sopra questa volta ov'è sama, che sacesse bottega Andrea sono due Agnosi a fresco similmente di mano del medesimo

molto belli,

Nella Chiesa di S. Michele rimpetto a que sto Oratorio è una Tavola di mano di Buonamico Bussalmacco nominato dal Boccaccio, e persecutore di Calandrino con sue burse, e sacezie: Questa è in oggi collocata sopra la Porta per di dentro: Inessa è essi giato il Redentore quando è posto nel sepola

cro: Molti discepolie le Marie sono presenti al grave, e pietoso Vshizio, tutte aslai ben disposte, grandi quanto ilnaturale, e per esser di que tempi è pittura da lodarsi essendo di buon colorito, e ben conservata: Nella predella diessa sono molte storiettine della Passione, ma per esser le figure piccole, e la tavola in alto non si puòdi lor vista facilmete godere. Ma procedendo più oltre si trova la

PIAZZA Ducale, ed il Palazzo altresi', pieni amendue di ornamenti singolari, e mirabili. (iò che è in questa Piazza, è tutto maraviglioso, poiche quivi si vede a prima fronte la Loggia de Tedeschi della Guardia ferma del Sereniss. G. Duca, quale considerata tutta in se è molto bene intesa, è proporzionata, ed è una delle ammirabili architetture, che sieno in questa Città, ed era in tale stima nel concetto di Michelagno lo, che averebbe voluto, che tal ordine si fusie seguitato intorno a tutta la Piazza. Fu l'Autor di questa Andrea di Cione Orgagna Fiorentino, il quale su Pittore, Scultore, ed Architetto: Fece anche il Tabernacolo di maniera Greca, ch'è dentro all'Oratorio di Orsan Michele, e dalla parte di dietro di esso rappresenta con figure di basso, e mezzo rilievo il transito della Santiss. Vergine nel quale ritrasse se medesimo, ed è quello, che ha quel viso largo, e schiacciato raso nel viso, con una berretta intella da Piore, e l'abito corrispondente nel cantone da mano man ca, che per ester satta in quei tempi è figura assai ammirabile, e sotto quest'opera in lettete Gotiche si legge intagliato il suo nome; Ma per tornare alla Loggia si vedono sotto di essa tre vagne statue, che sono, la Gudit; il Perseo, e le Sabine:

Qui doveva l'autore camminar con ordiné, e non andare a salti come ha fatto, perche prima d'entrar nel Palazzo Vecchio, doveva ragionar delle Sabine, poi del Perseo, Giudit, Cacco, David, e Fontana, o vero far prima la Fonte, e l'ultime le Sabine, ma poich'esso ha principiato dalla Giudit seguendo il suo ordine da quella cominceremo. Ma le statue della Piazza per la bellezza, e per l'artifizio rendono questo luogo sopra ogni altro memorabile: per lo che in tanta perfezzione sono condotte queste figure, che come tesoro incomparabile si possono senza fallo più tosto inuidiare altrui, che imitare. E perche la Giudit di Donatello si come per lo tempo prima che le altre venne in luce, procedente da mano di artefice più compiuto: Così negli artefici, che seguirono, mirando la somma beilezza di quella mise così gran cura, che assottigliata l'industria si avanzarono poscia nel senno, e nel giudi; Zio con molta lode; onde è ciascuno in alcuna parte più dell'altro notabile, ed ha per questo grande onore appresso tutti sequistato; è questa. Giudit net suo jembiante mirabile, e grazioJa? animirano gli artefici la vivezza, che nella donna apparisce; la fanta animosità del volto nell'uccidere Oloferne; it gran dilegno, e naturale; che mostra la differenza del vivo, e del morto d'abito del panneggiare dice vole alla perfona, la languidezza, e'l Jonno di Oloferne: le membra verso di se naturali rispondenti al corpo, a cui sono congiunte, vivamente: l'ossa, e la carne poste à suoi luoghi con dolce mamera, e con morbidezza tale, che nel bronzo son vive, e nell'equivoco paiono vere: le quali cose come con artifizio non più veduto appariscono aggiu-Rate alla natura mirabilmente, così mostrano altrui queste figure rare, e singolari. Ebenche a prima vista paia troppo confusa dal panneggiamento, pure confiderandola fi conosce la grazia della femmina, l'ybbriachezza d'Oloserne, e come sia relicemente condotta, erinettata, ond'è da gl'intendenti di tal arte ammirata, sicchè conoscendo egli medesimo l'eccellenza di quelle figure v'intagliò il suo nome con queste lettere DONA-TELLI OPVS: il che non fi vede in alcuna altra delle sue statue. Mail

porta del Palazzo, è di mano di Michelagnolo Buonarroti: questa è quella statua tanto samosa al mondo, e nobilissima per lartissizio tanto, è per tutto con gran lode ricordata. Era di età di xxix. anni il Buonarroto, quando sece così raro la porche è l'arte della

della scultura faticosa, e chiede forze prefte, sve gliate, e vigorose, oltra l'ingegno peregrino, avvifino gli uomini intendenti, che nel colmo di fua eccellenza ella foße con tanta perfezzione lavorata con tutte le redute, che più fanno le figure mara vigliose, e più rare. Dimostrò l'estremo di sua possa la scultura, e tanto andò in alto con sottile industria, che per appentura non è minore lo spavento, che anno i più accorti artesici, quando mirano l'eccessiva bellezza di opera così mirabile, della perfezzione, che in questo marmo, anzi in questo raro Campione della legge divina sta racchiusa. Chi vidde mai posamento di piedi così leggiadro, e si virile? unione di membra così naturale, fattezze di persona così vere; portamento di vita così eroico; atti di braccia, di mani, di gambe così vivi, e volto'di costume si dolce, e si divino? Cedano pure gli artefici antichi a così alto sapere, poiche confeßano i moderni, e tutti gli uomini intendenti sono d'accordo in un volere, cotanto esser sourano di questa statua l'artifizio, che ne il Nilo di Belvedere, ne i Giganti di Monte Cavallo, ne altra statua di questo tempo possono a così rara perfezzione, e così suprema arrivare. Egliè certo, che la virtù di Michelagnolo fu nota anche a Lodovico Ariosto, che nel Canto 33. del suo Furioso di lui così cantò.

E quel, ch'a par sculpc e colora .

Micheb, più che mortale Angeldivino.

E quan-

E quantunque e' l'abbia in questa ottava lodato non però tanto, che basti, tanto più questa è da stimarsi quanto, che Michelagnolo ancor viveva come egli medesimo riferisce:

E quei che furo a' nostri dì, o sonora, &c. Nacque egli in Firenze della famiglia de' Buonarruoti, o come vogliono altri della famiglia del Simoni discendenti da' Conti di Canoffa, come bene atresta nella sua vita. Ascanio Condivi, poiche nel 250. doppo il mille M. Simone Canofia venne a Firenze per Podesta, e meritò per sua virtù d'esser annoverato fra' Cittadini, e per li benefizi ricevuti da quelli, di Ghibellino che era si fè Guelfo mutando il color dell'arme, e perche in Casa loro era molto usato il nome di Buonarroto essendone molti stati ammessi al godimento del Priorato: furono perciò secon do l'uso de Fiorentini, che chiamauano il nome del caso nel Padre del Genitivo a poco a poco chiamati Buonarroti, e prima di questo perche venivano da M. Simone già detto furono chiamati Simoni; fu egli allattato a Settignano da una donna figliuola, e moglie di Scarpellino, ma non già, come alcuni anno detto fu figlivolo di Scarpellino, anzi che dell'inclinazion sua verso la pittura ne su da M. Lodovico suo Padre non solo ripreso, ma più volte aspramente battuto, come quegli che di tal'arte anzi vergogna, che altro gli parea di ritrarne VoVogliono alcuni, che l'attitudine delle game be, che è posar reale susse imitata dal S. Cristrosano dipinto dal Pollaiuolo nella facciata di San Miniato fra le Torri, il che quando pur susse vero non per questo diminuirebbe il pre gio di si sovrano artesice; Aveva Michelagnolo quando tal statua sece anni 26. o poco più: la condusse in diciotto mesi, e n'ebbedagl'operai di S. Maria del Fiore Scudi 400. prezzo in que' tempi considerabile. Appresso in sul canto del Palazzo si reggono le aue si-

gure.

Ercole, e Cacco; di Baccio Bandinelli, fatte amendue con singolare artisizio. Oltra l'usato se destò questo so vrano artesice per questi due splendori così luminosi, e senza perdersi di animo si mise all'opera, e col suo molto sapere operò in guisa, che riluce altresi la sua industria, e con tutti, e due con somma gloria gareggia nobilmente. E ricordato il Cavaliere non solo nell'-Italia, ove tanti disegni, e tante opere di suo sono sparse; ma in Ispagna, in Francia, e nella Magna è ancor famoso il suo valore: perchericonoscono i migliori artefici dalle figure di marmo, di cera, di stucco, dalle carte infinite nobilmente da lui disegnate tutto il sapere, che anno apparato. Era intendente questo nobilistimo artefice delle parti del corpo umano a maraviglia: come l'ossa con la carne, i ner vi con le membra sono congiunti: come si fa il moto del corpo umano, come dal moto procede l'attitudine, come il portamento della persona si governa, così bene nella notomia avea contemplato, che con giudizio portando nel marmo quello che intendeva, non è maraviglia, che di vero al mondo piaccia, come cola di nitura, posciache con disegno conforme del tutto alla natura con sottilissima industria è fabbricato. Come si vede il gran coraggio nel volto di Hercole, e la fierezzi? Come è pronto il corpo in sua attitudidine? co ne è vivace il sembiante, come il vigore eroico nella testa, nel petto, nelle braccia el in ogni parte chiaramente si conosce? Il Cacco più raro, e più maraviglioso sbattuto in terra, pare, che dalla natura sia, non da mano di artefice efficiato: Così son vive le membra, così naturali, così vere, che temendo del furore di suo nimico, e sgomentato per lo suo fallo; mostra con viva movenza di aspettare il gastigo, che per lo furto ha meritato. In queste duo statue i più intendenti artefici fanno so vente gran frutto, imitando con som no studio il profondo d segno, co tà fiere zz i dell'arte, che conofcono in amendue. Era però anche crisicata vivente lo stesso Bantinello questa statua per esser le braccia dell'Ercole amenduo basse, e non con quella fierezza effigiate, che in si nile azzione la bisogna richiederebbe, ma di verità questo difetto nacque dalla scarsezza del marmo on l'egli su sorzato farla così: Si disendeva egli però con dire, che già Cacco era supe. rato, onde non avera d'uopo Ercole difar 2552

atti di maggior fierezza, E i due

Termini dinanzi alla porta del Palazzo, ove la catena è appicata, sono di mano altresì del Bandinello, e non di suoi allievi fatti con sommo giudizio, e da gli artesici tutti senza sine lodati, perche il disegno, dal quale sono condotti consraro senno, e con eccessiva diligenza (perochementio in tale affare più oltre in eccellenza procedere non si puote) è bello oltra ogni stima, e senza dubbio incomparabile. Ma sotto un arco

della loggia ci è il

Perseo di branzo fatto da Benvenuto Cellini, scultor Fiorentino, ch' ha sotto il corpo di Medusa è stimata molto quest'opera, perche è condotta à perfezzione con mirabile industria, ed è lodata da gli uomini intendenti, e da gli artefici parimente. Il corpo di Persco è inteso con gran sapere; ed in sue fattezze, le quali appariscano veraci, e non di bronzo, ed in sua viva attitudine, la quale si muove in certo modo, par di vero, che del tutto sia naturale, e non finto. Il corpo di Medusa è fatto con bella considerazione; e morto, e cascante sa palese à pieno, come la carne, e l'ossa spogliate di spirito sono disposte, e fatte quasi dalle mani di natura, pri ve di azzione fano tuttavia risovvenire di quella qualità graziosa quando erano vive. Estimata questa figura di molta intelligenza, edè eccellentemente co dotta, ma dicono gl' intendenti aver questa le braccia grandi: per altro è fatta poi con sommo sludio ed arte, che ben dimostra di Suo

suo artefice lo'ntendimento e'Ivalore; Compose l'autor di questa Statua due libri, che in molto pregio da gli intendenti si tengono, che surono l'Arte Fusoria, e l'Oreficeria: è maraviglioso l'ornamento con le figurine Della base ove sono alcuni bassi rilievi di Perseo, ed Andromeda assai belli nel suo genere, ma a quelli di Gio: Bologna assai inferiori in coparazione, e riluca iltutto con tanta leggiadria, che gran parte di gloria, onde il luogo è nobile oltra modo, si dee à questa opera mirabile assegnare. Ed in sul canto da man sinistra si vede la

bella, e vaga

Fontana, fatta dal Gran Duca Cosimo col difegno, e con l'industria di Bartolomeo Ammannati, scultore, ed Architetto Fiorentino. Surgono in alto molti Zampilli, i quali alla vista altrui in ogni tempo appariscono vaghi; ma quando daº razzi del Sole molto è l'aria calda di venuta, fono per l'uso comune di refrigerio, e disalute : è il Nettunno fiero, e naturale insiememente : perche mirando il gran sapere de gli artefici, che aveano in questo luogo messe prima le statue, per cogliere similmente, come altri avea fatto, gran frutto di gloria, si avanzò in questa sua opera. mirabilmente con l'industria : onde nell'apparire in su la piazza tosto l'occhio si empie di righezza, e si fa lieto nell'Vomo ogni senso per la varietà di ornamento così bello, e così leggiadro Il Nettunno, il quale è alto dieci braccia, e da vantaggio, mostra per suo diporto di andar

spaziando tra l'onde salse, tirato, acconciamente da quattro cavalli marini, due di marmo bianco, e due di mistio con viva, e bella maniera. Ha nondimeno questa statua due notabilissimi disetti: Il primo si è che volgendo egli la testa verso la spalla finistra doverebbe questa apparir dell'altra minore tanto quanto la toglie alla vista quella porzione di volto, che l'occupa, ed abbassando questa alzar l'altra spalla, ed in questa figura fa il contrario, apparendo quelta maggior dell'al. tra: In oltre nell'ingrandir le figure non ha egli avvertito, che gli ha fatte le carni, ed i nuiscoli mosci, e poco risentiti a proporzione di tutta la figura, il che si come dal Bandinello su in quelto ecceduto sacendoli troppo elevati, e crudi, così su dal samoso Michelangelo con sovraumano intendimento. osservato, e con sommo sapere posto in opera, posciache se si risguarda il suo David se vedrà esser vero quanto dagli intendenti di questa materia è stato detto. Il gran vaso, che serve per mare, ove l'acqua, che da alto cade, si raccoglie, è satto a otto saccie di marmo mi-stio: nelle minori, che sono quattro, sono collocati bambini di bronzo: e sopra queste, che più dell'altre sono alte, riseggono quattro statue di metallo maggiori del naturale, due femmine, significate per Teti, e per Dori, e due Dei marini; a piè di queste faccie sono otto Satiri di bron-20, vaghi, e bizzarri, che fanno il tutto così adorno,

adorno, che più di vero non pare, che si possa desiderare. Le quattro sacce maggiori sono più basse: perche non solo le chiare acque si possano vedere, ma perche quelle, che traboccano da bellissime nicchie siano ricevute. In somma è samosa per tutto questa Fontana per molti, emolti ornamenti, che io non dico, per le figure di marmo, di bronzo, per le acque divisate consottilissimo artisizio, per quelle considerazioni, che dilettevoli molto mostrano all'occhio, che da mirabile ingegno sono procedute. Ci è ap-

preßo la

Sabina di marmo, di mano di Gian Bologna : il quale quantunque sia di nazion Fiammingo, usato tuttavia in Italia per molti anni , essendo stato tirato avanti dalla liberalità di Bernare do Vecchietti quale con magnanimità di Principe tutte le bisogne per condursi a perfezzione abbondevolmente somministrogli, ed egli talmente nell'arte ha operato, e nel disegno, che simile a' migliori artesici Italiani è flato commendato in questo gruppo ditre figure in versi, e'n prosa. E di vero è betlo il rapitore, mirabile chi erapita: leggiadro è l'uomo, e virile, vaga, e vezzosa è la donna : naturale, e vivo chi usa forza: adalta voce par che gridi, chi da forza ove non vuole, è traportata. Perche commendato questo mirabile artefice da tutti perlo disegno, che si vede in questa opera, e per l'industria, la quale è viva, e graziosa, aggrandite da somma gloria adora ad ora sormon-

ta a maggior pregio. Fece egli questo gruppo di statue in un sol pezzo di marmo per dimostrar la propria eccellenza nell'arte.nel quale volle esprimere con somma industria trè differenti persone, cioè un Vecchio languido , un Giovane robusto, ed una Femmina delicata, le qual figure vedute dall'ingegnofo Monfignor Vincenzio Borghini diffe. che si sarebbero acconciamente adattate al ratto delle Sabine, rappresentando nel Vecchio il Padre della Sabina, nel Giovane il Romano rapitore, nella Femmina la Sabina rapita, onde abbracciato da Gio: Bologna il pensiero, per render più chiara, ed esprimer meglio la Storia u'aggiunse il rapimen. to di altre Sabine in un basso rilievo di bron-20 incastrato nella base, ed è questo un de più ben intesi lavori di basso rilievo, che dalla mano di si sovrano artesice uscisse.

Nella facciata d'una casa da questa banda per andare in Vacchereccia vi è a fresco una S. Apollonia stimata molto di mano di Ga-

leazzo Gidoni.

Nel mezzo di questa Piazza sopra un'alta base è collocato il simulacro di Cosimo primo G. D. di Toscana a Cavallo scolpito in bronzo: è maraviglioso il Cavallo, che sigurando un Giannetto di Spagna par che vada gonsio, e pettoruto paoneggiandosi per aver sopra il dorso un Principe si magnantino, e grande; il Principe par che conmolta

molta amorevolezza parli al Popolo, e di verità che nel grazioso sembiante spira Maestà: Vaga è la movenza d'amendue le Figure, ben'intesi i panneggiamenti, ed ogni

-parte molto ben disposta.

Nella base sono 3. bassi rilievi, in quello dallamano destra è quando il Gran Cosimo ebbe dal Pontesce il titolo di Gran Duca di Toscana. Siede il Papa in maestoso trono circondato dallo stuolo de Porporati, e da molte altre graziossissime sigure; Il Gr. Duca inginocchiatoli davanti è vestito da lui dell'abito Reale, con la Clamide, e lo Scetro: in terra è ritratto al naturale un Nano, che serviva in quel tempo l'Altezza sua: in alto son sigurati certi ballatoi, sopra de quali sono alcune sigurine, che suonano diversi stromenti molto acconciamente ordinate, e disposte.

Nell'altro basso rilievo è sigurato il Gr. Duca Cossimo sopra un Carro, che trionsa de' suoi nemici, molti de' quali legati al Carro l'accompagnano al Trionso: precedono molti Cavalieri con alcuni trombetti in una graziosa veduta di prospettiva, e dierro è accompagnato da molte milizie equestri, e da buon numero di fanterie: Alcuni nobili a Cavallo in atto di vederlo passare fermi si stanno, e da ciascheduna parte è seguitato

da molta gente a piede:

Nel terzo, che guarda a Levante è figura-

to quando il Senato Fiorentino Duca della Patria il creò: Sono finalmente tutti aflai vaghi e ben'intesi, l'architetture, e le figure ben disposte, l'attitudini ottimamente, divisate, le geste, ed i costumi di ciascheduna persona espresse in guisa tale, che in figure grandi quanto il naturale meglio non si potria dimostrare, e veramente questo artessice ne'bassi nilievi pare, che abbia superato tutti i moderni.

te molto vaga sed ammirabile, opera degna di Gio: Bologna ch'è ftato uno de' più valenti artefici de' suoi tempi, onde il Bocchi autor di quelto libro nel suo libro degli Elogi a car. 4. così di questa statua favella.

Quam obrem si in una statua tantum decoris situm esse arbitramur, quid Civitati nostra fiet, qua tam multis statuis eisque admirandis est excutra? Statua vero equestris Cosmi Magni Ducis qua Principe in Platea sita est ea dignitate est co artificio, ut si ingenium spectes artificis antiquis statuis non cedat, si merita summi viri qui exprimitur intueare omnino res ipsa cunctis vitis praferenda esse videtur. Cosmus n. vinos omnes qui apud nos summi fuerut, ingenij magnitudine superavit, qui in rebus publicis administrandisea semper vidit que fugerant alios; ca ctiam prastitit, qua sibi laudem, salutem populis quotidie afferent, Artifex vero Ioannes Belga dum virum atque equum miro exprimit ara tificio,

tificto, miris omnino laudibus se extulit; Quid quid ingenio potuit, quidquid ex sua diluit arte singulari studio in hoc opus contulisset, cum

bec poneretur statua industria respondit.

Segui però nella fabbrica di quelto Cavallo un'accidente ben degno di sapersi; Finita l'opera, come quegli, che artefice oltre modo avveduto era, imitando Apelle, mostrollo a molti intendenti dell'arte, da' quali tutti come opera degna fu molto lodata, ma perche molte volte adiviene, che un rozzo ingegno fa reflessione a di quelle cose, alle quali i più valenti artefici non anno badato, si come si dice, che nell'erezzione della Guglia sopra la Piazza di S. Pietro in Roma a tempo di Sisto V. adivenne, mostrando egli quest'opera ad un contadino suo amico, e. pregatolo, non sò se da scherzo, o da senno, ch'il suo parere ne dicesse, gli fu da quel villano con argutissima avvedutezza rispolto, Sig. mio qui è un grosso errore: Voi avete tralasciato quel callo, che nelle gambe dinanzi interiormente anno i Cavalli sopra la. giuntura verso il petto, onde conosciuto Gio: Bologna il saggio, e verace avvertimento, fattone capitale, com'era giulto, diede mano a farvelo si come fece incaltrato.

Vi è la Porta di S. Romolo disegnata dall'Ammannato: la quale veramente su fatta per una finestra da servire in altro luogo, e

quivi dipoi collocata, ed è bellissima. F 3

Vi è la facciata della Casa Vguccioni satta col disegno di Michelagnolo molto bella. Manca a questa il Cornicione di sopra per sinimento di essa, il quale, deve posare sopra alcune mensole semplici si, ma belle, riconoscendosi in quella semplicità, maestà, e grandezza non ordinaria, come benissimo si vede dal modello satto dallo stesso, che in casa si conserva; La testa di marmo, che è nella sacciata è il ritratto del Gr. Duca Francesco: nella stessa si conserva un

Quadro bellissimo, unico per quanto io stimo, di mano di Perino del Vaga, nel quale su la tela di chiari scuri è essignata la sommersione di Faraone nel Mar Rosso; è alto braccia due, lungo trè, ed è maraviglioso,

e fingolare.

Prima d'entrar nel Palazzo Vecchio si vede su la mano deltra la fabbrica degli Vssizi fatta dalla Regia magnificenza di Cosimo primo, per ridur principalmente tutti i Tribunali, o la maggior parte di loro insieme; col disegno del Vasari come più a basso dirassi.

In faccia al Palazzo è la Chiesa di S. Cecilia nella quale sono due pareti dipinte dal Martinelli ov'è essigiato lo ritrovamento di esta Santa. Ma entrando dentro nel Palazzo sabbricato da Arnolso architetto del Duomo nel mezzo del

Cortile si vede una bella Fontana di porfido.

suttavia getta acqua: dove ba nel mezzo un put? tino di bronzo, che strozza un pesce di mano di Andrea Verrocchio, naturale, e da tutti gli Scultori tenuto in pregiose d in una Nicchia della Loggia, fatta nel muro semplicemente si vede un'altra statua di bronzo di un Davitte, che ha sagliata la testa a Golia, nobile, ed artifiziosa a maraviglia, di mano di Donatello, da tutti ineredibilmente commendata : In questa Nicchia vi è oggi un'Ercole, che ha superato Cacco, fatto da Vincenzo Rossi da Fiesole: l'Ercole spira surore, e rabbia, Cacco tutto timido, e dimesso in atto umile prostrato aspetta il colpo, che gli de' tor la vita; Sono nella base due teste di Lione del Bandinello assai belle; E superfluo dar lode a questa statua, che tanto bene esprime le passioni differenti delle due figure

E ben degno di sapersi quanta e qual susse l'industria, e'l sapere di Michelozzo Michelozzi Architetto di valore, quale preuedendo la sutura rovina della sabbrica del Palazzo per esser le colonne del Cortile indebolite, e guaste come satte di mattoni, risolvè di mutarle, si come sece, mettendovi quelle, che vi sono in oggi di pietra sorte, con la, quale azzione sece restar attonito, e maraviglato il Mondo in così satta risoluzione, che gliriuscì selicemente, non avendo la sabbrica per tal mutazione ne anche in menomissima particella patito: le Grottesche di questo

F 4

Cor-

Cortile sono di Marco da Faenza, e venendo alle

Scale per salire alla gran Sala; egli si dee sapere dopo il vago Cortile dipinto con varij ornamenti, c le Colonne secondo la maniera Corinta con le grottesche gentilmente accomodate; che queste Scale surono col disegno di Giorgio Vasari ordinate, con salita tanto piacevole, e tanto dolce, che prima si arriva al più alto luogo del Palazzo, che altri di essere asceso si avvegga: ma piegandosi à man destra si entra nel-

la gran Sala: le

Statue di Marmo, che si veggono in testa di questa Sala verso la Piazza, una di Papa Leone X. nella Nicchia del mezzo, e l'altra di Papa Clemente vi i. che è nell'altra gran Nicchia altresì, e le due, che mettono in mezzo quella di Leone, che da sinistra è il Duca Alessandro, e da destra il Sig. Giovanni de' Medici padre del Gran Duca Cosimo; el'altra à canto alla porta, che va all'altra Sala; che è il Gran Duca Cosimo, sono fatte tutte di mano dell'eccellentissimo Cavalier Bandinelli: il quale spenta l'invidia; che poco il faceva altrui zaro, mentre che viste tanto più in questo tempo è ammirato; quanto meno si vede, conosciuta la sua gran virtù, chi d si alto segno, e si valoroso possa arrivare: Tutte queste statue sono belle, ma le due de duc Pontefici secondo il giudizio de' più intendenti artefici sono mirabili, e rare. La statua, che è nel mezzo di questa Sala, posta allato alla porta

Vittoria, che ha soscia alla Segreteria, è una Vittoria, che ha sotto un prigione di mano del divin Buonarroto. Tramolte, che nella sepoltura di Papa Giulio Secondo si doveano collocare, su quasi finita questa da Michelagnolo in. Eirenze con grazia mirabile, con disegno sovrano, con artifizio dice vole à quell'ingegno, che più di tutti sempre con l'opera, e con l'avviso è ito in alto, Sono alzate in questa gran Sala oltre le statue rappresentanti tante sorze d'Ercole di mano del Rossi, tutte assai maggiori del naturale, e belle;

Fece egli d'ordine del Bandinello il termine maschio della porta del Pasazzo vecchio, e del G.D. Cosimo Primo le xij. satiche d'Ercole delle quali solo sette a fine riduste, l'alutre cinque impersette rimasero; La prima su

I. Ercole che ammazza Cacco, che per la sua bellezza su situata, come si è detto nel Cortile; l'altre sono in questo Salone

H. La seconda Ercole quando scoppia-

Anteo.

· III. Quando uccide il Centauro.

IV. Quando getta Diomede a' Cavalli, che lo divorino.

V: Quando porta il Porco vivo in ispalla VI: Quando aiuta ad Atlante regger il

Cielo:

VII. Quando vince la Regina dell'A-

Ma che in paragone della Vittoria del Buonarruoto perdono molto di pregio; Vi è anche sceso la scalinata ove tutte queste sono collocate in primo Inogo una statua a sedere, che rappresenta Cosimo Primo del Bandinelli: Vi è anche una Femmina essigiata per una Vittoria, che conculca l'inganno, o l'tradimento, ed una statua, che rappresenta D. Gio: Medici Padre di Cosimo ambedue mano di Vincenzo Danti Perugino; tutte queste statue accrescono a questa gran Sala la Maesta, e la Magnisiceza. Ed il-

Palco appresso di questa Sala col disegno, es col pennello, e con l'ardita industria di Giorgio Vasari è stato fatto. Egli non solo è commendato per la Pittura, la quale è varia, nobile, es vaga; ma per l'architettura altresì : peroche è stato alzato questo palco non senza ingegnoso animo, e grande dodici braccia, onde risponda l'altezza al piano con grazia, e con maestà. Ne quadri di questo palco, ne tondi, negli Ottangoli dipinti à olio, che sono xxx1x. divisati con intagli messi ad oro riccamente, si contengono le nobili azzioni della Città di Firenze; e come nell'imperio di terre, di popoli, per guerre, per militari imprese si è avanzata: i fatti della Casa de' Medici più illustri, i civili avvisi, i savij consigli di pace, e di guerra, onde ad ora, ad ora a maggiore altezza è salita. Nella facciata, che è presso alla Segreteria, è dipinta a fresco la querra di Siena, e la giornata di Marciano con territa la guerra di Pisa con grazia, e con sierezza, ed amendue queste facciate col palco sono condot te a sine con bellezza così allegra, e con magnificenza così regia, che da tutti ammirate, rendono la Sala non solo adorna, ma sopra quante se ne veggono in tutti i luoghi più bella, e più nobile. Ne gli Angoli di questa vi sono quattro gran Quadri, nell'uno dalla parte di tramontana è di mano del Ligozzi è

Effigiato, quando i dodici Ambasciadori mandati da diversi Potentati a rallegrarsi con Bonisazio VIII. Pontes. si trovorno esser

tutti Fiorentini.

E questo molto bene inteso, le figure ben disposte, ed il Pontesice siede in Maestà vagamente acconcio.

Nell'altro a questo opposto, ch'è di mano

del medesimo Ligozzi vi è dipinta

La Storia di quando Pio V. dette al Gran Cosimo il titolo di Gran Duca di Toscana; v'è l'A. S. prostrato avanti al Trono, ed il Pontesse gli mette la corona in testa.

Negli altri due Angoli da piede vi è di

mano del Cigoli pittor famoso

Quando Cosimo giovanetto in età di 18. anni su eletto Duca della Patria; Si vedono i Senatori andare a rassegnarsi davanti a lui, esprimendo negli atti l'elezzione satta, e'l contento vniversale per lo sostentamento della Pace, e della quiete pubblica.

Nel-

Nell'altro di mano del Passignano

E effigiatolo stesso Cosimo quando prend de l'abito di Gran Maestro della Religione di S. Stefano Papa, e Martire; E questo molto ben disegnato ricco di figure molto. ben disposte, che esprimono ciò che la biso. gna richiede. Dietro alla facciata della guerra di Siena sono le stanze nuove tutte dipinte. dal Vasari con invenzioni vaghe, e capricciose. Perche accomodando Giorgio il suo ingegno a pensieri del Gran Duca Cosimo, e con destrezza conformandosi al suo volere, ha dipinte nelle stanze di sopra così belle fantasie, così dilettevoli, e così peregrine, che senza fallo possono ogni animo, quantunque bramoso di nobil diletto, lodevolmente saziare. Non era Cosimo di senno mediocre, ma mirabile; e perche non aveano albergo in sua mente, se non cose orrevoli, ed alte, egli si dee pensar e, conosciuto il valore del Vasari, come non era l'opera di lui appreso quello, se non di momento, e di pregio. Ma prima di salire alle stanze di sopra dalla mano sinistra vi è la Sala del Consiglio: Inquesto. luogo si faceva già, come anche di presente, la civile adunăza, ed a tempi ordinati da più ragguardevoli Magistrati si tratta delle publiche bisogne, evvi una bellissima tavola di mano del Grillandaio 81 -

Sono adunque nelle stanze di sopra dipinte da lui molte Storie degli Dei de' Gentili: nelle quali, come che tutte siano s'adate in vanità, tutta-

ria mirando con l'occhio della mente per entra a' loro affari , si tro vano sentimenti morali ,pen-Geri virtuofi, e stimoli di gloria; onde chi ben. considera non piccolo gio vamento è ulato di cavare. Ora, perche rispondono alle azzioni in. certo modo, che nelle stanze da basso si veggono. de gli uomini della città, come in un Dialogo, che sopra questo è stampato, si puote redere, non 6 dee questa materia di pittura appilire, ma, come conviene, e come chiede la ragione, apprezzare. Nella Cappella delle stanze nuove vi è la tavola di mano di Rassaello da Vrbino. Nelle stanze di sotto sono dipinti i faiti degli nomini sommi, ed illustri di Casa Medici con tanta vivezza, e con tanta allegria, che non meno vedendo scorgono, e apparano gli nomini intendenti gli abiti, le azzioni, le usanze ne colori dalla mano di Giorgio maestrevole divisati, che pe' libri, quando leggono, e nelle carte. Ma salendo all'altro palco di sopra per le scale tanto. agevoli, e tanto dolci, che pare, che si cammini per terra piana dinanzi alla

Sala dell'Oriuolo si trova una statua di brozo di Davitte di mano di Andrea Verrocchio di
somma bellezza, da tutti gli artesici senza sine
lodata. E nella Sala poscia egli ci ha un altro.
Davitte di Marmo di mano di Donatello, ammizato, e tenuto in sommo pregio da tutti. Il SanGiovanni di marmo di età giovenile, che è sopra
la porta dell' V dienza vecchia, è di mano di Benedetto da Maiano pieno di vivezza, e di artis-

zio, è singulare la porta di questa Vdienza, e fatta con grande ingegno dal medesimo Benedetto di legni varii, e commessi con sottile industria, dove è ritratto Dante, ed il Petrarca con vaga

maniera, e leggiadra la Sala dell' Vdienza è stata dipinta da France-> sco Salviati, pittor raro, ed eccellente. Si vede in questa Sala la storia di Cammillo, effigiata. con pittura così leggiadra, ed allegra, che pare; che si muovano le figure, e che adoperino. Vi è quando Cammillo da in preda quel maestro mal: vagio a' suoi scolari, e quando disturba il patto, che i Romani assediati in Campidoglio fatto aveano co' Franzesi: si vede ardito, e fiero in su le armi con fattezze eroiche, con vestiri magnisichi, con calzari virili, con armi nobilmente militari, e con prontezza battagliaresca essere stata effigiata ogni figura. Il trionfo appresso di que sto gran querriero come è bello per varie armi, come mirabile per volti fieri, come superbo per ricchi arnesi? perche nell' equi voco ancora fa risovvenire in certo modo dell'antico valore dell. Italia, la quale di tutte le genti era usata oltra i più preziosi tesori di condurre à Roma le più gloriose palme,ed i più sublimi onori. Nella cappella, che à questa V dienza è allato ove udivano Messa i Signori, tutta dipintà a fresco da Ridolfo Grillandaio, viè la tavola di Mariano da Pescia Pittor celebre del suo tempo, oltra molte pitture maravigliose si conserva, come cosa più preziosa, e più rara di tutte con lomsomma cura il Vangelo di S. Giovanni, scritto di sua propria mano. è cosa mirabile à vedere, e senza fallo di infinita consolazione il contemplare dopo tanti secoli, che è stato scritto, cosa si degna, che mantenata con vigilanza incredibile, tantosto che si vede, empie l'animo altrui di divozione, e di terrore. Perche il recarsia memoria, come questa è scrittura fatta da uns Santo di Dio così sublime, e così glorioso, anzi Segretario di quello; dalla cui mano è venuto al mondo l'infallibile, e sacrato testimonio della salute umana, come esser puote, che nella reverenza egli non nasca orrore insiememente? Io non sò le il Bocchi si sia in questo per sua bonta ingannato, o pure sia stato facile a creder ciò che molte volte per lo volgo. fenza verun fondamento si dice in molte cose dal vero locanissime; Egli è però certo che il vangelo da lui detto in oggi non si trova; Nel piano di questa Sala è la

Guarda robba del Gran Duca piena di preziosi, e ricchi arnesi, di gran numero di tavole dipinte da' migliori maestri, e più sovrani: oltra ciò si conservano in questo luogo le Pandette di Giustiniano, tanto da' letterati più intendenti apprezzate, e tanto tenute, come più nobile scrittura, e più utile, in sommo honore. Ma salendo più in alio si troua il Campanile di questo magnisco Palazzo, cioè quella Torre, per cui tanto andò in alto l'architetto, che sormontando animosamente quasta loielo, come è di ve-

9

ro si dice, che è in aria? Perche questa è una delle tre Torri, che anno i Fiorentini, mirabile molto, e famosissima. E qual cosa si puote vedere più bella del Campanile del Duomo, che è in terra, e più riguarde vole della Torre del Marzocco di Livorno tutta di Marmi, che è in acqua; e più flupenda di questa Torre, che fe regge in aria in certo modo mirabilmente? Quando di terra si considera, è preso l'uomo da marauiglia, da quale ingegno, da quale industria sia stata messa insieme così gran macchina; mas quando si contempla l'altezza, la quale è di braccia cento cinquanta, e misurando con la mente, e con l'occhio il pondo di sì gran fabbrica, che è, come fi vede, di grandezza smisurata, resta in sc confuso, ed attonito ogni umano appifo, come tanto abbia potuto l'ardire in altrui, che dat vigor dell'arte aggrandito abbia condotto in aria così gran peso con tanta bellezza, e con tanta eccellenza? Verfo Occidente, come si vede, è pofata la Torre sopra alcuni de beccatelli, i quali al Palazzo sono intorno; e salendo in alto non dubito appresso l'ardito architetto di caricarli di quel peso, che pare alla ragione, ed all'occhio intollerabile. Ma nel collocar le colonne, che sono in alto, e grossissime a dismisura, di più di tre braccia di diametro tirandos in dictro con if regliato senno, perche non fossero fondate in falso, sfuggi la linea dritta de' beceatelli, che risponde in Piazza; accioche caricati oltra'l dovere, a qualche tempo non foffero cagione della rovina della Torre, e del Palazzo insiememente. Perche quasi dedicata all' eternità in tal guisa si mantien forte questa superba macchina, senza temer venti, ne acque, ne secco, ne tremuoti, che nello spazio circa a trecento anni tuttavia sta salda in sua bellezza, e nel suo vigor robusto è di ornamento alla Città, ed all occhio umano di maraviglia, e di diletto. Da basso poscia dalla parte verso Arno si veggono tredici Edisizii l'uno con l'altro continovati,

residenze di tredici.

Magistrati della Città, è vaga questa fabbrica in vista, e per fare adorna la Città oltras modo accommodata, è la forma sua Dorica, come dalla proporzione delle colonne si conosce, robusta, e graziosa, condotta a somma bellezza col disegno, e con l'industria di Giorgio Vasari, non senza il valoroso senno tuttavia del Grans Duca Cosimo; il quale intendente di questo artifizio col suo sommo sapere diede ordine al tutto; e perche riuscisse più commendabile, e più orrevole con sua presenza non perdonò giamai a spesa, ne a disagio . Sono le pietre di colore così bello, così leggiadro, che non cedono gran fatto allo splendore del marmo: le stanze da basso per li Ministri sono in guisa adagiate, come ne più, ne meno chiede la bisogna delle cose umane in tali affari. E quantunque sia l'edistizio lode vole, contende tuttavia la bellezza delle pietre con la misura dell'arte, e sanno amendue così dilette-. vole apparenza, che del tutto la vista si quietà,

e si appaga. E sarebbe molto più commendabile se non avesse rispetto a si gran sabbrica le gambe troppo sottili, avendo le colonne, ed i pilastri piccoli a proporzione di esta per quanto gl'intendenti dell'arte dicono.

Sotto la volta, che và in via Lamberteschi è la porta delle Suppliche vaga oltre modo, e sopra di esla scolpita in marmo è l'essigie del Gr. Duca Francesco, satta da Gio: dell'

Opera. Nel Magistrato poi de'

Pupilli viè un gran Quadro ov'è effigiato S. Iuone al naturale del quale questo Magistrato sa ogn'anno la setta: E questo di mano dell'Empoli al quale su pagato scudi 400. ed il Cancell ere di quel tempo dette sc. 16. perche vi si facesse un piccol sanciullo, che ha una casacca verde: è vago il colorito; siede S. Iuone in sua residenza, ed into uno ha molte vedove, e pupilli; Nella Corte della

Mercatanzia sono dipinte le Virtù Teologali, e le Cardinali di mano di Antonio Pollainolo. In poco spazio si trova quello, che è di bisogno nelle cause, e senza perder tempo con suo commodo fornisce il suo avviso, chi chiede la ragione; posciache in un sol luogo si adunano quelli, che a certe ore del giorno rendono ragione. Dalla testata di esse logge più vicina al Palazzo Vecchio è la Chiesa di S.Piero Scheraggio nella quale alla

Cappelia Castellani è una bellissima tavola di mano del Poppi, ov'è essigiata la presen-

tazio-

cd un'altra tavola è fimilmente ad un'altra. Cappella di mano di Toto del Nunziata scolare di Ridolfo del Grillandaio, nella quale è una Vergine col Figliuolo in braccio, e vi è un'altra tavola di mano di D. Lorenzo. Di

poi nel Magistrato de'

Nove, vi sono alcune pitture di Giorgio Vasari. In testa poscia verso Arno sopral'arco di mezzo ci ha la statua del Gran Duca Cosimo di marmo, che tiene in manlo Scetro con sembiante d'imperio di mano di Gio: Bologna meßa in mezzo da due statue, una signisicata per l'equità, e l'altra per lo rigore, fatte. tutte e due da Vincenzio Danti Perugino cons molta grazia, e con molta arte, Perocche tale fu il suo governo, ed il suo valoroso avviso, che dicidendo le cause di ragione, con grave senno tuttavia temperò sempre il rigore delle leggi con la discrezione, e con l'equità. E' notabile que. sta figura della discrezione non solo per l'artifizio, il quale vi è lode vole, ma per quello avviso, che trattato dal miglior filosofo, cotanto è da' letterati ricordato. Egli si usava nell'isola di Lesbo nel misurare à braccia gli intagli di architettura una Regola di piombo: perche piegandosi sopra'luoghi, ove era il lavoro intagliato, e distesa poscia, come era nel vero, si conosceva il numero delle braccia senza errore, e quello, che dare à gli artefici si dovea. A' questa Regola Lesbia agguaglia il Filosofo l'equità; cd in G 2 9160

questa sigura, quantunque non sia di piombo; ma di marmo, tuttavia, perche signisichi la diferezione, è stata ottimamente essigiata. Ora perche sopra questi nobili Edisizii spaziosi per lo lungo, ed ancora per lo largo egli ci sono molte stanze, dalla parte verso Oriente nel più alto luogo ha fatta il Gran Duca Francesco una

Galleria così magnifica, e così regia, che piena di statue, antiche la maggior parte Greche trasportate quivi da Roma ed altre parti, di pitture nobilissime, e di proziosi simi arnesi, delle più sovrane bellezze è oggi di vero al Mondo notabil maraviglia. Si trovino in questa i più isquisiti artisizy, i più illustri ornamenti, ed i più ingegnosi ordigni, che da umana industria si possano fare, di visati da Bernardo Buontalenti, architetto del Gr. Duca Francesco, e di Ferdinando altresì: Onde spaziando l'occhio in tante bellezze così diverse, così rare. casì sublimi nel sommo diletto resta con l'animo quast smarrito, come l'industria um ina oltra l' corso delle terrene forze con disusato modo, e mirabile si avanzi. Allo spazio, che è da basso de' Magistrati, risponde in alto la lunghezza. della Galleria. Si veggono in questa da l'XXX, Statue di mirabile artifizio: non è noto il nome degli artefici (perocche sono antiche) quantunque tutte siano bellissime. Perloche diremo sotto brevità dell'eccellenza di alcune, di cui secondo l'avviso degli nomini, che sono intendenti, più è chiaro lo splendore, e notabilmente più riluce .

. Le statue sono di numero molte maggiore essendosi in oggi notabilmente accresciuto, ed essedos ripiena di statue anche l'altra parte della Galleria, e si vada tuttavia augu mentando; De' nomi delle medesime se ne sà la maggior parte, le quali notizie io darò distintamente in luce in altro libro a parte da stamparfi subito doppo questo, nel quale non solo delle statue, e Pitture della Galleria, ma di tutte le statue del Real Palazzo de' Pitti, e di Boboli suo Giardino n'averà il Lettore amorevole esatta notizia, per appagar se non altro la mente di quelli, che non pessono sodisfar l'occhio col venire a goder di lor vista, e se qui io non le registro sappia chi legge, ch'elle sono in tanto novero, e di tale eccellenza, che ricercano un intero volume da per se solo, il quale io in breve sarò vedere stampato se a Dio piacerà prestarmi, evita, e valezzo. In testa della Galleria perso il Palazzo si vede una statua di bronzo. stimata, che alle fattezze, ed al sembiante sia uno Scipione, Veltito di toga giande al naturale, ha nel lembo della Velle alcune lettere da molti giudicate Etrusche antiche, che sembra, che favelli pubblicamente, con prontezza così viva, così fiera, così sciolta, come avviene in chi è vivo, che mosso dalla natura con viva attitudine adopera. E di vero egli non ha parte in questa figura, che dagli artefici non sia ammirata; ma quelli, che sono letterati, oltra'l diletto, mentre che contemplano, dall'abito de panni fanno ragione, come vestissero gli
antichi Romani; la notizia di cui ne' libri molto
al presente è oscura: come oltra gli altri in quel
luogo di Cicerone, pro Cœlio. Nobis quidem
olim annus erat unus ad cohibendum bracchium toga constitutus. A man destra poscia
si vede una Dea Pomona, velata di panni sottilissimi, di bellissima grazia, con frutte in mano,
con ghirlandetta in testa, ammirata dagli artesici sommamente. Dirimpetto a questa è una

Leda ignuda di stupendo artisizio. Si mostra in atto di temere, e stimolata da vergogna
con una mano si cuopre le parti, onde la donna
arrossa, quando si scuoprono: l'altra tiene al
petto col piegare al quanto le gambe con dolce
maniera, che pare, che sia di carne, e non sinta: Riconoscono gli artesici in questa sigura quelle vedute, che sono richieste nell'arte più rara;
e più persetta: e volgendosi in ogni parte restuno ammirati, e di lodare il gran sapere, che dentro vi conoscono, non possono saziarsi: Al tenzo della Galieria si vede un

Giocolatore con sembiante lieto, di robusta disposizione: si scorgono i museoli carnosi constanta industria dalla natura immitati, che del tutto paiono veri, vivi, e naturali: la movenza delle braccia, delle gambe, e di ogni parte della persona è bellissima, e mirabile; e di vero si atteggia con forza così dicevole, così vigorosa, che se non fusse il color bianco, che il mostra fin-

to, sarebbe del tutto vivo giudicato. Nel mez

zo poi della Galleria sono due

Bacchi, uno antico di somma bellezza, fiimato rarissimo da gli arteficised uno che è moderno del Buonarroto: Al paragone de gli artifizi antichi è meßa quefla figura bellissima del Buonarroto: la quale perchè non perde di pregio» ma nell'onore si avanza, con ragione avvisano i più intendenti artefici, che da questo si possa giudicare, quanto sia rara la virtà di Michelagnolo. e quanto singolare : ora, perche fingono i Gentili, che Bacco sia stato Iddio del vino; per questo dal Buonarroto è stato formato di corpo dilicato, ma tuttavia gentilmente svelto, con tanta bellezza in ogni veduta, che chiede un artifizio incoparabile, the ne con poche parole, ne con molte ancora si potrebbe esprimere di quefto maraviglioso artefice la sorrana industria. Era intendente il Buonarroto oltra ogni stima della fabbrica del corpo umano: avea tal notizia nella notomia acquistata, che egli non ha in quella nefsun nervo, nessun musculo, nessuna congentura, onde viene il moto nella persona, che non conoscesse ottimamente. Perche sono belle tutte le parti delle figure, che da questo artefice sorrano sono state fatte: ma dove si, congiunge la testa col collo, le braccia con le spalle, le mani con le braccia, i piedi con le gambe, e nell'unione delle altre membra, così è mirabile, così raro, così perfetto, che non solo va di pari con gli antichi, ma, come appisano quelli, che sono insendentisfinni 2

-fimi, senza fallo gli avanza. Sono bellissime le figure de gli antichi verso di se nel tutto, anno movenza, anno vivezza, ed atteggiano in certo modo la persona: ma quando partitamente con occhio accorto ogni parte si esamina, si scema in quelli alquanto di pregio, e cresce la lode nel Buonarroto: perche si come non si sa, che gli antichi artefici ponessero studio nella notomia, onde poscia divien la notizia perfetta in ogni parte del corpo umano: Così per lo contrario l'intelligenza mirabile del Buonarroto dee valere senza fallo, perche maggiori onori alla virtù sua siano attribuiti. E fatta in questa figura la carne pastosa, che par vera, l'unione delle membra, che par viva: e così ci è stupendo l'artifizio, che resta l'occhio umano attonito, e smarrito: Nella man destra tiene una tazza, nella sinistra una pelle di tigro, ed a canto un Satirino, che chiusamente cerca di mangiargli l'uve, che tiene in mano, con tanta grazia, che isprimere con parole non si potrebbe. Ci è appresso una

Venere antica di Marco Greco di mirabil sebiante, di pronta attitudine: si mostra nobile in vista, e come nel vivo si vede, altresì è leggiadra vaga, e graziosa. E' lodato oltra modo un

Apollo di sorrano artifizio: e come che in alcuna parte da moderna mano sia stato ristaura to, è tuttavia commendabile, anzi sorrano. Bellissima è una

Diana con panni adorna da cacciatrice: la quale

quale in gentile attitudine pare, che atteggi las persona, e leggiadramente si muo va: ed è ammirata da tutti gli artesici per lo stupendo artisi zio che in essa si conosce. Oltra questo ci ha un

Bacco di Mirco Greco, fatto con mirabil lavoro, con sua zampogna, con una pelle di tigro, con uve, e pampani, ed un picciol Fauno à canto: si mostra in vista si lieto, e si piacevole, cle diletta l'occhio à maraviglia, e da gl'artesici è tenuta opera di sovran valore. Intesta verso

Arno si vede un

Villano in atto di menar le mani, e di ferire:
e pare che di vero si muova in siera,e stizzosa attitudine. Questi è riputato di artisizio maravio
glioso anzi stupendo: sì vede in eso gran movenza, prontezza singolare, ed un attegiar la persona con si viva maniera, che da' migliori artesici per suo gran pregio è tenuto incomparabile.
Il Porco salvatico, il quale egli affronta, à ragione è stimato di pari bellezza: ed in sua condizione così è raro, così è mirabile, che fa risovenire altrui di sua siera natura, quando è con danno di chi assale ne' luoghi alpestri affrontato.

Appresso è marauiglio so l'artisizio, che si scorge in due

Cani, che pare con la testa in alto, che abbaino: perche, come si vede nel vivo corpo di questo
animale, così la testa, le zampe, il petto, ed
ogni altra parte verso di se sono conformi, ed à
quelli, che sono vivi, simili molto, e naturali.
Egli ci ha oltra ciò di somma bellezza una testa

di un Adriano, fatta con tanta industria, che divero par viva: ed una Faustina altresì, ed un Ottone, ed un Pertinace, ed un Severo ammirati da gli artefici sommamente: in cui quanto valesse il valore degli antichi scultori, senza dubbio per lo molto artifizio, e maraviglioso si conosce. Oltra ciò ha fatto ritrarre il Gran Duca Francesco da Cristofano dell' Altissimo dal petto in su tutti gli uomini più notabili; che sono nel Museo del Giovio, e molti altri, e molti: i quali messi al principio della volta della Galleria fanno vista così ricca, così adorna, così regia, che non par di vero, che in cosa umana si possa vedere arnele, che sia più sorrano. Sono da CCC. quadri, e più insino ad ora, e sempre, perche questo luogo in bellezza si avanzi, ci è chi ha cura di arrogere artifizij nobili,ed isquisiti di pittura, e di scultura. Nel mezzo della Galleria è una Cupola, la quale da tutti è chiamata

Tribuna, scompartita in otto faccie, ed ha di diametro braccia x. divisata col disegno di Bernardo Buontalenti con bellissima vista. Era cosa ragionevole, posciache dovea esser ricetto di cose vare, e preziose, che fosse fatto questo luogo altresì con ottima architettura, e come avviene, rispondesse al sommo pregio, che dentro dovea, esser guardato. Diremo adunque di alcune poche cose sotto brevità in questa guisa. Ne gli angoli, ò spigoli, che nascono dalle faccie, sono da basso otto statue di marmo di nobile artisizio, ammirate molto da gli artesici, e tenute in gran.

pregio.

pregio. Ci è tra l'altre un Cupido di pietra di para zone in sembiante di dormire, molto, da chi è intendente, commendato. Sotto alla volta della Cupola sono otto finestre di bellissimo artifizio commese, perche facciano lume più purgato, di eristallo Orientale. Intorno alla Tribund girano dentro certi palchetti d'Ebano, pieni di statue e di arnesi rarissimi, e sopra ogni stima senza fallo preziosi. E perche sia la vista più nobile, e più sovrana, sotto alle finestre d'ognintorno è coperto il muro di velluto rosso, quasi insino al piano: onde gran numero di picciole statue di marmo, di bronzo, di argento, di agate, di diaspro, di turchino così ben dentro vi campeggia; così con magnificenza viluce ogni altro ornamento, che è ai diversa specie, che ne veder l'occhio sembiante più regio, ne pensar puote. l'animo ornamento più pregiato. Io non dico delle figure de' quadretti, che sono maravigliose, ne de' bassi rilievi, che sono rari, ne de' coltelli alla Domaschina, ne delle guaine di gioie preziosissime, che sono messe sotto ad ogni gocciola del palchetto da baffo, perche troppo diffufo non fia il ragionamento: ma pur dirò di alcune cose, che più di tutte strasordinariamente sono maravigliose: Ciè adunque una testa di un Giulio Cefare di una pietra preziosa, che è turchina, la quale per artifizio è bellissima, per pregio di eccessi va industria, incomparabile: Ci è un monticello di perle, e di gioie di ricca vista, emirabile, fabbricato dalla mano det Gran Du.

ea Francesco: il quale per signoril diporto col suo nobile intelletto dopo le gravi occupazioni in simili affari era usato d'impiegarsi. Appresso den tro ad una palla d'Ebano è una palla d'Avorio, la quale cotanto è rara per artifizio, che avanza di vero egni pregio, ed ogni valere di artifizio: e come che sia bella oltra ogni stima, più è rara tuttavia sopra tutti gli artifizi, che da industria umana si possano operare. Questa palla, ch'è d'Avorio, dentro tutta è vota con gentil la. voro: ha sei finestrette, che sono assai anguste. per cui si vede, come dentro sono sei ovati d'Avorio, molto maggiori, che non sono dette finestret. te: i quali la vorati con incredibil diligeza fanno star l'animo pensoso, e tremar di maraviglia, quile ingegno abbia condotto così sottil lavoro; così mirabile, così raro: con quali ordigni appresso, con qual maniera abbia operato, che in questi sei ovati con molta somiglianza siano stati ritratti dal vivo con somma industria sei sembianti del Duca Guglielmo di Baviera, della moglie, e dè' figliuoli; tra le cose rare, e mirabili. questa è rarissima, ed incomparabile. Oltra le statue di bronzo d'incredibile artifizio campeggiano in sul palchetto riccamente sopra certi archetti alcune figure di argento, effigiate per le fatiche d'Ercole, di mano di Gio: Bologna: le quali, e per somma industria, e per nobile invenzione, e per isquisita bellezza sono senza pari . Perche il color dell'argento nel campo rofso di velluto, le figure beilissime verso di se,

la vivezza de' gesti l'atteggiar la persona mostra no sembianza di vero, che ne vista si puote per lo pregio più ricca, ne più bella imaginare per artifizio. Ci sono due Cornici fatte con mirabil lavoro: sotto alla seconda sono collocati quadri di maravigliosa bellezza di mano di Raffae! da Vrbino, di Andrea del Sarto, di Iacopo da Ponsormo, di Lionardo da Vinci, del Tiziano. Ci è il bellissimo ritratto di Papa Leone, fatto da Raffaello, che di vero par vivo: e si mostra di tanto vigore, e di tanta forza, che sembra di estere ogni altra cosa, che dipinto: cd in questo medesimo quadro è ritratto il Cardinal de Rossi, ed il Cardinal Giulio de' Medici, che fu poscia Papa Clemente: Ci sono due altri quadri di Raffaello, altresì mara vigliosi, e sei di mano di An drea del Sarto di stupendo artisizio.

Il campo della Cupola della Tribuna, è di color vermiglio, bellissimo di lacca, incrostato di madreperle: nella Lanterna poscia sopra la Cupola si vede per certo segno il vento, che regna: perche quando sossia per l'aria, e domina in sua parte, agitando di suori una handeruola, tosto dentro si vede certa lancetta, che senza errore, onde viene questo vento, dimostra acconciamente L'equinozio di Prima vera nell'Ariete, quello di Autunno nella Libra: il Solstizio del Granchio, quello di Capricorno à tempo assento, quando viene il Sole à questi punti, passando il lume solare per certo luogo forato, con tanta certezza si conoscono, che ancora, che altri sia poco pratico

tico di corso di pianeti, del moto del cielo, e delle se selle nel contemplare così sorrano artifizio si fa intendente tuttavia. Alla maggior Tribuna in picciola forma con bellissima proporzione risponde nel mezzo una Cupoletta divisata in sembiante regio con infinita grazia: perche alzandosi questo

Studiolo, che così da tutti è chiamato, al mez zo della statura di huomo giusto, si vede un piano divisato con pietre preziose, di color vario; in cui , quando si mira , resta abbagliata la vista e l'animo (marrito, come l'arte, e la natura garreggino in certo modo per far nascere la più pregiata bellezza,ed il più so vrano artisizio. Si veg geno poscia tre scaglioni di Ebano fatti con dilicato lavoro, e sotto à detti scaglioni con sottile industria sono accommodate alcune cassettine, ed in esse sono commesse in oro ricchissimamente gioie di gran pregio. Anno vista maravigliosa otto colonette d'alabastro Orientale con capitelli, e con base di oro massiccio: sopra l'architrave di ciascuna colonna sono teste, pari te di pietre preziose, parte di bronzo: le quali sembrano Imperador Romani, fatte con grazioso artifizio, e raro: è mara vigliosa la volta di questa Cupoletta, coperta di pietre preziose, come di scaglie di Lapis lazzuli, di agate, di diaspri ed in vece di bullette sono granati, crisoliti, topazi, turchine, c iacinti con ricco sembiante, e mirabile: sotto l'architrave sono divisate con gentile architettura VIII. perticelle di diaspri,

di agate, di corniole, di ametisti, di lapisla. guli: le quali aprire non si possino senza du chiapi; dentro sono ricetti di bellissime medaglie d'oro, d'argento, di bronzo di raro artifizio. antico d'incavo, di rilievo, di agate, saffiri, ameristi, e di tutte le gioie, onde si puote formare d'intaglio, e d'incavo: le quili, le si mira al pregio, sono ricchissime, se all'artifizio, incomparabili. In cima è un i lanternetta fabbricata con bellissimo ordine, come si vede ne' grandi edifizi, e per fine una pilla di crisolito lucente, con tanta grazia, che a pieno con parole, co-. me chiede la bisogna, isprimere non si potrebbe: Io non dico ad una ad una di molte altre statue di marmo, di bronzo, ne di bassi rilievi, di molti quadri di maestri eccellentissimi, che sono di artifizio sorrano, anzi stupendo, ne di la vori isquisiti, i quali per entro questo regio diporto, e paghissimo si veggono, perche poscia l'occhio abbia dolcezza maggiore in presenza, la quale a pieno non si puote scrivere in carta: Ma stimi pur per fermo non solo chi è intendente, ma ancora chi poco conosce, che tale è l'artifizio così delle statue, delle pitture, come de' gentilissimi ordigni, de' lavori, che per bellezza non par che sormontar più alto possa la natura, ne l'arte per sottile intelligenza; ma che in colmo di suo splendore, e di sua grandezza siano amendue arrivate. Ora perche grande è l'appetito nell'uomo di pascersi della vista di lapori prodotti da ingegni così nobili, così sublimi, dal Gran Duca è permesso a.

ministri, che anno cura di queste cose, che a chi vuol vederle siano cortesi; onde, come altrui pare attentamente le consideri. Con miglior commodo si veggono queste figure in Galleria, che se nelle publiche piagze fossero collocate; perocche fuori da venti, da acque sarebbono maculate, ma qui con pulitezza sono conservate, e per gentil diporto con maniera conforme a somma cortesia ad ora, ad ora si possono vedere. Fu pensiero pieno di lode, e di onore già negl'Imperadori, e ne' gentil'uomini Romani: i quali temendo di non essere stimati scarsi, e quasi in vidiosi, se dentro le private mura senza più i maravigliosi artifizi di pittura, e di statue avessero tenuti, in luogo publico a commudo altrui gli collocarono. E tra questi M. Agrippa fu si caldo in questo appiso, che fece una orazione piena di gravi sentimenti, perche tutte le pitture, e tutte le statue fossero poste in luogo pubblico. Ora queste della Galteria con somma cura sono guardate da polvere, da venti, da acque, e conservate pulitamente sono vedute, e quasi fatte pubbliche ad ogni tempo, che altri di pascer l'occhio di c sì preziosi artifizij chiede cortesemente. Appresso col disegno di Giorgio Vasari è state fattoun

CORRIDORE, come piacque al Gran Duca Cosimo, di regia magnificenza: il quale nascendo dal Palazzo dove fa residenza il Gran. Duca con un superbo arco di volta si congiugne col piano della Galleria, e scendendo a basso àll'altro

Paltro piano cammina tutto lo spazio sopra gli edifizij nuovi, e seguendo suo viaggio lungo Arno, con altiera vista passa sopra il Ponte Vecchio (il qual Ponte già divisato ab antico col disegno di Taddeo Gaddi, largo xxxII. braccia, sostiene un pondo oltra'l Corridore grande a dismisura di cinquanta case, e con volte saldissime di pietre forti riquadrate, e spalle gagliarde non ccde, e non ha ceduto giamai all'impeto furioso del siume, quando gli altri ora in parte, oranel tutto sono stati fracassati) e penetrando poscia alcuni privati edifizij riesce a vista della Chiesa di Santa Felicita, e si conduce alla fine al bellissimo Palazzo de' Pitti: è largo questo, sentiero ĉirca v 1 1. braccia: in guisa che adagiato nobilmente per le bisogne, che occorrono, con agevolezza si va innanzi, e'n dietro, e come. che siano lontano da . . . braccia , che tanto è la sua lunghezza, e divisi per lo fiume, sono congiunti tuttavia in certo modo questi due superbi Palazzi , e in piccol tempo dall'uno all'altro non senza dolce diporto si arriva. E per comodità maggiore sono in questo alcune carrozzine da tirarsi a mano, in ognuna delle quali due persone acconciamente star possono, e con facilità grandissima da un solo si tirano. Vicino al principio di questo Corridore risponde una stanza, dove suole il Magistrato de' Consiglieri adunarsi: ora con gentile appiso commise il Gran Duca Francesco a Bernardo Buontalenti, rompendo il muro al diritto di un'

arme di Palle, la quale riesce nell' Udienza, che dilegnaße una finestra, onde si potesse udire, e pedere ancora quello, che da questo Magistrato nelle bisogne publiche si trattava. Perche il Buontalenti, come uomo sottile, ed ingegnoso dilegnò dietro alla Corona di quest'arme una gelosia con sì grande arte, che chi dal Corridore vi sì affaccia, vede, e ode quello, che nell'Vdienza sitratta, ne puote egli effer veduto. Perciò era costumato sovente di dimorare in questo luogo il Gran Duca Francesco, e come quelli, à cui fu sempre à cuore la dirittura, e la ragione, diede compenso à molte cose saviamente: Tra l'altre una volta si abbatte, quando una causa di una vedova poverella si trattava: e perche era la cosa stirata dalle partipiù da arte, che dal vero fece chiamare à se la donna, che molto si dole va, e uditi i meriti della causa, ordinò quello senza tedio, che chiedeva la giustizia, e tosto tolse via ogni cagione di dolore, e di querela.

Quivi poco lontano è la Chiesa di S. Stefano al Ponte Vecchio quale è molto antica,

era quivi alla

Cappella allato alla porta del fiancho una Tavola di Giottino, ed una altra ve n'era ancora di Gio: dal Ponte, le quali in oggi più

non vi sono; vi è bene alla

Cappella Tedaldi, ch'è da man destra nella meta della Chiesa una vaga Tavola, nella quale è essigiato San Niccola: E opera di Matteo Rosselli molto ben finita, ed intesa

veden-

vedendoss in essa il medesimo Santo col man to tutto stellato, che da gl'Agnoliè maestosamente in Paradiso portato: Fu questo Altare eretto, e dotato da Filippo d'Arnolso del Sen. Gio: di questa famiglia, come molto bene il deposito posto a piè della scalinata dimostra con l'inscrizzione, e memoria di esso fatta dal P. M. Evangelista Tedaldi Servita suo Nipote Cugino diligentissimo restauratore delle memorie della sua nobile, ed antica famiglia, e letterato degno

Nel dostale dell'altar maggiore vi è unbasso rilievo di bronzo nel quale è scolpito il martirio di S. Stefano di mano di Ferdinan-

do Tacca

E anche contigua a questa Chiesa la Casa del Marchese Barrolomei, che ha una copiosa Libreria

## PONTE VECCHIO.

In piè del Ponte Vecchio dalla parte di mezzo giorno è fituata una statua samosa creduta dalla maggior parte degl' Vomini un Pasquino, che sossi, perche questa un Aiace morto per le ferite datesi di sua mano rappresenta; ed in segno di ciò ha questa statua una ferita sotto la poppa manca con alcune gocciole di sangue, il che non sarebbe stato dall'autor di essa in questa forma scolpito, se Alessandro com'è stato creduto da molti rappresentasse: E opera insigne de

H 2

gli Scultori Greci di marmo, e maniera pur Greca, ed è similissima a capello al Pasquino di Roma, ed al Pasquino che nel Cortile de' Pitti si conserva; E maravigliosa questa statua non solo per la forza de' muscoli nella gamba di dietro del Soldato, quanto per la dilicatezza delle carni, e per l'attitudine svegliata, e naturale mostrando movenza, e vigore, ed intelligenza maravigliosa, che ha avuto l'artefice nelle parti del corpo, ch'ella scoperte rappresenta, a segno che non di marmo, ma di carne animata rassembra. Fù questa restaurata d'ordine del Ser. Gran Duca Ferd. II.da Lodovico Salvetti Scultor Fiorentino, il quale rifece il torso del Solda. to, ed il braccio pendente dell'Aiace, ed altre parti, che chiaramente si scorgono, la qual restaurazione è maravigliosa per essersi il Salvetti così bene adattato alla maniera. Greca, ed avere unito i muscoli, el'attitudini al resto della vita a talsegno, che chi non fa esatta diligenza di riconoscerla giudicherà, che sia tutta del medesimo artesice: Onde Andrea Comodi Pittore infigne, e. molto familiare del medefimo Salvetti nell'andare a vederlo far tal restaurazione d'ordine del Sereniss. Gran Duca, soleva sovente dirgli, se Michelagnolo vivesse si sarebbe gloriato di poter fare il lavorio, ch'al vostro icarpello èstato commesso, e n'ebbe per premio scudi 300.come dallo Scrittoio di S.A.S.

Firenze. 117

fivede. E però da notarsi, che la somma prudenza di Ferdinando II. destinò che questa statua s'ereggessi in questo luogo con mol ta ragione, per esser questo quel luogo samo-so ov'era posta la statua Equestre di Marte, che sù tolta dal Tempio di S. Gio: Batista nell'abolimento dell'Idolatria, la quale cadde in Arno stante un grandissimo Diluvio di cuistanno menzione gli Storici. Pare anco-ra che ciò accenni il nostro Divino Poeta. Dante in questi versi tolti dal 16. Canto del Paradiso parlando del Buondelmonti.

Se Dio t'avessi conceduto ad Ema
La prima volta, ch'a Città venisti
Ma conveniasi a quella pietra Scema,
Ott Che guarda il Ponte, che Fiorenza fesse
Vittima nella sua Pace postrema.

Poco di qui lontâno è la

che: In questa Piazza è sopra una Colonana di granito eretta una statua di terra cotta vetriata rappresentante un S. Pier Martire, è di maniera assai antica prima, che-fiorisse Luca: nell'entrare in questa Chiesa a mano dritta si trova accanto alla porta la sura

bella Tavola di mano di Iacopo da Pontormo, ed è tutta la Cappella vagamente.

H 3

acconcia: più oltre è il

Sepolero del Cardinale Rossi è sopra una gran Cassa scolpito il feretro di marmo con la Statua del Cardinale molto beno fatto: sonovi ancora due Tavose attai belle; l'una di Ridolfo del Grillandaio; e l'altra di Michele di Ridolfo, ancora alla sepondo d'Illa

Cappella de Canigiani vi è una bellissis ma Tavola ov' è dipinto il Martirio di Si Sebastiano fatto da Fabbrizio Boschi : si vez de il Santo di Dio volto con la faccia al Oiel lo aspettando il Martirio; è la figura assai ben disposta, con attitudine suegliata, ed intorno i ministri operano con bella maniera: a canto a questa è la

Cappella del Nero: Quivi è un Crocifisso di legno maggiore del naturale assai ben fatto da Andrea da Fiesole: più oltre si tro-

va la

Cappella Mannelli ov'è sopra una base in un pilastro posata una S. Maria Maddalena in penitenza quale è di terra cotta di
mano di simone Scultore, che su fratello di
Donatello, le di cui opere delle lodi non anno la bisogna, elle da per se stesse lo pregio di
suo maestro manisestando: è d'altezza diput
di tre braccia, fatta con bella proporzione;
e maestria, che scoprendo i muscoli mestra
lo 'ntendimento di suo maestro nella notomia. Questa Cappella su fatta da M. Francelco d'Amaretto Mannelli Cavaliere, che
copiò

copiò il Decamerone di Gio: Boccaccio dal. proprio testo, che perciò si chiama l'ottimo, al quale molto fono obbligati gli amatori della Toscana favella: segue poi ostre l'Al. car Maggiore nella cui Cappella sono due tavole assai buone, la

Cappella Barducci Cherichini, vi è una tavola di mano di Fra Gio: Angelico in essa è rappresentata S. Caterina assai bene, e la predella dell'Altare è molto ben dipinta di piccole figure con vago colorito: a canto poi alla Cappella Cioli in un pilastro vi è il

Ritratto d'Alessandro Barbadori Zio materno del grand'Vibano: è questo fatto di Mosaico, ma lavorato contanta diligenza, e dolcezza, ch'è stimato da tutti dipittura per la sua eccellenza: a canto poi alla porta nell'angolo finistro è la

Cappella Canigiani: la tavola è di Bernardino Puccetti, e del medefimo sono ancora tutte le pitture a fresco, di vago colorito, è buonissima maniera giusta l'altr'

opere di suo pennello.

Dietro questa Chiesa sono le Monache di S. Giorgio, all'Altar maggiore di queste viè una affai bene intesa tavola di mano di Franeesco Granacci, ostre una di Pesello, eduna di Giotto, poi è il

Monastero di Santo Spirito sù la Costa a-S. Giorgio, vi sono due quadri del Sogliano assai belli. Ma tornando dall'altra parte del

Ponte si và in Borgo S. Apostolo nelle

CASE de gli Acciainoli sono molte statue, e molte pitture di somma bellezza di mano di nobili artefici: ma in quella di Alessandro molte cole si peggono di raro pregio. Perche ci è uno Scrittoio di graziosa vista, fatto adorno di pitture, e di statue bellissime : tra le quali ci ha di bronzo i XII. Imperadori di singolare artifizio. fatti di mano di Giambologna, ammirati (enza fine da gli artefici, che molto sono intendenti. Ci è oltra ciò un Giardino, fondato sopra volte gagliardissime, alte da terra circa xv. braccia il quale risponde in su la via, che è vicina ad Arno, e di costa a mezzo giorno gude la più dolce aria, e più amena: onde in pasi, e in ispalliere tanto inlieta verzura, ed in frutti altres? limoni, e melaranci si avanzano, che come che sia il luogo non molto grande verso di se, per lo diletto, che vi è molto, ha sembianza tuttavia diterreno spazioso, e molto fertile. Sopra questo tirandosi in dietro verso Settentrione, ed alzandosi più alto, egli ce ne ha un'altro, pieno di arbori simili, come del primo si è detto: nelle quali è cosa maravigliosa il vedere la copia de frutti, che producono, e che in esse felicemente si mantengono: e sopra questo è situato un'altro, che da terra è alto xxxx. braccia: e per la vista. la quale è vaga a maraviglia, diviene allegro l'animo in altrui, ed ovunque va l'uomo spazian do, gode l'aria, che è fatta dol ce dall'odore suavissimo di frutti, e di fiori, che a sua stagione lono

fono abbondevoli in ogni tempo, l'acqua poscia con artifiziosi ordigni da basso si tira in alto insino al terzo Giardino: in guisa che l'umore, che dal caldo vien seccato, agevolmente in picciol tempo con questo sottilissimo avviso si ristora. Nel primo Giardino è una bellissima Fontana, tutta isolata, fatta di marmo Carrarese, ornata di belle statue, e vaghe: In su questo Giardino risponde una Camera, molto commoda, con ricco sembiante di un palco vaghissimo: dove sono oltra xxx. quadri di ritratti di Donne principalissime della nostra Città, di bellezza più vara di questa età; i quali sono di mano di chiari artesici, e per grande industria, e per molta somiglianza da tutti sono tenuti maravigliosi.

Si trova in una Casa degli Acciaiuoli da que sita non di lungi un marmo, molto stimato non si solo perche è antico; ma perche con lettere tien siva la memoria della nobilissima Casa degli

Vbaldini. Oltra questo ci è la Chiesa di

SANTO APÓSTOLO, bellissima per architettura, e per ornamento di pitture, e di statue memorabile. Egli non è noto (perocche è molto antica) chi ne sosse Architetto; ma tuttavia si conosce, come è sabbrica nobile, e rara. In sua picciolezza ha magnifico sembiante questo edisizio, ed ha insegnato, come i migliori artesici i maggior tempi debbano maestrevolmente divisare, è ordinato con tre Navi, le quali nascono da due ordini di colonne: queste sono mese insieme di pezzi con tanta grazia, e con si bella

bella pulitezza, che è di vero cosa maravigliosa, mentre che si pon mente negli archi, che posano sopra esse, e nella forma del corpo dell'edisizio, che verso di se è grazio o oltra ogni stima.
Perche avendo ordinato Bindo Altoviti, quando n'era padrone, di alzare il piano di questa.
Chiesa, con parole gravi su sconsortato da Michelagnolo Buonarroti: affermando, che in tal
guisa egli guastava una beilissima gioia. La
Porta di questa Chiesa ch'è di marmo assa
acconciamente fatta è di mano di Benedetto da Rovezzano: Nella Nave destra adun-

que alla

Cappella degli Altoviti, è una tavola di mano propria di Giorgio Vasari, dove è dipinto un bel pensiero, figurato per la Concezzione. Molto è bella la Madonna, la quale si posa sopra un tronco di arbore, ed alcuni Angeli altre sì, che le sono attorno, son fatti con grande industria. Si vede sotto Lucifero legato al tronco in sembiante fiero, e bizzarro. Adamo, ed Eva da basso con le mani legate, volgendo la testa verso la Vergine mostrano un certo sospirare affettuoso, bellissimo, e raro. Sono tenute queste due figure di somma be'lezza, ed alcune altre del Testamento Vecchio rendono di vero questas tavola per avventura più di tutte l'altre bella, che abbia dipinta Giorgio, ed ancora più pregia ta. Preßo alla Sagrestia nella medesima Nave è il

Sepolero di M. Oddo Altoviti, già Propo-

sto di Prato, fatto col disegno di Benedetto da Rovezzano; sono vaghi due Pilastri, i quali mettono in mezzo il Sepolero; si vede dentro con somma diligenza tutto il misterio della Passione intagliato, e nel Sepolero, alcune teste di morte son satte con tanta industria, che del tutto paio-

no pere. Sopra la porta della

Sagrettia ci ba di marmo una Carità, che è messan mezzo da due puttini di mano d'uno allievo dell' Ammannato. Nella Tribuna poscia, dobe è l' Altar maggiore, fatta col disegno di Gio: Antonio Dosio, sono due porte molto belle, messe in mezzo di marmi neri, e mistij. Sopra la porta destra nel frontespizio è una testa di marmo di Antonio Altoviti, già Arcivesc. di Firenze fatta di mano di Gio: Caccini, stimata molto da gli uomini intendenti: e sopra la porta Gnistra ci à un ritratto di Carlo Magno fatto dal medesimo autore con molta industria. Qual ritratto fu porto quivi in memoria di questo Santo Vomo, che si trovò presente alla Consagrazione di questa Chiesa fatta dall'Arcivescovo Turpino circa l'anno 800. di nostra falute e furno tellimoni di tal funzione Orlando, ed Vlivieri Duca, e Pari di Francia, e fecondo alcuni Carlo Magno donò la sua spada la quale ancora si vede in Galleria del Gran Duca: sonovi ancora alcune figure intorno ad una nostra Donua di mano di Fra Filippo Lippi. Dietro all'Altare si vede il

Sepolero dell' Arcivescovo Altoviti di mar-

mo raro, e di color vago: l'Altare è tutto di marmo Carrarese, fatto con bel disegno, e cons artifizio molto grazioso. In testa della sinistra Nave alla

Cappella degli Acciainoli , dove è l'Altare del Sagramento, ci ha un vago ornamento di terra cotta invetriata di mano di Luca della Robi bia. Sono bellissimi due Angeli, che sostengono un padiglione ; è lodato molto un'Iddio Padre meßo in mezzo da due Angeletti, pieni di grazia, e di bellezza. Alla Cappella de' Fiochi, la qual famiglia è venuta meno in questi tempi; ed oggi è del Cavaliere Antonio Serguidi, fi ves de una tavola di Tommaso da S. Friano, dove è dipinta la Natività di N. Signore, fatta con pregiato colorito, e raro. Si vede in alcune lettere intagliate in marmo fuori della porta, come fu fondata questa Chiesa da Carlo Magno, e dalla Arcivescovo Turpino consacrata, e come ci fa trovarono testimony Orlando, ed Elivieri, comes si è detto. Sanco Voil

## PORTA ROMANA

L VIAGGIO DI ROMA conduce!

alla Porta di S. Pier Gattolini, la quale perl
questa è chiamata Porta Romana : la chicoost

Entrando in questa si vede in saccia una casa dipinta da Gio: da S. Gio: Ha egli qui vi estigiato le due Republiche cioè Firenze, e Pisa con la Religione di S. Stefano le quali assis sopra vago trono anno attorno una mane

mano di figure benissimo disegnate, e vaghe nel colorito; Ha essigiato in alto due Agnolini gnudi nelle testate, e per bizzaria pittoresca, n'ha fatto un mastio, ed una semmina.

La Volta e'l Tabernacolo della Porta medesima sono di mano del Francia Bigio. Da man sinistra si trova S. Giovanni, detto il Conpento de'

GESVATI, dell'ordine del E. Giovanni Colombini da Siena. Aveano questi Padri il Convento già fuori della Porta a Pinti, quasi sotto le mura: perloche fu cagione la troppa vicinanza, venendo nel MDXXIX. all'assedio di Firenze l'esercito Cesareo, e quello della Chiesa, che dagli uomini, che governavano, e' fosse del tutto abbattuto. Ma ridotte poscia le cose alla quiete fu conceduto questo altro luogo a' detti Padri, dove portarono alcune pitture dell'antica Chiesa, che dagli nomini, che intendono, sono molto stimate. E gli si vede dipinto in una tavola Cristo nell'orto con gli Apostoli, fatto cons bella maniera di mano di Pietro Perugino: si dimostra il Salvatore con eccessivo affetto di fare orazione: ed appresso gli Apostoli, che dormano, come stanchi di soverchio, e risoluti in languidezza, si riposano con attitudini così bene accommodate, che paiono veri. In una altra tavola fece il medesimo un Cristo morto in grembo alla Madre, ammirato molto dagli uomini dell'arte; nel quale imitò così bene l'effetto del corpo, quando l'anima da quello è spirata, che oltra

modo è simile al naturale. Sono amendue queste tavole in hiesa. In un'altra, la quale è nel
Capitolo, essigiò Cristo in Croce con la Maddulena a' piedi con S. Girolamo, e S. Gio: Batista, e
il B. Colombino, Fondatore di questa Religione.
Mostrano di vero queste figure fatte da questo
pittore con somma diligenza, grandissima divozione nel suo sembiante. La tavola dell'Altar
maggiore è di mano di Domenico Ghirlandaio,
fatta a tempira con bellissima maniera: dove
è la Madonna, che ha il Figliuolo in collo, ed
alcuni Argeletti attorno, pieni di grazia, e di
santa vista. Segue poi la Chiesa

Delle Monache d'Annalena, è in questa Chiesa una Tavola d'un Presepio di mano di Fra Filippo. Ma nel procedere più oltre si tro-

va la Chiesa , chiamata di

SAN FELICE IN PIAZZA, è bellas questa Chiesa, e perche è molto capace, e molto spaziosa, come si vede, solvvano gli uomini, che già governavano in Firenze, per diporto di divozione, sar celebrare alcune seste, e rappresentar con sembianti bellissimi atti divini. Ma per camminar con ordine entrando in questa si trova a mano manca la

Cappella Baldocci, è quivi una tavola, di mano di Salvator Rosa ov'è dipinto Cristo che libera S. Pietro dal Naustragio; è bella la marina, ed un Vecchio nella barca spaventato è mirabile, ma per altro il restante del-

Firenze. 12

la tavola, è spezialmente il Cristo non è essigiato con quella vivezza propria di suo pen-

nello; è più oltre la

Cappella Neroni, fondata dal Cavaliere. Matteo di quella famiglia è quivi effigiato Cristo quando chiama S. Matteo dal negozio, e da' trassichi, e gli dice sequere me: Si vede la prontezza del Santo, che lasciati i danari, e le saccende con movenza veloce si alza, e lo segue; E questa del Rosselli, ed ancorche sia dell'opere, che ei sece da Giovane è con tutto ciò di stima: segue la

Cappella del Rosario, ov'è di mano dell'Empoli estigiato S. Pier Martire, e S. Diacinto, ed è questa bellissima fra le belle opere di questo industrioso artesice: più presso l'Altar

maggiore è la

Cappella de' Parigi: è quivi di mano di Gio: da S. Gio: una bellissima tavola nella quale è essigitto quando S. Felice Prete, dopo esser scappato per rottura delle catene di carcere per l'assistenza dell'Angelo, se ne ya a trovar Massimo Vescovo di Nola nelle montagne coperte di neve, ch'ormai decrepito suggendo la persecuzione de' Pagani assiste dalla fame non aveva con che ristorarsi, e sopragiunto da Massimo al quale dall'Angelo su miracolosamente in quell'aspra montagna fra le spine nella più rigorosa stagione mostrata l'uva, quale premuta in bocca al Santo se si ch'egli riprese vigore, e Massimo

portollo alla sua povera capanna: segue la Cappella maggiore, ov'è di mano di Fra Giovanni nella tavola la nostra Donna.

S. Gio: Batista S. Domenico, S. Tommaso, e S. Pier Martire con figure piccole assai, ma però molto vaga, essendo egli dipintore d'onorata nominanza, nella

Cappella che segue è una tavola di Michele di Ridolfo, e di Ridolfo Grillandai assai bel-

la per que' tempi; si vien poi alla

Cappella oggi delle Monache ov'è dipinta l'essigie di S. Domenico di Soriano portata da S. Caterina, e da altri Santi la quale è di mano del Vignali uomo molto stimato nella

pittura a' nostri tempi; più ostre è la

Cappella del Rosso, è inquesta, una tavola maravigliosa di mano di Ottavio Land. vi è un S. Antonio Abbate con altri Santi la quale è molto acconciamente lavorata: Spirano maestà le figure, ed anno movenza tale, che anzi vive, che dipinte rassembrano; ma camminando più oltre si trova la

Cappella della Compagnia di S. Rocco, nella tavola è effigiato molto acconciamente il medefimo Santo, con un S. Antonio, ed una S. Caterina; è questa tavola di mano di Pier di Cosimo, il quale ebbe la gloria d'esser maestro d'Andrea del Sarto. In su la strade se pede una

COLONNA di marmo mistio di Seravezza, posta con ordine del Gran Duca Cosimo per memoria moria della vittoria di Marciano. Poscia si viene al superbo, e so vrano.

PALAZZO DE' PITTI. In questa fabbrica, che di magnificenza non cede à nessuna altra anzi è à tutte superiore, si conosce chiaramente; quanto è grande la forza dell'architettura, e quanto in bellezza si puote stendere il suo valore Perocche alla grandezza d'animo di chi doueas abitare, ottimamente ha risposto il nobile architetto con l'opera, e con l'ingegno; onde riufcito il lauoro pregiato, e commendabile, si proua commodo per le bisogne humane, vago per isquisiti ornamenti, ed in vista maraviglioso in ogni parte. Fu fatto col disegno di Filippo di Ser. Brunellesco primamente a nome di M. Luca Pitti: ma fanto si alzò in grandezza, che per la magnificenza messe difficultà negli credi di M.. Luca: fu comperato poi dalla Duchesa Leonora, moglie del Gran Duca Cosimo, e condotto in quel la eccellenza, che in tutte le fabbriche di Euro pa non ha pari. Le perte principali, perche rifpondano all'ampiezza della fabbrica, sono dopi pie, lunghe sedici braccia de luce, e di otto larghe è condotta la facciata dinanzi di bozzi di pietra forte con ordine Rustico, così magnificamente, anzi con regia maniera, che nel ricco sembiante, tosto che si vede, nostra à pieno di fuori, quale eßer dee la grandezza di dentro, la quale è rara e mirabile . Rilguarda tramontana questo nobilissimo ricetto, e risiede in luogo alquanto rilc-

rilcuato, con una piazza dinanzi, si come egli è, regia, ed ampia, alla porta di cui, dalla publica via si arriva con dolce falita, e dilettevole. Ma entrando dentro si trovano tre gran logge; che quasi in forma di teatro mettono in mezzo un. ampio cortile di lunghezza di ottantacinque braccia; Nel quale (perocche è capacissimo) si sono fatte con regio apparato sbarre, e nobili spettacoli. Ma perche tutto il componimento del Pa lazzo non è di un medesimo architetto, ne la fabbrica altresì è di un ordine medesimo d'architettura: la quale tuttauia è rispondente in ogni parto verso di se, e nel tutto oltra modo dice vole ad una bellezza i squisita. Perche dopo le prime Ranze della prima facciata, ogni altra cosa è stata fabbricata col disegno di Bartolomeo Ammãnati, il quale uomo di profondo sapere con dipersa maniera di architettura, tutta via si è conformato con quello, che primamente era stato fat to; e con singolare industria ha fatto vedere al mondo una bellezza in questo edifizio, che per magnificenza è incomparabile, per grandezza più di tutte è terribile. Sono adunque tre ordini, l'uno sopra l'altro, stati divisati maestre volmente, e con mirabile industria dell' Ammannato. Il primo è di forma Dorica con colonne veflite di bozzi: il quale con una cornice, che rigira infino sul primo piano intorno, intorno, nell'effer suo robusto, è bello, e vago parimense: il secondo ordine è Ionico, che più svelto del Dorico, alzandosi gentilmente ha le sue colonne

divifate con bozzi, come il primo ordine, cons. certi finestroni, simili à porte di Palazzo, che fanno ricca vista, quanto più esser puote: l'ultimo ordine e Corinto, che dal terzo piano formonta insino al fine dell'edifizio, di visato con più gentil maniera de' due nominati; sopra questo ci ha così bello architrave, così ricco fregio, così vaga cornice, che in lavoro magnifico, e superbo non pare di vero, che maggior grandezza, ne magnificenza più regia, ne migliore industria in arte umana si possa disiderare. Perche come Corona fa adorna la fabbrica questo ampio Cornicione: ed in sua altezza mostra, che è di sessantacinque braccia, quasi ciascuno ordine di sotto. come el vago, come e adorno, come e forte; onde spaziando l'occhio da baso insino d sommo empie l'animo di mara viglia, e di diletto: il quale posciache quanto è regio, quanto è magnifico egli comprende, tacitamente fa ragione in se stesso, quanto di colui era il pensier magnanimo, che così ampio ricetto si avea ordinato. E di pero così fu per sua natura il Gran Duca Cosimo volto sempre à cose grandi, che trovato così gran principio di Palazzo, conforme più che altra cofa al suo animo, col suo alto avriso fice condur re innanzi tutto l'edifizio, e perche alla miglior bellezza, ed alla moggior grandezza si al zasse, sempre al saggio architetto crebbe forza, ed ardire. Sono le logge così ampie, così lunghe, che di nomini di vero son capaci di numero grandissimo. Le volte e da basso, e nel miezzo, e di ilia

in ogni ordine sono così forti, fondate da basso in su grandissimi massi sa cui in gran parte son cavate le pietre, onde è fabbricato il Palazzo] che pare, che all'eternità del tutto siano dedicate. Le salc poscia, le Camere, le minri stanze con le porte di marmo mistio di Seravezza sono belle à maraviglia, allegre all'occhio, commode per l'uso umano, e tutte le parti di questo mirabile Palazzo mirano à gradezza, an forma di

magnifico, e sembianza di eroico.

In faccia del Cortile rimpetto alla porta e quivi in una grotta una vaga peschiera in forma ovata, dal mezzo della quale s'alza, all'aria scherzoso canal d'acqua a considera bile altezza: in faccia della grotta la di cui volta, e tutta di Mosaico con vari fogliami, ed animali divisata vagamente, è alzata una granstatua di Porfido rappresentante Moisè che con la verga fa sorger l'acque, di mano, di Raffaello Curradi, che la lasciò impersetta per andarsene alla Religione de' Cappuccini, e su finita da Cosimo Salvestrini. Sono dalle parti laterali due pile di diaspri, sopra lequali posano ascune Roveri di bronzo, e fra alcuni rami di esse è divisata l'arme del Sereniss. Gran Duca, che tutto fra grazioso ornamento, e riempie l'occhio di diletto, fopra questi reggono le corone due Agnolini di marmo rosso, da basso sono due altre pile maggiori delle prime della medefima pietra e vi sono 4. statue di marmo.

Al

Firenze. 133

Al pari del primo piano del Palazzo, e così fopra la grotta, fi vede un'altra fontana, come fi dirà

L'arco di questa grotta è posto in mezzo da due gran Porte, che salendo per obliquo a guisa di Nicchia portano al piano dell'altra sontana collocata sopra di questa

A canto ad ogni porta è polla una Nicchia in ogn'una, delle quali è una statua di marmo di maniera Greca, l'una delle quali è

Pasquino che sostiene Alessandro, l'altra è

Vn'Ercole ch'ha superato Anteo, ed amen due queste statue sono di molta stima non solo per il luogo ove son poste, ma per la propria bellezza

La veduta di queste due statue, e delle due porte, che mettono in mezzo la grotta sono in faccia alia porta del Palazzo onde nell'entrare in esso si vede-questa graziosa, e vaga

prospettiva

Nella testata della Loggia a man sinistra all'entrare, è scolpita di marmo nero una mula, dicono che susse di M. Luca Pitti, che sece il Palazzo il quale per i lunghi, e buon servigi da essa riceuti la se quivi scolpir con questo Disticon

Lecticam, lapides, & marmora, ligna colum-Vexit, conduxit, traxit, & istatulit. (nas

Salite le scale, che con dolcezza in alto

Bellezze di

trasportano si vede al pari del primo piano in un scoperto verone oltre il Cortile un'ampia pila, anzi più tosto un vivaio nel quale scherzano alcuni bambini a cavallo sopra alcuni cigni, e nel mezzo di esta s'alza una fonte con una gran tazza di Pozzolana, nel mezzo della quale escono alcuni fogliami da' qua li esce in gran copia l'acqua, che versando per la tazza da tutte le bande cade nella gran pila: Tutta questa fontana torna sopra la. grotta del Cortile, e fa vaga vilta all'entrar nel Palazzo yeder, fotto, e fopra duplicate fontane, che l'occhio di stupore, edi diletto

riempiono,

13 4

Prù oltre la fontana apparisce a fronte nel Giardino primieramente, il Teatro: E questo fatto in forma di più che mezzo ovato, cir condato da fabbrica di muraglia di altezza circa otto braccia, sopra la quale s'estende intorno un'ampia scalinata per poter quivi nelle feste, e spettacoli agiatamente acconciarsi gran numero di gente; Vanno le scali-nate nel discostarsi dal centro sempre, più alzandosi l'acciò tanto quelli del pruno ordine. diessa, quanto quegli dell'ultima possano liberamente veder tutte l'azzioni, che in esto in ogni parte si rappresentano: E poi adorna-to di alcune nicchie tramezzate con alcune statue per render più superba di esso la viita; Quivi si son rappresentate le feste più cospicuè, che queste Altezze in occasioni di allegrezyendo questa gloria la mia Patria d'aver anco insegnato ballare a'Cavalli, essendo stati i Fiorentini i primi a rappresentare si fatti spet tacoli, a' quali son concorsi oltre gl'abitatori buon numero di migliaia di sorestieri come per le samose Nozze del Serenissimo COSIMO III. Regnante adivenne,

E perche di questo Palazzo, e suo Giardino chiamato Boboli molto vi sarebbe che dire non tanto per le Camere, Libreria, e statue di quello, come per le statue, sontane, ed altre delizie di questo, non hovoluto qui porle, promettendo in breve un distinto ragguaglio di tutte le cose più ragguardevoli e degne, ch'in questo Real Palazzo, e suo Giar dino si contengono, insieme con le pitture della samosa Galleria del Gran Duca mio Signore, e le statue più rinomate ch'in essa stal segno, che in breve uscira se a Dio piace alla luce.

Con pensier lodevole appresso verso mezzo giorno ci ha fatto il Gran Duca Cosimo un Giardino conforme alla magnificenza del Pala: 20: il quale spaziosissimo comprende molto terreno, parte in piano, parte in colle, e si stende insino alle mura della città: nel qual terreno verdeggiano tuttavia arbori domestichi, e saluatichi, durano in ogni tempo freschi boschetti, accomodati da mano artisiziosa, e seguendo l'ordine del

Palazzo, mentre che di inoricetto à diversi uccelletti, fanno spalliera da due bande insino al monte, mettendo in nezzo un prato ampio parimente: do ve ha una tazza molto grande,e bellifsima di granito, che è larga dodici braccia per ogni verso, e dentro nel mezzo una statua dritta di marmo, maggiore del naturale, figurata per l'Oceano, e a piè tre sigure, che seggono, poco minori della principale, tutte e tre mirabili, e rare, significanti il Nilo, il Gange, el' Eufrate, di mano di Giambologna. Sorgono in questo luogo acque chiare, e limpide à mara viglia, che divisate per condotti vanno non senza vaghezza spaziando per lo Giardino, e quando è il terreno troppo arido di venuto, rendon la freschezza perduta alle piante, enpiono grandi simi vasi di vivai, e quello, che è mirabile sopra tutto, guidate per canali passano coperte gran tratto di via sopra uno de' Ponti della città, e spuntado fuo ri della fonte del Cortile, cio è dal fanciulletto, fatto dal Verrocchio, che strozza il pesce, servono acconciamente per l'uso della gente, che stà in Palazzo, e per chiunque parimente è vicino. Sono le vie, che guidano per lo Giardino, con singulare industria ordinate, ed in luoghi va ry si veggono figure di Jomma eccellenza, come nel principio della via, che più dell'altres spaziosa è chiamata lo Stradone, due statue di marmo, una di Morgante Nano ; bellissima in sua stravaganza, una di Barbino simili molto al vivo, e molto naturali di mano di Valerio Cioli; e in

e in luogo alto in un vivaio, un Nettunno di brozo sopra alcuni mostri marini, che sono di marmo, di mano di Stoldo Lorenzi, scultore Fiorentino, di tanta bellezza, che senza sine da tutti
gli artesici è lodato. In testa dello Stradone è
una

Grotta, fatta adorna da molte statue di mirabile eccellenza, e sopra tutto riguardevole per un artifizio singulare cotato, che di vero egli pare, che sia l'industrià umana ridotta in colmo in queste statue, tanto sono rare, tanto naturali, etanto vive. In due Nicchie di fuori sono situate due statue: da man destra è un Apollo dritto in piede, e da sinistra una Cleopatra à sedere di mano dell'eccellentissimo Cavalier Bandinelli, le quali mettono in mezzo l'entrata della Grotta. Perche fatte con infinito artifizio, e prese dall'ordine di natura, fanno conoscere senza dubbio, come nel petto mirabilmente, nelle braccia, nella testa, e nell'unione delle altre membra con diseguo incredibile, eraro sono simili oltra modo alla natura. La stanza di dentro col disegno di Bernardo Buontalenti è stata ordinata con la volta parimente, e due colonne di fuori, che reggono un'architrave di forma Dorica con somma industria, con grande ingegno. E' cosa mirabile il contemplare le gentili, e bizzarre fantasie, che Bernardin Puccetti ha dipinte in questa Grot. ta, con ordine del Gran Duca Francesco: il quale in simil affari intendentissimo ha voluto; che contale arte sia fornita, che di vero ne più di

lettevole, ne più vaga, ne più bella si puote imaginare. Egli si mostra adunque la volta in sembiante, che rovini, e che per li fessi, e per les rotture escano diversi animali, come serpi, uccelli, satiri, e molte piante; che paiono così vere, così naturali, che quasi in verità del fatto recano altrui diletto, ma non senza terrore, posciache del tutto pare; che à terra rovini l'edifizio. E di vero è stato felice il Puccetto in divisar l'invenzione, la quale è singolare, e nello splendore di così nobili artefici, come si vede, non è picciola la sua luce, la quale adora ad ora con yua lode si avanza. Sono contrafatti paesi lontani, e boscarecci con montanari, che si mostrano spaventatico' suoi ai menti; si veggono acque congelate con tanto artifizio, che par dibero di rilic. vo ogni cosa, che con colori e stata effigiata. Quattro statue di mano del Buonarruoto, fane già per la sepoltura di Papa Giulio Secondo, sono state in questo luogo collocate, non senza vago, e sottile intendimento: perche abbozzate on incredibile, e maraviglioso artifizio mostrano queste sigure con ogni sforzo di volere uscir del marmo per fuggir la rovina, che è loro di sopra, e fanno risovvenire di quello, che favoleggiano i poeti, quando estinti gli uomini per lo diluvio, cavando quelli da pietre, fu il mondo das Deucalione restaurato. Stupiscono gli artefici; e quelli, che sono intendenti, restano confust, come sia stato racchiuso in nomo tanto sapere, che con lo scarpello, e con la mano, anzi co la gradina

rozzamente abbia cavati dal sasso corpiumani, i quali non finti, ne equivochi, ma naturali, c peri si dimostrano . E di vero più sono queste statue maravigliose in questa guisa, che se del tutto foßero compiute, e più da migliori artefici sono ammirate, attese, e contemplate, che se dal Buonarruoto l'ultimo artifizio avessero avuto. In testa di questa stanza sopra un gran Pilo antico sono collocate le due figure di Vincenzio de' Rossi, cotanto da gli nomini dell'arte celebrate, cd à

piedi si vede una

Troia, onde poscia ha preso il nome quest'o peramaravigliosa, è figurato Paride, quando rapisce Elena, con sì gentile studio, con industria così discreta, che simili alle migliori statu, mostrano non essere indegne di aver luogo ins quella stanza, dove anno albergo le statue de' più sovrani artefici. E certamente si mostra Paride di viva azzione, di natural prontezza, e quasi nel moto delle braccia, e nello spirar del volto volere operar quello, che ha voluto l'eccellente artefice, che adoperi. Elena è bellissima nel volto, nel petto, nelle braccia; e pare non so in che modo, che sia il marmo carne diventato, così ogni parte del corpo è morbida in vista, ed oltra ogni stima graziosamente dilicata. In testa della sinistra loggia dentro di questo Palazzo egli ci ha in una Nicchia un

Ercole di marmo di artifizio antico, alto cinque braccia, stimato molto da chi molto è intendente. Dopo le fatiche sembra di riposarsi

Bellezze di sopra la sua mazza, la quale (mentre che sta dritto in piede ) sostiene la sinistra spalla, è maravigliofa l'industria, che si conosce in questa figura: perche nella testa, che par viva, nelles mani; e ne' piedi simili alla carne si fa palese il valore dell'artefice di questa opera, quanto è grande, quanto mirabile, e stupendo. Ammirano la disposizione delle membra quelli, che in tali affari sono usati, le quali carnose, e con rara intelligenza fabbricate mostrano tutta la persona, che sia vera, ed a quella, che è viva, del tutto conforme in ogni parte . Egli ( peroche ha nome di essere stato di valore eccessivo) è membruto virilmente: e mostra fierezza in suo sembiante, dicevole molto a quei fatti, che con si gran fatica, e con si gran sudoré adoperò. E di vero in ogni veduta è lodata questa figura, e per vivezza tenuta mirabile, erarissima. Io lascio di dire di molte altre statue del Giardino, e del Palazzo, e degli ornamenti isquisiti, de nobili artifizy; perche troppo non sia diffuso il ragionamento: ma in cosa presente meglio puote comprender l'occhio, e più a se stesso far fede a pieno, che in carta io non iscrivo. Facciasi pure a credere ogni nobile ingegno, che nessuno artisizio, nessuna stanza adagiata ottimamente, nessun regio ornamento, nessun commodo di compinto edifizio, nessun nobile diletto esser nelle cose di natura, che in questo Palazzo magnisico, e sorrano non sitrovi, e che da lui, come da vi-

vo fonte, non iscaturisca. Ora perche è vicine

S. SPI-

il maraviglio (o Tempio di

we the in also r's onde S. SPIRITO, egli pare per ciò cosa di ragione, che dopo il Palazzo de' Pitti alquanto a quello si pieghi il sentiero, poscia che si picciel tratto di via si dee fare. Fu fatto questo nobi... listimo edifizio dall'animo liberale, e dalla dipozione Fiorentina: perche senza guardare ad ulcuna spesa conferirono gli uomini del Quartieretutta la somma di danari con si ardente affetto, che non passò molto, che l'opera al disiderato fine si condusse. Ora quanto sia bella, e verso di seriguarde vole, mentre che si mira il fatto, non è di vero di parole di bisogno. Voleva Filippo di Ser Brunellesco, che ne fu architetto, situar la Piazza di questo Tempio altrimenti, e far che rispondesse la Porta principale in su la riva d'Arno: Ma gli fu conteso il suo savio appiso dell'animo di coloro, che troppo duri ins suo pensiero, non vollero ancor con prezzo concedere giammai il sito delle loro case, le quali abbattute doveano far luogo alla Piazza, ed alla Chiesa. è fatto questo mirabile edifizio con ordine Corinto, e si come è per sua natura, così alla vista di tutti sempre è riuscito magnifico, e nobile, e nelle sacre bisogne molto accommodato. Elargo il corpo della Chiesa LIV. braccia, e si stende in lunghezza CLX. Bellissime sono le colonne di pietra Bigia, divisate con somma grazia: e le tre Navi in suo magnifico sembiante perche son fatte per uso di cose sacre, empiono la vista di divozione, e di diletto. Nel-

\*07°

la Croce, poscia di detta Chiesa in alto risponde al mezzo una Tribuna bella oltra modo, e di tale ornamento, che simile alla forma del Cielo ha data occasione, che in questo luogo siano states rappresentate sacre azzioni con istromenti artifiziosi, e con mirabili ordigni. E' questa vaga Tribuna condotta col disegno, e con lestatue del Caccini. Fu fatta a spese della nobil Famiglia de' Michelozzi, che senza veriini risparmio impiegò in questa fabbrica cento migliaia di scudi: è di figura Ottagona tuttà di marmi Carraresi si bianchi, come misti, e circondata da vaghi balausti: S'alza nel mezzo un vago Altare tutto di pietre dure commesse, ed è il Ciborio fatto da Gio: Batista Cennini cella medesima fattura molto riccamente layorato nella vista de quale fa fede l'occhio della magnificenza, de' gran concetti, che ha questá famiglia avuto, e la premura d'impiegar somme grossisme di denari ne' servigi di Dio, e del la Chiesa Santa sua, ne mancano in quest tempi degni germogli della medesima, chi esercitando gli atti di pietosa liberalità fan no provare a' bisognosi di essa gli essetti,? gloria del Signore, ed in augumento di lore croiche geste . Al mezzo di questa Chiesa A vede sotto l'Organo una bellissima Sagrestia, condotta col disegno di Simone Pollainolo, chiama to il Cronaca: :a quale è tenuta cosa rara; e di gli uomini intendenti oltra modo ammirata. S

do da

trova in questo luogo una tavola, che gli artefici lodano molto di eccellente colorito di mano di Filippo Lippi, che fu Frate Carmelitano, e. pittor molto capricciolo; ebbe quelti un figlinolo chiamato Filippino a distinzione del Padre, essendo di lui non men celebre, e rinomato dipintore, dove ci ha una Medonna col Figliuolo in collo, con Angeli, e con Santi d'attorno molto naturali, e molto vivi. A fronte della porta di essa Sagrestia vi è un S. Fiacrio in altra tavola di mano d'Alessandro Allori; è ancora nella medefima Sagrellia. sopra la Porta per di dentro dipinto in una lupetra a fresco l'apparizione, ch'ebbe. S. Agostino in riva al Mare dell'Angelo informa di piccolo bambino, che vuol con un nicchio votarlo, la quale è fatta da Bernardino Puccetti. Fu fatto il Campanile di questà Chiesa col disegno di Baccio d' Angolo, il quale perche da lui non fu finito (perocche è stimato di Jomma bellezza) per ordine del Gran Duca Cosimo, secondo il divisato di Baccio, a' nostri giorni è stato condotto a suo fine. In Chiesa poscia sopra il mezzo tondo, che è posto sopras l'Altai maggiore, si vede un Crocifisso di legno di mano del Buonarroto: il quale dagli artefici è tenuto in sommo pregio: e quantunque sia stato fatto ne' suoi più verdi anni è bello tuttavia, e mirabile, e fa fede nel gran disegno, come nell'età giovenile di questo nobile intelletto ancor fioriva mirabilmente il valore. Ma seguitando da questa mano il cammino verso il Coro fi trova la

Cappella de' Bardi; è in questa tavola essigiata la B. Chiara da Monte Falco di mano di Iacopo Vignali, seguitando dipoi l'ordine del Coro si trova la

Cappella de' Cini dietro al Coro si vede una tavola bellissima, quando Christo pronunziala sentenza sopra la donna adultera, condottagli innanzi da'Giudei di mano di Alessandro Allori: dove sono pronte tutte le figure, naturali, e con vive attitudini esprimono quello felicemente che narrano le sacre lettere: ma la donna adul tera è stata mirabilmente essigiata, perche mentrechè da una parte con un panno si cuopre il viso, che è tinto di vergogna, arrossa nell' altro timorosamente, e mostra alla presenza del Salvatore di aver pentimento di suo fallo, e in atto dicevole al caso intervenuto scuopre l'animo, e il pensiero, e fa fede à pieno, come nell'esprimere il costume, che è cosa teredibilmete malagevole, questi è singolare artesice, e senza pari nella

Cappella Pitti sono essigiati i Martiri di mano di Alesandro Allori: gli ignudi sono bellissimi, ma qualche attitudine a molti no sodissa Presso alla Sagressia ci ha una tavola di

mano di Agnolo Bronzini alla

Cappella de' Cavalcanti, fatta con grande artifizio: dove è dipinta la Maddalena pronta molto, e in atto di fanto affetto mostra di apprefsarsi al Salvatore, quando egli informa di Hor-

tolano

dichi

rolano conforme à quello, che è scritto nel Vangelo: Noli me tangere: si tira indietro, e con
bella maniera di persona, come sa il corpo vivo
per sua natura, ma l'attitudini secondo alcuni sono un pò sforzate: E' satta adorna que
sta Cappella di preziosi marmi, ordinati con
gentile industria: e senza dubbio nella ricca
vista dir si puote, che sia mirabile, e rara.
Allato à questa nella

Capella de' Dei è collecata la maravigliosa tavola del Rosso, pitter Fiorentino: questa non solo è vaga, e colma di sorrano artifizio, mas procedente da mirabile artefice è giudicata di bellezza oltra tutte singolare. Esprime felicemente il moto ciascuna figura; e naturale in sua attitudine ha sembiante vivo, edi rilievo. E di vero si come era il Rosso intendente molto dels le partidel corpo umano, della notomia, così in questa pittura diede saggio di suo sapere, il quale fumolto sicuro e mirabile . Sono addoso alla persona aggiustati i panni con gran giudizio, si conosce il corpo ignudo inteso con raro studio ma è bella à mara viglia una Maddalena, che ci è nel volto, nel collo, nelle mani, e nella dolcezza del panneggiare, ora col chiaro gagliardo unito tutta via con quello, che è adombrato, ora col nero, che vi è scuro grandemente, fa mostra didonna viva, e molto naturale. Mail S. Bastiano ben sembre in atto nom, che favelli, spiccato dalla tavola ha sembiante di corpo tondo, e quasi di carne, e d'ossa prometto à se l'occhio

di chi contempla, in un certo modo il moto, ce le parole. è divisato l'ordine delle figure senza fatica, sono distesi i colori senza stento, ed ha il componimento del tutto tanta grazia in se, tata bellezza, che maggiore in simile affare non pare, che si possa disiderare: vi è poi la

Cappella de Segni, da banda del Coro, quiviè una vaga tavola di mano di Ridolfo Gril landaio, e Michel di Ridolfo: poi feguita la

Cappella de' Corbinelli ove si tiene il SS. Sagramento, è questa tutta incrostata di mar mi Carraresi satta con vaghi adornamenti da Andrea Contucci dal Monte S. Savino; molto vaga: più oltre si giunge alla

Cappella de' Frescobaldi, nella cui tavola è effigiata l'Annunziazione di Maria sempre.

Vergine di mano di Sandro Botticelli Cappella della Famiglia del Volpe oggi der

ti Biliotti, ov'è dipinta una Vergine di mano di Ridolfo Grillandaio: segue dipoi la

Cappella de Vittori quivi è una tavola di mano di Giotto : è quivi sepolto il Senatore Alessandro Auditore del Gran Duca uomo

di singolari prerogative: segue la

Cappella de' Ridolfi è quivi l'Adorazione de' Magi fatta da Aurelio Lomi di vago colorito: sono nella predella due belle storiettine, che una la Natività di Christo, e l'altra la Presentazione al Tempso rappresenta, viene appresso la

Cappella di Gino Capponi in questa tavola.

fone.

Firenze. 147

sono dipinti di mano di Sandro Botticelli i tre Archangeli, che sono molto vaghi, e ben disegnati: allato a questa ci è l'altra

Cappella di Neri Capponi: è nella tavola efficiata la Visitazione di Maria sempre Vergine di mano di Pier di Cosimo, quale su maestro d'Andrea del Sarto, è in questa didipinto un S. Girolamo che scrive che è miracoloso, poiche si nell'attitudine come nel colorito, e nel disegno è vaghissimo; dalla mano manca vi è dentro ad una graticola il Sepolcro di marmo di Gino, di Neri Capponi assai ben satto. Segue camminando

più oltre la

Cappella de' Nasi; Questa tavola è la copia dinna di Pietro Perugino la quale su copiata da Felice Ficherelli detto Riposo, ed
è satta con tal dilicatezza, che vi è chi stà
dubbioso se essendogli data l'elezzione più
quella di Pietro di quella di Felice pigliassi,
poiche le pitture di questo si anno in grandis
sima stima. Vi sono due altri quadri, che
sono un S. Francesco, ed un S. Antonso di
mano del medesimo Felice molto vaghi, i
quali nel lor genere non cedono in bellezza
all'altre pitture, ch'in questa Chiesa si veggono: segue poi la

B. V. M. S. Martino, e S. Caterina, di mano di Pier di Cosimo, trovasi più oltre la

Cappella Petrini, ch'è posta rimpetto a.

K 3 quella

quella de' Dei; La tavola e dipinta dal valente pennello del Passignani uomo di molta eccellenza nella quale ha effigiato un S. Stefa no: Vedesi il Santo intento alla contemplazione di Dio, e di suo martirio non curante; i lapidatori có vaghe atritudini scagliono có molta fierezza le pietre, e nella forza, che fanno in tal'atto, ha ben mostrato questo valoroso artefice lo'ntendimento, e cognizione; ch'aveva de' muscoli del Corpo umano, i qua li fon così ben fatti, ch'ingannano l'occhio di chi attentamente gli mira, ma procedende più avanti si trova la

Cappella de' Cambi rimpetto alla Cappella di S. Tommaso da Villanuova: è in questa una bellissima tavola di mano dello Stradano nella quale è dipinto il Salvador del mondo, che con la sferza scaccia quelli che vendano, e comprano, dal Tempio: i quali messi dal terrore di quella Maesta in suga, sanno vari scorti, ed attitudini, fra le quali vi sono alcuni bracci ; ch'escon del quadro molto bene intesi, e con somma franchezza condota ti. segue poila

Cappella di Cino di Ser Martino, che oggi è de gl'Alestandrini, sono in questa tavola dipinti due Angioli, ed una Nunziata di mano del Francia Bigio códiscepolo d'Andrea del Sarto, i quali sono vagamente fatti, e si ne panneggiamenti, come nel colorito, ed in ogni lor parte lon degni di stima. Vicino alla

dice-

porta della piazza alla

Cappella di Guglielmo del Riccio si vede ignudo un Christo di marmo, che tiene la Croce fatto da Taddeo Landini Fiorentino: anzi ritrat to da quel di Roma del Buonarruoto; il quale da man destra nella Minerva è in testa del muro, che regge la Cappella maggiore. Era il Landino di età di xxi. anno, quando con singolare studio condusse questa figura. E divero cavata da si sovrano artesice non è stata picciola lode il contrasare in guisa le braccia la testa, l'appiccatura delle altre membra con quella dolcezza, che oggi (cotanto è simile à quella, che è immitata) à chi vien in Firenze par di veder quella, che sovente è stato usato di vedere in Roma. Nell'altra Nave, che è di costa alla

Cappella di Gio: Batista del Riccio è situata una Madonna parimente di marmo con Christo morto in collo, imitata da una altra del Buonarruoto, la quale posta oggi in S. Pietro di Romanella Cappella della Vergine della sebbre, tanto è samosa al mondo, e con grido tanto onorato ricordata: è di mano questa di Giovanni di Cecco Bigio, artesice intendente, ed accorto, come si vede satta con somma pazienza, conomolto studio: perche chi non è stato in Roma, contemplando questo lavoro, sa ragione in Firenze, quanta esse de la maraviglia dell'artisticio, che si trova in queste due sigure del Buonarruoto: Si mostra la Madre di Dio trastita da dolore, quale all'eccessiva pietà di un singolare affetto è quale all'eccessiva pietà di un singolare affetto è

K 3

dicevole: la bellezza delle membra è mirabile. e rara, ed ancor nel marmo spira il divin sembiante riverenza, e chi riguarda ha forza grande di muovere à divozione. Hora, accioche no fia questo trattato troppo diffuso, molte pitture, che son in questa Chiesa di singolari artefici se tralasciano: e perche puote chi è intendente comprender con l'occhio quello, che non è scritto, senza far pregiudizio all'altrui virtu, d narrare altre cose passeremo. Si conserva ins questa Chiesa una picciola moneta di mezzo Giulio con l'effigie della Madonna: la quale in Empoli, che è Castello sedici miglia di lungi da Firenze, da un soldato, mentre, che nel giuoco bestemmiando con disperazione si riscalda, trafitta col pugnale gittò sangue miracolosamente, e dal Vescovo di Firenze, che era Frate dell Ordine di Santo Agostino, come altresì sono i Frati, che ci stanno, fu condotta poscia in questa, Chicsa, e si tiene in grandissima riverenza. Ci è una gamba di San Barnaba: vi è un Crocifiso, che fu portato dalla Compagnia de' Blanchi di lontan paese, l' anno MCCCXXXV. e morti di peste in gran parte fu lasciato in Firenze: da tutti poscia è stato tenuto in grandissima divozione. Ha quelto Convento vago Chiostro, de' due che sono in esso, con be! issime colon ne, e cornicioni di pietra bigia facto col difegno di Bartolomeo Ammannati con architettura ben'intela: son poinella teltata del Refeitorio di mano di Bernardino Puccet

ti di-

Firenze. 151

ti dipinte tre azzioni di Christo Nostro Siz. Quella di mezzo si è l'ultima cena; l'altra da man destra le nozze di Cana Galilea rappresentante: nell'altra l'apparizione a due discepoli Cleofas, e Luca si rappresenta; ogn'una è per se maravigliosa, e riempiono unite insseme la facciata di vaghezza, e l'occhio di supore: Nella stanza o ricetto avanti s'en tri nel Resettorio è dipinto nella volta dal medesimo un S. Agostino, molto ben disegnato, e quivi si conserva una bella Libreria. Da questa Chiesa di S. Spirito non è di lungi Săta Maria detta il

CARMINE, dove abitano in gran numero Frati Carmelitani. Ela Chiesa, come st vede, spaziosa, e molto antica: e comeche non sa fatta secondo il modo lodevole di architettura, che oggi è in uso, tuttavia è commendabile, piena di cose rare, e di pregio. Da man destra adunque a canto alla Porta è la

Cappella de' Marzichi, è nella Tavola di mano di Bernardino Monaldi effigiato il Funerale di S. Alberto Carmelitano, è stimata da gl'intendenti quantunque non sia finita; camminando verso l'Altar maggiore si trova la

Cappella de' Martellini del Falcone, è inquesta una Tavola del Passignani ov'è dipinta l'Adorazione de' Magi: è quest'opera molto stimata siccome tutte l'altre di questo diligente Maestro, segue la

K 4

Cappella de' Botti, è una tavola di mano di Giorgio Vasari, fatta con maestrevole industria. e lodata da tutti. E' fatta la Madonna con dolce aria, e nobile, di persona svelta, e gentile, come pare, che in sovrana bellezza si richiega ga: E' mirabile la sua vista, che dolente per la morte di suo Figliuolo, che vede in Croce, esprime con bella attitudine dolore inconsolabile. A piè della Croce la Maddalena altrest con pron ta attitudine, con sembiante afflitto, senza stento di colorito palesa quello felicemente, che volle il savio artefice, che mostrase, cioè animo shattuto da cordoglio, ed oltra modo travagliato. Il Cristo in Croce con maniera morbida, come fa la carne del morto, cascante, e languido rende questa tavola colma di divozione, e dì gravità. Nella

Cappella appresso di Matteo Bruneschi; è una tavola di mano di Girolamo Macchietti. Questi con gran giudizio ha sempre nell'arte sua adoperato, come si vede in queste figure, che l'Assunta della Madonna ci rappresentano. Sono belle le teste degli Apostoli con vive attitudini, e la Madonna parimente è fatta con bella grazia, e con dolce colorito è il iutto ordinato; con disegno stabile, e pregiato in guisa, che egli non è artesice, che non dia lode al valore di quello, e no'l commendi. Da man destra parimente nella

Cappella di Girolamo Michelozzi, Cavaliere di S. Stefano, è la tavola di Santi Titi: domolto artifizio, e grandissimo dilegno, è bella la Madonna, la quale attentamente con occhio di divota vista adora Christo nato. Stanno i Pastori, mentre che contemplano, ammirati, e con semplicità dicevole a sua condizione, fanno riverenza al Salvatore. Ma tra tutti ci è mirabile un fanciullo venuto co' Pastori, il quale preso da maraviglia si volta in alto, e mirando i cori degli. Angeli, che annunziano la paccinsterra, resta attonito, con si bella attitudine, e con tanta bellezza, che sembra di eser di rilievo, e del tutto vivo, e naturale, segue la

Visitazione di mano d'Aurelio Lomi di va-

go colorito, si vien poi alla

Cappella Torni, ov'è una deposizione di di mano di Gio: Navesi discepolo del Vasari molto bella: Son disposte le figure a' lor luo-

ghi molto acconciamente.

Cappella de' Brancacci sono molte pitture stimate molto da gli artesici, e da gli uomini intendenti, di mano di Masaccio, pittor rarissimo: onde a quelli, che seguirono poscia, e stato scorto il sentiero di adoperare ottimamente nella pittura. Con sommo studio sono stati espressi da questo mirabile artesice molti satti miracolosi di S. Pietro con infinita bellezza. Si vede pronto, quando risuscita i morti, risana gli attratti con vive movenze, e naturali attitudini. Non si saziano gli artesici in lodar la vivezza, che mo.

stra questo Santo, quando del ventre del pesce, come da Christo gli è imposto, cava la moneta, onde dee pagare il tributo. E pronto altresì chi risquote: il quale ne' danari, che tiene in mano, affissata la vista, mostra in suo sembiante un desiderio dell'oro oltra modo affettuoso. Nella storia, dove questo Santo di Dio battezza, oltras molte figure, che sono mirabili, egli ci ha uns giovane, che è ignudo, e par di vero, che tremi in atticosì veri, che in simile affare non si muove più vivamente, chi è vivo. E ammirata que. sta figura da gli uomini dell'arte, e da quelli, che sono intendenti, e dell'arte si dilettano, è stata ritratta molte, e molte volte: e tutte le figure appresso di questo nobilissimo artefice non solo fono tenute notabili, ed in pregio, ma concorrendo in un volere gli uomini di gran giudizio, affermano, come nella pittura dee ogni artefice ogn miglior sapere da questo pittore, che è stato nell'arte sua un miracolo, del tutto riconoscere. Da costui anno apparato, per non dir di altri,che sono di numero grandissimo , il divin Buonarroto, l'eccellentissimo Andrea del Sarto, Raffael das Vrbino tanto sorrano, e tanto raro, quella maniera, che sopra tutte mirabile più di tutte ancora con onore è ricordata. Ed in ciò tanto più dee esser questo artefice commendato, quanto meno ebbe ne' suoi tempi chi di adoperar nobilmente nella pittura gli desse lume: il quale nell'oscuro dell'ignoranza, ancora nella sua più verde età ( perocche non passò il termine di XXVI. anni)

anni ) dimostrò a chi seguì poscia il vero sentiero, e lodevole della pittura. Dipinse Masaccio oltra questo nel primo Chiostro di verde terra la errimonia, quando questa Chiesa su consagrata. Si veggono i cittadini, che vanno in ordinanza dietro alta Processione con bell'ordine a cinque, e sei in fila. Ci sono ritratti molti gentil nomini dal naturale: come Antonio Brancacci padrone della Cappella, Niccolò da Vzzano, Giopanni di Bicci de' Medici , Bartolomeo Valori: e vi è appresso essigiato Filippo di Ser Brunellesco in zoccoli, e Donatello con bella maniera, e vivi sembianti, con artifizio mirabile, e raro. Ammirano gli artefici il gran sapere, che nella prospettiva mostra questo pittore: perocche, come e la natura di nostra vista, a cui le cose di lontano paiono minori, e quelle maggiori all'incontro, che sono da presso: così con bella grazia diminuiscono a poco, a poco le figure, che sono discofto, equelle, che sono vicine, sono maggiori altresì, con tanto giudizio, e con tanta arte, che non restachi è intendente, di ammirare questa pittura e di lodarla sommamente. Da man destra nella

Cappella Manetti, acanto l'altar maggiore dal Corno dell' Epistola: La tavola è di mano di Giotto del quale è anche tutta la Cappella dipinta a fresco, e mentre era dal medesimo Giotto dipinta, vi assisteva S. Andrea Corsini, ch'era di famiglia nel medemo Convento, ed era Consesser di Vanni Manetti,

che lo lasciò esecutore di suo Testamento ordinando in quello, che tal Cappella si dipignesse: è dipinta in esta la vi a di S. Gio: Batista assai bene rispetto a quei tempi: più oltre è la

Cappella Pugliesi: è tutta di mano dello Starnina, si la Tavola come tutta la muraglia a fresco

Cappella Maggiore, è un sepolero di marmo di Pier Soderini, fatto col difegno di Benedetto da Rovezzano con gran giudizio, e con rara bellezza. Ericco l'ornamento, leggiadro, ed
in ogni parte grazioso: ma un panno di pietra nera con sembianza di padiglione, che mette in,
mezzoun fregio di marmo bianco, dimostra così
bene l'opera tutta divisata, che a guisa di velluto, o diraso nero, mirabilmente sa mostra conbelle pieghe di panno, e non di pietra. Nel voltar della Crocc dopo questa seguela

Cappella Rossi, è quivi una bellissima Tavola dedicata a S. Alberto Carmelitano, vi è dipinto esso Santo con S. Francesco, e S. Domenico, ed un S. Niccolò molto vivo, opera di Matteo Rosselli. Ma seguitando verso

la porta vi è sotto al

Sepolero di S. Andrea Corsini un vago quadro, quale è di mano di Bernardino Puccetti nel quale si rappresenta il medesimo Santo, che è cinto da buon numero di Poveri a' quali dispensa molte limosine: è questa una dell', opere migliori di suo pennello a legno, che molto in questa ha variato la sua maniera degna di grandissima stima per ogni conto:

fegue poi la

Cappella di Iacopo Carucci, molto da gli artefici commendata. Ci ha dipinto il Naldino, quando Christo risuscita il figliuolo della Vedova di Naim con molto giudizio, e con grande arte. Si vede il giovanetto di bellissima incarnazione, e col cotor pallido, e (morto, ma in alcun luogo con sembianza di vivo, mostra non senza grave senno con virth di vina, come miracolosamente è da morte à vita rivocato. La Madre rivolta a Christo in atto di pregare, col volto, con lemani, e con viva attitudine esprime una brama, quanto più esser puote, affettuosa, perche le fia la grazia, che chiede, conciduta. Ma Christo pieno di riverenza, ascoltando la donna, alza in alto la destra in segno di salute, con maniera divero naturale in guisa, che pare di rilievo. Doppo questa segue la

Cappella de' Gambereschi, ove di mano del Butteri è essigiato il Centurione, che inginocchiato avanti a Christo gli chiede la sanita per il siglinolo; Dalla parte di Christo sono molti suoi discepoli con bella attitudine, e dalla banda del Centurione sono molti soldati ch'esprimeno assai bene la maraviglia causata in loro da questa novità: Evvi anche una bellissima veduta in lontananza con un Tempio da una parte di mirabile architettura, ed un puttino in collo ad una.

femmina è maraviglioso: segue la

cappella de' Martellini della Cervia: Einessa un Christo, che sa orazione nell'Orto: si veggono gli Apostoli addormentati, e leturbe da sontano si veggono venire per pren der Christo nell'oscurità della notte: cosa assai bella di mano del Naldini:

Cappella di Santa Agnesa, che d questa è di costa, si vede la tavola di Batista Naldini di va go colorito, anzi raro in ogni parte. Ha egli finta l'aria dolcemente tinta di scuro per la nuo gola, da cui circondato il Salvatore saglie al Cielo; e così esce suori della superficie del piano ogni figura, aiutata destramente, ove bisogna, col chiaro, che di certo sembra di rilievo : è mirabile la Madonna, ed è fatta con infinita grazia, la quale con le man giunte volge la vista. quasi con sospiri verso il Salvatore, e così chiunque a lei è d'intorno con le mani, e col volto fi drizza a quella con movenza dicevole, con attitudine onesta; onde in chi contempla nascono santi pensieri, e divozione, e fatto il Christo con molta arte, e gli Angeli, che con bell'ordine gli sono intorno, quello, che narrano le sacre carte esprimono con istudio senza fatica, e con industria senza stento. Le due donne, che sono da basso Santa Elena, e Santa Agnesa mostrano una maniera grande, naturale, e felice di vero: perche simile questo pittore a' migliori artefici, i quali nel dipignere si ha proposti, è lodevole in ogni opera, ma in questa è, come appisa ciascuno nomo, che è intendente, mara viglioso. Il ritratto di marmo, che si vede allato a questa Cappella è di

Maestro Giuliano dell'Ordine Carmelitano: il quale ne' suoi tempi è stato raro nelle sacre lettere, e nelle discipline matematiche eccellentissimo. Allato a questa Cappella di Santa

Agnesa si tropa la

Cappella degli Alidosi, è in questa Tavola di mano di Gregorio Pagani effigiato lo ritrovamento della Santa Croce proccurato da S. Elena, col miracolo fatto nel risucitare il morto; più avanti poi, cioè a canto alla. Porta da mano manca yiè un'altra

Cappella di S. Agata: E quivi una bellissima Tavola di mano di Bernardino Puccetti, ov'è dipinta la Vergine Santiss. che fa orazione, e Dio Padre nel Paradiso ordina all'Archangelo Gabbriello l'Annunziazione: E questa maravigliosà in ogni sua parte siccome tutre l'opere di questo ingegnoso artefice.

Fra l'vna Cappella, e l'altra è dipinta li muraglia a fresco di mano del Puccetti, sono ritratti gli Apostoli maggiori del naturale, e sopra ciascheduno di essi è in una istorietti na effigiato il loro Martirio, quali opere furonfatte mentr'era gionanetto, che gli diedero grandissimo credito.

E anche adornato il Conuento da due vaghi Chiostri, e da vna copiola libreria: Nel secondo Chiostro è nella testata dipinto un sacrifizio di Plia di mano del medesimo Puccetti molto stimato. Si conservano oltra ciò

in questa Chiesa molte

Reliquie di Corpi Santi con molta rivereza, delle quali porremo qui alcune. Ci è una testa delle undici mila Vergim: un piede di S. Agnesa: Reliquie di S. Alberto di Sicilia dell' Ordine Carmelitano: il corpo del Beato Angiolino fotte l'Altare de' Lanfredini in una cassa. Ci si conferva altresi il corpo del Beato Andrea de' Corfini già Vescovo di Ficsole: ci è un Crocifisso dipinto in legno, il quale posto nel mezzo delle fiamme, abruciando il luogo per tutto, dove'egliera, fu trovato poscia miracolosamente intero, senza che gli fosse fatto dall'incedio nocumeto. Oltra questo alla Cappella del Chiodo è un'altro Crocifisso, grande quanto il naturale, il quale parlo al Beato Andrea de' Corsini, rivelandogli la rotta, che Niccolò Piccinino da' Fioretini avea ricevuta. Non posto pastar con silenzio un. ne tabile errore del Bocchi nella Cappella Brancacci, dando egli tutta la gloria di si bell' opera a Masaccio da S.Gio: il che stimo piu tosto sia per equivoco, che per studio seguit : egli e dunque da sapersi, che questa Cappella fu cominciata a dipignere da Masolmo da Panicale, dopo ch' egli ebbe fatto la figura di S. Pietro allato alla Cappella del Crocifisso, della quale conduste a fine una parte, cioe la volta dove Christo toglie dalle reti

reti Andrea, e Piero: il pianto del medesimo dopo aver negato il maestro: la predicazione: il naufragio degli Apostoli; quando S. Pietro libera la Figliuola, e quando va con Gio: al Tempio, ove libera lo 'nfermo col segno della da quale non aveva che dar per limofina; ma per la morte di Masolino restato imperfetto il reito dell'opera, fu data a finire a Masaccio suo allievo, e prima d'ogn' altra fe, come per saggio, il S. Paolo ch'è pres so alle corde delle Campane, ch'è il ritratto di Bartolo Angiolini; fini nella Cappella già detta la ttoria della Cattedra, il liberar gl'infermi, il suscitare i morti, sanar gl'attratti con l'ombra, e quella dove S. Piero cava i denari dal ventre del pesce, e quell'Apostolo, che è nell'ultimo è il ritratto dello stesso Masaccio fatto da se allo specchio; sua è ancora la Storia dove S. Piero battezza. La resurezzione del figliuolo del Rè rimase per la morte di Masaccio impersetta, che su finita da Filippino col resto, come ciò attesta il Vasari nelle vite d'amendue questi artefici a car. 288. e 299. ed il Borghini nel 3. lib.

Nel altra testata della Croce, e così rimpetto alla detta, san di presente li March. Bartolom. e Neri Corsini fabbricare una vaga Cappella per coslocar in esta il corpo di S. Andrea Corsini, rimovendolo del luogo antico, ov'è stato fin'ora: sarà questa molto orrevole tutta incrostata di marmi Carraresi, e bian-

chi,

chi, e misti acconciamente divisati, e come la bisogna richiede ornata: è il disegno di Gio: Franc. Silvani uomo di molto intendimento in cotali assari, come l'opere sue dimo strano. Nell'ultima parte della Piazza del Carmine verso tramontana si trova la

Chiesa di S. Friano in questa sono alcune. Pitture assai buone come una tavola di Lorenzo di Credi, ed un' altra d'una N. Donna a sedere con quattro sigure intorno di mano di Piero di Cosimo; Sonovi ancora in un mezzo tondo sopra un'altare molti Serasni di terra vetriata molto belli di Luca delle. Robbia: Vi è anche una tavola del Passigna no quando Christo illumina il Cieco, ed il Martirio di S. Andrea del Lippi, oltre altre tavole antiche della scuola del Grissandaio:

rimpetto a questa viè la

Chiesa de' Monaci di Cestello ove già abitavano Monache di S. Maria degli Angeli, ed in questo si vestì monaca, visse, e mori S. Maria Maddalena de' Pazzi: su barattato con Cestello in Pinti; è questa Chiesa assai piccola come che satta per Monache, ma in oggi anno questi PP. dato mano a sabbricarne di nuo vo un'altra molto grande, e bella col disegno del Silvani. In essa vi è la Tavola dell'altar maggiore di mano di Cosimo Rosselli, e due altre tavole di mano del Curradi l'una rimpetto l'altra. Ed in oltre una copiosa libreria molto bene adorna. Seguitando verso la Porta

Porta S. Friano vi è il Monastero dell'

Angiolo Raffaello, nel quale è un bellissimo Crocifito di legno grande quanto il naturale, fatto da Bernardo Buontalenti, e questo è tanto più maraviglioso, quanto che è stato fatto da detto artesice in eta di 15. anni, come attesta il Borghini lib. 4.609. ma ritornando in via Chiara vi è la

Casa di Andrea, del Canonico Ottavio, e di Lorenzo del Rosso. Sono in questa molte pitture di pregio alla generosità de gli animi loro corrispondenti: è dunque nella Sala un

Trionfo di Bacco, che ritrova Arianna abbandonata da Teseo nell'Isola di Chio: è lungo quetto braccia dieci, e mezzo, alto fette: sta Bacco in piedi sopra vago carro tirato da due Tigri guidati da un putto, che è sopra una di loro a cavallo: sono intorno al carro più femmine, e fauni, e dietro è Sileno sopra d'un Asino: innanzi a tutti è Arianna alla riva del mare col filo in mano: in aria è un Agnolino, che mostra la Corona di Stelle nel Cielo: tutte le figure sono al naturale di mano di Luca Giordano Napotetano; è bellissimo il quadro, e ben distinto, le carni delle figure son vere, e si le parti nude come le veitite son molto ben' intele, con pronteattitudini, belle disposizioni, e di graziolo, e vago colorito: viè anco un

Quadro entrovi un anticaglia figurata per gli avanzi dell'antica Babilonia fatta tutta di colpi: è lungo braccia 6. alto 4. Si vede in esso un Architettura maravigliosa con prospettiva molto ben'intesa: E di mano d'un Lorenese, che molto dipinse in Napoli, e Venezia detto volgarmente il Franzessino: siò nel 1610. in circa: vi è in ostre un

Buonaccordo dipinto internamente dal medesimo, con prospettive, sacrifizi, e trionsi in piccolo, satto con somma squisitezza, e

diligenza; vi è un altro

Paese rappresentante l'anticaglie di Pozzuolo col martirio di S. Gennaro, ed altro

Paese compagno con altre anticaglie, nel quale S. Gennaro battezza un Rèssono amendue dello stesso Franzesino lunghi braccia 2. l'uno, del quale anche sono della stessa grandezza due altri

Quadri, che l'uno con un tempio antico in prospettiva ov'è la Decollazione di S. Gio: Batista, l'altro con la veduta della piazza di S. Marco, e Bucintoro, processione del Doge, e Senato con quantità di nobili matrone

Veneziane: vi sono poi due

Quadri bellissimi, che in uno è una Lucrezia in atto d'esser violata da Tarquinio, nell'altro un Catone, che s'ammazza, amendue così ben coloriti, che anzi carni vere, che pitture rassembrano, son le figure, al naturale di mano del Giordano: si vedepoi un

Ritratto d'una Veneziana di mano di Ti-

ziano

ziano, del quale basta dir il nome per rammentare il pregio nella pittura, ma in questa ha egli superato l'eminenza di suo pennello, avendo fatta una figura che più eccellente far non si può: vi sono ancora due

Tondi piccoli di nano di Filiopo Napolestano molto ben disegnati; evvi poi di figure

piccole un

Moise, che fa forger l'acqua dalla pietra al popolo Ebreo assetato, di mano del Fran-

ca Fiammingo; si vede un

Genacolo di figure intere al naturale belliffimo di mano del Giordano; Ha egli conmaniera dagli altri differente divilate tutte le figure, le quali oltre l'esser ingegnosamente poste fanno una graziosa vista:

In quetta medesima Camera è una

intere lunga braccia 6., fatta con tale indufiria, che anno vera movenza, edingannano l'occhio: è controversa la maniera perche molti la stimano dello Spagnoletto: altridi Pacecco di Rosa la credono: ma di chi chiella sia di loro, sono a mendue sa mossi pittori: dello stesso sa recco si vede una

or spiece de la constant de la const

S. Agnese al naturale del Bilivelti, e duc

Te te sello Spagnoletto quadritutti di stima e di pregio: Fra l'altre picture de unoderni viè una

Sibilla che mostra ad Ottaniano nel Cielo Christo in braccio alla Santiss. Vergine; è questa pittura mira bile, ed è dimano di Ciro, di lunghezza di braccia quattro: Di questa non è di minor pregio il

Figliuolo Prodigo di figure al naturale intere di mano di Salvator Rosa; la cui vivezza, e bizzarria è tale, che rende maravigliato l'occhio, ed è lungo braccia sei: vicino a questo quadro si vede un losse a companyo

Santa Caterina al naturale del Bilivelti, che con un S. Pietro in Vincalis di buonissi ma maniera d'ignoto artefice, rendono que sta camera magnificamente ornata: in quella che segue è propositione se a in al internatione solo

Vna Vergine col Christo in braccio; interno al trono della quale sono S. Gio: Batissa S. Iacopo, S. Stefano Papa; e S. Francso capi, e protettori delle quattro Religioni di Cavalieri militi; cioè Malta; S. Iacopo; S. Stefano, e Calatrava: sono le figure minori del naturale, ma belle oltre misura di mano di Pietro da Cortona; e presso a questa viè di Livio Meus.

Vn Angelo, che annunzia i Pastori assai bel la, come anche di pittor non conosciuto

Vna Vergine con S. Gio: Batista, e Giesti

bellissima: in altra camera poi è un.

S. Piero, che va prigione dello Spagnolet-

to, pur difigure grandi, e due

Quadri di Prospettive bellissime del Franzesino già detto, ne di questi è minor la bellezza d'un

Sansone, dorme in grembo a Dalida, mentre gli taglia i capelli pur dello Spagnoletto, figure quanto il naturale presso al quale è ingrande una

S. Maria Maddalena al Sepolero del Bilivel.

ti: nella Cappella poi vi è

Vna Madonna con Giesù in collo, e S. Gio; Batista appressodi mano del famoso Andrea del Sarto; La volta di questa Cappella è dipinta a fresco dal Vannini; in altra Camera è

vna Vergine che adora Giesu di Domenico Grillandaio, molto bella, ed una

Nunziata piccola di Raffaello ed in altra Camera una Madonna piccola del Giordano, nella quale ha imitato Guido Reni, ed un

S. Francesco col compagno quando l'Angiolo il consola col suono del Violino di mano di Pietro da Cortona: in altra Camera si vede un

S. Giouanni di mano del Pontormo, e della medesima mano vi è ancora il

Ritratto di Baccio Bandinelli sul marmo

L 4

nero; di poi vi sono

Due Quadri l'uno di fiori di Mario, l'altro di frutte dell'Olandese amendue belli, ne di questi è men vago

Vn S. Gio: che predica nel deserto di mano del Franca di figure piccole: sonovi ancora lo

Nozze di Piritoo con la comparsa de' Centuari, la cui battaglia è bellissima di mano di Livio, ed una

· Cena di Cristo co' due Discepoli Cleofas, le Luca in figure grandi dello Spagnoletto; Anno ancora molte opere del Vannini lavorate con molta diligenza, ed amore per effer egli stato molto familiare di questa casa; dalla. quale ricevè sempre notabili aiuti, onde ol tre un numero grande di bozze,e studi si vega smikelisiga

gono

Quattro pezzi di Quadri ben grandi, ne' quali son di figure intere effigiate storie del Testamento Vecchio, che sono la pioggia della Manna, il sacrifizio d'Isaac, l'acqua che scaturisce dal selce al tocco della Verga di Moisè, e la Susanna nel bagno, e son que-Re dell'opere migliori di suo pennello per esfere a maraviglia condotte; si vede ancora una

Rebecca di braccia 5. lunghezza, ed un

S. Bastiano al quale son medicate le piaghe, con una

S. Dorothea, ed una

S. Agata in due Quadri differenti ben. grangrandi, ed in altri due non minori un

S. Andrea, ed un

S. Bartolomeo amendue di pregio per esser benintesi, e con buona dispozione lavorati

Nè fra queste pitture è da tacersi un

Martirio di S. Andrea di figure piccole di ·mano di Carlo Dolci sa cui dilicatezza è impireggiabile; Sono anche in questa Casa molte statue antiche, emoderne, e fra queste una statua di marmo rappresentate la for tezza di mano del Caccini minor del naturale, che è posta in una Nicchia d'una graziosa fontana in una delle camere terrene; A tutta questa magnificenza di quadri corrisponde un delizioso Giardino ripieno di piante d'agrumi, in faccia del quale nasce in mezzo ad una gran pila una forgente d'acqua che si solleva a notabile altezza per renderlo più ame no, evago, nella cui prospettiva è una bellisima, statua ch'un Apollo rappresenta, fatta da Gherardo Silvani Architetto Fiorentino, la quale è tenuta dagl'intendenti in pregio: Ne fra tutte queste bellezze è da passar con si-Ienzio un'

Paso di Porcellana della China d'altezza di più d'un braccio col suocoperchio si nile, nel corpo del quale sono in 4. ovati ritratti mol ti Chinesi, che sanno diverse sinzioni all'uso dilor paese, è quelto vaso sinisi no, e bello a maraviglia, e terra di no tra misira mezzobarile, che per esser di grandezza da me son più veduta non ho stimato improprio qui registrario. Più oltre si trova il Monastero delle

Convertite nella qual Chiesa è vna assai bel la tavola di mano di Sandro Botticelli; Vi sono anche due altre Tavole bellissime di ma no del Puccetti, che nell'una la deposizione di Croce, nell'altra la Natività del Salvatore si rappresenta. Poco di qui lontano è il

Convento delle Monache di S. Chiara fondato dalla B. Chiara detta al secolo Auegnente Vbaldini, e già moglie del Co: Gallura de'. Visconti di Pisa, il cui corpo chiaro per miracoli quivisiripola: se questa penitenza con la B. Agnese Sorella di S. Chiara, come attesta il P. Ridolfi da Tollignano Min. Con. nella sua Storia di S. Francesco. Fu fatto fabbricare dal Card. Ottaviano Vbaldi ni suo nipote, il quale su secodo alcuni il, primo Card. che il Cappel rosso portasse: Privilegio, che nel Concilio Lugdunente concesse Innocenzio IV. a' Cardinali, acciò serville loro come corona di Rè, e come tali fulsero tenuti, e riveriti, ed a ciò mosse l'animo del Pontefice, il poco rispetto, che il nipote di Federigo II. Imperadore aveva portato alla dignità Cardinalizia, il che seguì circa l'anno 1247. nel qual tempo lo stesso Card. Vbaldini fu fatto generale di S. Chiesa, e. Legato Apoltolico di tutta Italia, ne per ancora avevano i Cardinali cominciato ad ular

12 .

la berretta rossa conceduta poi loro da Paolo II. Si vede appresso questa stessa famiglia quel famoso marmo nominato di sopra a car. 121. dal Bocchi nelle case degli Acciaiuoli, ov'è registrata la memoria di Federigo II. Imperadore, che da al Co: Vbaldino la testa di Cervio per arme, quando nell'ester a caccia nel Mugello in quel tempo lor Signoria, ed imbattutosi Vbaldino in un Cervio, il prese animosamente per le corna, e'l tenne fin tanto, che Federigo sopravegnendo lo svenasse, per lo qual atto Vbaldino vivendo, su poi sempre Vbaldino del Cervio chiamato, come di ciò fa fede il Borghini nella sua storia delle armi delle Famiglie Fiorentine, ed altri: il marmo dice.

De favore isto, gratias refero Christo: faau in festo serenæ Sanctæ Mariæ Madgalenæ Ipsa peculiariter adori, à Deum pro me pec-

catori.

rare nullo me di parto: Anno millesimo Christi salute cetessimo octua gesimo quarto.

Cacciato da Veltri, a furore per quindi eltri Mugellani cespi un Cervo per li corni ollo sermato, Vbaldino genio anticato, allo S. Imperio servo: E co' piedi ad avacciar mi, e con le mani aggrapparmi, alli corni suoi d'un tracto, lo magno Sir Fedrico, che scorgeo lon trascico, a corso lo svenò di sacto: Però mi seo don della: cornata fronte

bella, e per me le ramora degna, e vuole; che la sia: della prosapia mia gradiuta insegna: Lo meo Padre è Vgicio, e Guarento Avo mio, gia d'Vgicio l, già d'Azo, dello già Vbaldino, dello già Gotichino, dello già Luconazo; Ho qui poste le proprie pa-role di esso, con quella semplicità, che scritte furno: ma tornando al nostro proposito: in questa Chiesa si conserva una bella tavola di mano di Pietro Perugino, ed un'altra tavola di mano di Lorenzo di Credi, nella quas le è dipinta una Natività di Cristo; ma au quelta non è inferiore un Quadro ov'è dipinto una S. Maria Maddalena in penitenza di mano del medesimo; l'Altar maggiore è di bassi rilievi di marmo Carrarese, e vi sono due Itatue affai belle pur del marmo medesimo. La tavola di Pietro dove è Christo morto con le Marie, su chiesta in vendita da Francesco del Pugliese, e volse dar per prezzo, tre volte più di quello le Monache aveano speso, e farne far loro un'altra dal medefino, ma ciò non voltero, perche Pietro disse, che non credeva poterne fare un'altracome quella. Nella via de' Serragli nella.

CASA di Matteo, e Gio: Batilla Botti, giovani amendue di rare qualità, oltra che è bello le difizio, e magnifico sono ancora alcune pitture di rara bellezza. Ci è un quadro di N. Donna col Figliuolo in collo di mano di Andrea del sato, fatto con somma industria, ammirato da

gli uomini intendenti, e dagli artefici, con quella dolcezza di colorito, e con quel rilievo, per cui è questo singolare artefice a gli altri super ore. Ci è ancora un ritratto di una giovane di bel sembiante, e leggiadro dipinto da Raffael da Vrbino: il quale è tenuto dagli artefici in grande stima: e si come fu questo pittore ammirabile, così è l'opera nobile, e famusa appresso tutti. Intestadi scala di mano di Fra Bartolomeo si vede un S. Giorgio a cavallo, che uccide il drago, di chiaro, e scuro, con viva fierezza di vero, e da chi è intendente, molto apprezzato. Appresso ci è una tavoletta colorita a olio di mano di Lo. nardo da Vinci di eccessiva bellezza: dove è dipinta una Madonna con sommo artisizio, e con estrema diligenza: la figura di Christo, che è bambino, è bella a maraviglia: si vede in quello un'alzar del volto singolare, e mirabile, la. vorato nella difficultà dell'attitudine con felice agevolezza, come era usato di fare questo ma. raviglio so artefice, eraro. Ora tornando a

VIA MAGGIO, onde ci siamo partiticome si vede, sono in questa via molte case di tal grandezza, che con ragione si possono nominar Palazzi, come la casa di Gio: Batista Zanchini, dove sono rare pitture, e statue bellissime: e la Casa di Ruberto Ridolfi altresì, dove di pietra Serena sono due fanciulletti di mara viglioso artifizio, di mano di Iacopo Sansovino, che mettono in mezzo un'arme semplice: e di vero sono satti di maniera, che con un piccol panno sopra

il petto, con facelle, che tengono in mano pais no vivi, e di carne, e sono dagli artesici infinitamente lodati. Vi è anche la

Casa del Cavaliere Niccolò di Cosimo Ridossi, quale è di buona architettura, emolto bene intesa avendo appartamenti molto ampli, e magnisichi; E in questa dimano del Paggiessigiato un Salomone, che adora gl'Idoli di figure al naturale, assai bello, come un

Quadro con la Vergine e Giesù in collo, S. Gio: a' piedi, e S. Giuseppe da parte, si- gure grandi quanto il naturale di mano del Cigoli, nel quale i putti sono maravigliosi;

e non è dispregiabile una

Natiuità di Cristo alta braccia 5. di figure intere di mano del Vignali: Sonovi ancora

Due Figure maravigliose di mano d'An-

drea del Sarto; In sala viè la

Storia di Rebecca di figure maggiori del na turale di mano di Santi, una dell'opere mighori, ch'egli abbia fatto: vi è un

Ritratto d'un Senatore del Franciabigio.

Sonovi ancora molte teste di marmo, en di bronzo antiche, fra queste, che sono trè di maniera greca una d'una femmina, l'altra d'un l'ilosofo son belle aniendue, ma la terza ch'è un Euripide, di bellissimo aspetto, è maravigliosa, e ben mostra in suo sembiante l'ingegno elevato, e l'eloquenza di chi ella rappresenta, ond'è tenuta in pregio

non

non ordinario, evvi ancora un

Ippocrate di marmo Greco bellissimo ed un Basso rilievo di bronzo antico ov'è la deposizione di di Christo, cosa rara. Procedendo più oltre nell'uscir di via Maggio, picgan-

do a man sinistra egli ci ha la

CASA di Lodovico Capponi dove sono pitture, e statue di rara bellezza: ma una Sala dipinta da Bernardin Puccetti, perche è di mirabil colorito, e da chi è intendente, lodata, e ammirata, non si dee passare con silenzio. Molti fatti degli uomini de' Capponi vi sono stati dipinti con gentile artifizio, e con molta lode del pittore, come si vede. Da man sinistra in un mezzo Arco nel principio della facciata ha dipinto il Puccetto con bellissima maniera, quando nel MCCCCXXXI. Neri di Gino Capponi libera. la Rocca nella Garfagnana dall'assedio, per cui era serrata dall'esercito del Duca di Milano. Si rede, quando si combatte a piede, ed a cavallo, grande artifizio, c vi è espressa non senza molta industria la sierezza dell'attitudine in ciascuno, che par viva, e di rilievo.

Nell'altro arco appresso è dipinta la nobile accoglienza, che per mare l'anno MCCC-XXXIV. fa la Repub. Veneziana al detto Neri Capponi, quando egli per le publiche bisogne va a Venezia ambasciadore. Perche dal Doge, e da' più nobili Senatori col Bucintoro è incontrato, facendosi lega da questi due potentati per la consiglio, ed autorità di Neri, come si narra nel-

le Storie di questi tempi.

Nel terzo arco è dipinto il fatto d'arme, quando Niccolò Ticcino Capitano del Duca di Milano da' Fiorentini è messo in rotta, essendo Commessario nell'esercito Neri Capponi. E di vero bella è la virezza, che in militar sembiante dimostra chi combatte: e chi resta al disopra, e chi morto cade con tanta industria è stato espresso, che vianmai, come chiede la ragione, con parole esprimere non si potrebbe.

Nel quatto arco si vede, quando Nerinel MCCCCXXXX. acquista Poppi: dove in sieri sembianti sono aipinti i Cavalieri con molt'arte, ed ancora alcuni, che sono a piede, che in segno di ubbidienza verso il suo maggiore mostrano

prontegga, ed attitudine viva.

In testa della Sala, che è verso Arno, ha dipinto il Puccetto, quando nel MCCCXXXX, il Gonfaloniere, ed i Magistrati col popolo Fiorentino vanno incontro a Neri, che torna vincitore, ed in sembiante allegro, venendo a Porta S. Niccolò, l'accolgono a grande onore, dove sono gli abiti essigiati con tanta grazia, che paiono veri, l'attitudini con tanta industria, che di vero paiono vive.

Nell'altro arco appresso in testa parimente è stata dipinta la cirimonia, che già usava la Requib. Fiorentina ia premiar coloro, chè per la patria aveano fatti nobili operati. Perche si vede, come è donato a Neri un Cavallo con barde ricchissime con l'arme de' Capponi, un pennone con l'arme del popolo, una targa, ed un elmo ric-

co, secondo l'onoranze, che erano in uso in quei tempi: e ci è il Palazzo con la loggia dipinti con si bella maniera, che gode la vista nella pittura, e l'intelletto altresì, quasi legga in vera storia, mirabilmente in bella notizia si avanza.

Nel primo arco al principio dell'altra facciata è dipinto Piero di Gino Capponi; quando nel MCCCCXCIII. va in Francia a Carlo VIII. Ambasciadore. Nel quale attorice vuto lietamente, si scorgono appresso le figure di viva proncezzo, e fatte con tanto disegno, che

paiono di rilievo.

Nell'altro arco ha dipinto questo singolare artesice, quando nel MCCCCXCIV. il mede-simo Piero nel Palazzo de' Medici in presenza di tutta la Corte con atto generoso straccia in faccia del Rè i Capitoli, inducendo quello a più one-stipatti col popol Fiorentino. Si mostra questo nobil Senatore molto in vista sdegnoso, con attitudine di risoluto ardire, e dicevole al fatto: Con bellissima maniera sono essigiati alcuni Cortigiani, che stanno presso al Re, ed in tutte le si gure si scorge grazia, ed avvenentezza.

Nel terzo arco si vede dipinto, quando il medesimo Piero nel dar coraggio à soldati, perche assaliscano con ardire la sortezza di Soiana, è ferito di vna archibusata nella testa, e cade morto: dove sono le genti avvisate animosamente in battaglia, e tra gli altri vi ha un Alsiere, che campeggia con bella attitudine una insegna, riconoscendo il luogo della batteria, satto di vero con somma grazia, e con grande studio.

Nel quarto arco è dipinto, quando Niccolò figliuolo di Piero, essendo Commessario dell'esercito Fiorentino, racquista Pisa la seconda voltanel MDIX. nella quale Storia si vede la cavalleria espressa con gran bravura, e con vivezza singolare. E senza dubbio si come è bell'inventore il Puccetto, così le cose, che in sua mente ba divisate, esprime poscia con colori felicemente.

Nella volta di detta Sala sono due Storie: in una è dipinto quando Gino di Neri Capponi nel MCCCCVI. a nome del popol Fiorentino riceve Pisa: dove si vede detto Gino Commessario sopra un caval bianco, e si mostra l'esercito con bellissimi sembianti, e paiono gli uomini in su l'armi quasi veri, e quasi vivi.

Nell'altra è dipinto un Casamento, e la Torre della fame, ed appresso il Commessario Gino,
che sa orazione al popolo Pisano, e nel sembiante si vede tutta la gente assista, la quale ascolta,
con tanto artisizio dall'artesice ordinata, che

con parole esprimere non si potrebbe.

In testa di ciascuna lunetta è dipinto, un gentil uomo di Casa Capponi, già stato Gonfaloniere: dove si vede Gino stato due volte, e Niccolò due volte altresi.

Nella medesima volta sono stati divisati con bellissimi ornamenti tre valorosi huomini Greci; che sono posti verso S. Spirito, cioè Epaminonda; Focione, ed Aristide; e tre Romani: Scipione, Cammillo, e Fabbrizio: e parimeute tre Fiorentini; Antonio Giacomini, Farinata de gli Vberti, ed il Ferruccio: e sono tutti questi fatti adornicon imprese, e con motti con somma grazia.

In ciascuno de' peducci delle volte si veggono due figure, che mettono in mezzo un arme di mirabil bellezza, fatte con grande studio,

con industria, isquisita.

Dabasso si veggono quattro storie, le quali sembrano di esser dipinte in panni d'Arazzo, fatte con grande arte, e con bella maniera. Queste, come l'accorto artesice ha volutò, fanno mostra di vaghissime fant isie, e di bizzarre invenzioni e con istudio così ricco, con vagbezza così ornata prendono chi contempla, che dilettano l'animo per li fatti, che vede in alto, e mentre che va l'occhio spaziando ne gli infiniti ornamenti, gentilissimi della Sala da basso resta smarrito nella bellezza, che scorge in queste storie.

Nel mezzo di una di queste facciate della Sala ci ha un Cammino di pietra Serena fatto conbellissima architettura: sopra questo ha effigiato il Puccetto un padiglione con tanto artifizio, che par vero, di rilievo, e di broccato: il quale è retto da due angeletti intesta, e da due altri in aria, che'l sostengono, vivissimi, e naturali: e senza fallo pare di vero, che ne migliore artissizio, ne più pregiato lavoro si possa de-

fiderare.

Perso mezzo giorno è collocata una antica sta-

tua di marmo, grande, quanto è il naturale, di rara bellezza sopra una basa di pietra Serena: la qual tiene nella man destra una Corona, enell'altra una Tromba: non senza sottile intendimento delle virtù, che già gli uomini vivi, che qui sono dipinti, operarono; le quali dal grido onorato sono portate per tutto, e satte al Mondo chiare, ed illustri. E di vero con gentilissimo avviso di Lodovico Capponi si è avanzato il Puccetto nell'industria, ed ha operato per suo studio negli anni suoi ancor verdi di esser tra misgliori artesici con ragione, e con lode annoverato. Appresso camminando a diritto si viene al

PONTE, che per la vicinità della Chiesa si chiama di Santa Trinita. E flato fabbricato questo Ponte col disegno di Bartolommeo Amman nati, e con arte singolare. Non è minor l'industria, che sotto l'acqua si è adoperata per li fondamenti, che quella, che è fuori, la quale è robusta,e poderosa. Perche quando nel MDLVII. traboccando smisurata copia d'acqua sopra les sponde d'Arno, oltra'l male, che pati la Città, furiosamente fu fracassato questo Ponte, e poco dopo con ordine del Gran Duca Cosimo rifatto dall' Ammannato: ed accioche non urtasse l'acqua in parte alcuna della fabbrica del Ponte, come scogli saldissimi, al diritto del corso d' Arne furono divisate le pile con angoli molto acuti, incrostati di pietra forte con estrema diligenza, c eli archi (perche il fiume passasse senza intoppo, e con.

e con agevolezza) furono fatti ovati, e capacifsimi: i quali son vaghi in vista, robusti per architettura, e pieni di vero d'industriosa bellezza. Questo Ponte così di sopra, come di sotto è dipietra forte, fatto con molta grazia; e ci sono divisate tre strade, una da man destra, ed una da sinistra, ed una nel mezzo più bassa delle due dette, spaziosa molto, dove i Cocchi, le carra, ed i cavalli paffano agiatamente, e nell'altre con somma pulitezza camminano uomini, e donne. Perloche è questo Ponte de' quattro, che sono nella Città, più bello, più artifizioso, e di ogni

altro per av ventura più robusto.

Le Quattro Statue sopra questo Ponte situate fanno vago ornamento: le due dalla parte meridionale sono, il Verno di Taddeo Lan dini figura molto bene intesa circa l'attitudine, ed itelligenza de' muscoli essendo gnuda, ed esprimendo così bene il freddo, che pare, che di vero tremi : L'Autunno è di Giovanni Caccini, nel quale è ammirabile l'aver un braccio in aria, che sostiene alcuni grappoli d'uve: L'altre due, che rappresentano la Primavera, e la State: Quella di verso il Ponte alla Carraia è del Caccini, l'altra del Frãcavilla; ma questa ha il collo un poco lungo, parlando della Primavera, avendo l'artefice nell' abbozzarla fattolo di giusta proporzione, ma nel ripulire si come le spalle sbassano, e la testa alza, così il collo un poco più lungo diviene: Considerazione, che devono avere i prosessori di quest'arte per singgire un si notabile errore; si trova appresso al Ponte il

Palazzo degli Spini: E macchina ammirabile per la sua grandezza, come anche per il buono insieme proporzionato ancorche sia d ordine assai facile: Si crede disegno d'Arnolso per esser satto al suo tempo: Nella par te più cospicua vi è ritratto in una testa di marmo il Gran Duca Cosimo Primo di mano di Giovanni dell'Opera, de' quali se ne vedono in diversi suoghi della Città molti altri fatti dal medesimo sino al numero di 12 e tutti molto belli, e sino al numero di 22. di mano d'altri valenti artesici, che altri Gran Duchi rappresentano, che in tutto sanno il numero di 34. In vari suoghi posti.

Vna parte di questo Palazzo è posseduta da Givacchino Guasconi, nella quale perche sono un novero grande di pitture tutte di ma no del samoso Puccetti, si nelle volte come nelle Pareti, e tutte maravigliose, è sorza sarne menzione; E in questa una vaga Cappella, dipinta a fresco: la tavola dell'altare che pure è nel muro una Natività di Christo Re dentore rappresenta, ma fatta con tanta grazia, e con tal leggiadria, che non lo sa esprimer la penna; Nella volta di essa è essigiato il Paradiso con i Cori de gl'Angeli con ordine bellissimo, e con tanto novero di figure, che l'occhio par incapace di potergli conta-

12:1

re sminuendo con grand'arte: credo che chi non auesse cognizione del Paradiso, e questa pittura vedesse, direbbe al sicuro, che questa non altro, che il Paradiso rappresentasse; Nella volta del ridotto vi è del medesimo un S. Gio:Batista nel deserto, ch'è maraviglioso, come anche sono in altre volte, la Sapieza, la Giustizia, la Vigilanza, il Merito, il Freno, molti putti, ed una camera nella. quale ottimamente è essigiata la Coronazione di Maria Vergine, e molte storiettine sacre nelle lunette, fatte con tale amore, e con tanta vivezza, ch'io ardisco dire, che queste sieno senza fallo l'opere migliori di Bernardino, segno evidente, che questo artefice su generosamente trattato; Ma oltre a queste, che da per sè sole una galleria possono dirsi, vi è un

Christo alla Colonna maraviglioso poco minor del naturale del Rubens, quadro yera-

mente di pregio: vi è un

os. Girolamo di Pietro Vecchia, e molte opere del Padovanino, come una Vergine, e molti ritratti, una Venere, un'Adone, una Danae, ed una Leda, tutti quadri assai belli; ed è ben degno ancora, che si faccia menzione d'una

Susanna nel Bagno, di mano del Tintoretto; è lungo questo quadro circa braccia quattro, ed in esso è una bellissima veduta di prospettiva: esprimono i vecchi nell'occhiate nasco. se, e furtive, lo stimolo disdicevole che gli tra figge, e tutte le figure sono bellissime: vi è di più una

Madonnina del Palma Vecchio, vi è un'altra Madonna con S. Giuseppe, e Giesà di Paol Veronese, oltre a questi vi è una

Vergine con Giesu, e S. Gio vanni del Frate,

e per compendiare in brevi parole una

Vergine con Giesà S. Gio: Batista, e due altri putti grandi quanto il naturale di mano d' Andrea, la quale è veramente maravigliosa ed una dell'opere più belle, che di sua mano uscisse; rimpetto è la

CHIES A di S. Frinita, sopra la porta maggiore della qual Chiesa è una Trinità in marmo di più che mezzo rilievo opera del Caccini nella quale, ha lavorato anche il

Bernino suo scolare.

A canto all'altra porta meridionale in una nicchia è una statua di marmo effigiata per un S. Alesso in posar reale, di mano del medesimo Caccini, sigura maggior del naturale molto graziosa, si per l'attitudine, come per lo panneggiamento, che scopre lo gnudo, la quale dagl'intendenti è tenuta in grandissimas Maentriamo in

SANTA TRINITA. Fu dato il disegno di questo Tempio da Niccola Pisano nel MCCL. condotto a fine acconciamente, come si vede. Rispon.

Risponde all'occhio con molta grazia questa fabbrica, e comeche per le sacre bisogne in tempo molto rozzo foße ordinata, non è oggi tuttavia senza lode, anzi dagli uomini intendenti è tenuta in molta stima. Già erano le maniere Doriche, o Corinte bandite da' pensieri degli antichi architetti: e spogliati della notizia lodevole, e delle vere misure di edificare, guidati da certa ragione naturale divisavano nondimeno le fabbriche commode, e quanto più potevano, durabili . Perebe è questa fabbrica di vista graziosa verso di le, ed ancora senza colonne, o altri vaghi ornamenti da chi è intendente, molto, e con ragione è commendata. Ed il Buonarroto negli ottimi edifizij ottimamente avvisato, solcva per suo diporto, quando cra in Firenze, contemplare attentamente questo Tempio: e perche faceva sovente questo, come quegli, che vi conosceva somma bellezza, tra gli amici avea in costume di chiamar questa fabbrica, la sua Dama: perche graziosa, e vaga per sua natura avea forza in lui di destare stimolo di ammirazione, e di amore. Ed i migliori artefici negli edifizij nobili , imitando la pianta di questo Tempio, e la disposizione de' suoi membri, confessano tacitamente, quanto simare si dee, ed a ragione commendare. En. trando a mano manca vi è la

Cappella degli Strozzi, nella quale è la Tavo la rappresentante l'Annunziazione di M.V. di mano di Iacopo da Empoli; E la Vergine vaghissima nel colorito, e vivace, devota ed

umile nel sembiante, ed esprime il costume di così alto mistero: Le carni son toccate con tanta leggiadria, che dalle vere non si distinguono; L'Angelo, che con molta riverenza vaga, e modestamente vestito porta l'imbasciata è cosa veramente singolare, ed opera di quel pennello maraviglioso: A canto all'-Altare sono due statue di marmo al naturale: rappresentanti la pace, e la mansuetudine dis mano del Caccini assai ben'intese ne' panneggiamenti morbidi, e nelle pieghe scherzosi, lavorate con grand'accuratezza per la difficoltà di moltistrafori. E dipinta la volta a fresco di vago colorito, có molt artifizio da Bernardino Puccetti pittor famoso. Questa Cappella era prima dipinta da Puccio Campana: segue poi la

Cappella Bombeni, nella parete destra della quale è un Christo, che sa orazione di mano del Rosselli, e nell'altra a fronte vi è Christo, che porta la di mano del Vignali, tavole assai vaghe amendue, e devote, che molto bene esprimono la dolorosa Passione del Redentore. Ma a canto all'Altar maggiore è la

Cappella V simbardi incrostata tutta di marmi Carraresi, e di pietre pregiate di diversi colori con due sepolcri di Diaspro nero vaghissimi: sopra de' quali sono ritratti di marmo al naturale Pietro, ed V simbardo V simbardi, l'uno Vescovo d'Arezzo l'altro di Colle, satti con somma maestria da Felice Palma

da Maffa di Carrara famolo Scultore del fuo tempo: Nell'Altare in una Nicchia pur di Diaspro nero è un Crocifisso di bronzo del medesimo Palma tenuto dagli Scultori, ed intendenti dell'arte in grandulima stima; Nelle paretisono due tavole de' fatti di San Piero, l'una è di mano di Christofano Allori, ch'è il S. Pietro naufragante, e l'altra che è quando riceve le Chiavi da Christo dell'-Empoli: Le lunetre a fresco sopra di este sono di Gio: da S. Gio: artefici tutti infigni, e famosi: Nel dossale dell'Altare è scolpito di basso rilievo in bronzo il martirio di S. Lorenzo, sono le figure acconciamente disposte, e con vaghe attitudini la bisogna dell'opera loro dimostrano. E di mano di Tiziano Aspetti Padovano, e n'ebbe per premio da Cammillo Berzighelli Nipote del Senato. re Vsimbardi, il quale la fece per collocare altrove, scudi mille dinostra moneta, non. ostante, che al medesimo Cammillo si dichiarassi molto obbligato, come per le lette. re dello stesso l'iziano ho veduto: il quale fu nipote di sorella di Tiziano dipintor famoso: morì in Pisa in casa del medesimo Berzighelli, ove con Felice Palma suo discepolo era splendidamente trattenuto: e su sepolto nel Chiostro de' PP. Carmelitani della medesima Città, ed il Berzighelli, che anche in questo non volle punto risparmarsi se fargli il deposito di marmi Carraresi, lavorati con

molto amore, e diligenza: e spezialmente il di lui ritratto dall'amorevole, e non ingrato discepolo Felice: e lo stesso Berzighelli sece sopra l'urna intagliar questa Inscrizzione fatta da lui medesimo.

## D. O. M.

Titiano de Aspettis Civi Patavine
Sculptori Eximio
Qui cum pluribus egregifs; ingenij monumentis
Multas Italie partes, seg; illustrasset,
Aeternitatem memorie adeptus in ipso
Atatis, & artis Flore
XLII. Annum agens
Pisis obüt
Anno Sal. MDCVII.

Segue poi la

Cappella o altar Maggiore: è la tavola di esso, ch'è posta nel Coro, insieme contutte le pareti a fresco d'Alesso Baldovinetti Pittor rinomato del suo tempo, ed anche gentiluomo Fiorentino: sono ben'intese le figure, ed è ammirabile la loro simmetria massimamen te in riguardo del tempo nel quale siorì questo sovrano artesice: La tavola di mano del medesimo, come si è detto, è posta nel Coro, la quale nel ristauramento della Chiesa fu levata, ed in vece di quella vi è posto oggi quel famoso Crocissio, che chinò la testa a. S. Gio:

S. Gio: Gualberto Azzini Fondatore della Religione Vallombrolana, ch'era stato per più secoli nella Chiesa di S. Miniato al Monte, il qual Crocissso su dipinto assai prima che la pittura si perdessi; anzi la detta tavola d'Alesso secondo alcuni non è stata levata di dove era allora, ma ben si mutato l'altar Maggiore, e tirato avanti nel luogo dove ora si vede, con aver mutato l'ordine antico

In questa Tribuna furono da Alesso ritratti al naturale molti Cittadini di que' tempi, fra'quali vi è ritratto il Magnifico Lorenzo de' Medici Padre di Papa Leone X. di felice, ed onorata ricordanza: Lorenzo dalla Volpaia del Chianti eccellente Oriolaio, ed Afrologo molto degno: questi due sono dalla parte ov' è ritratta la storia della Regina Sab ba quando va a visitar Salomone, che è quella dal Corno del Vangelo: Nell'altra banda ritrasse Luigi Guicciardini il Vecchio Luca Pitti, Diotifalvi Neroni, Giuliano de' Medici Padre di Papa. Clemente VII. ed a canto a quel pilastro-di pietra, Gherardo Gianfigliazzi Vecchio, e messer Bongianni Cavaliere, che è quello che ha indosso una veste azzurra; ed una collana al collo, insieme con Iacopo, e Giovanni tutti della stessa famiglia; Acanto a questi è Filippo Strozzi il Vecchio, e messer Paolo dal Pozzo To cinelli Astrologo famoso: Nell'angolo del Corodalla banda finistra vi è dipinto un Caino

Ora nell'entrare in quista Chiesa allato alla destra Porta si redeura S. Maddalena di legno in sembiante di penitenza, fatta in parte da Desiderio da Settignano, e poscia finita da Benedetto da Maiano di rara bellezza . Si scorge nelle mani, nelle braccia, nel volto singolare artifiz a; ed è condotta con tanto studio, che par viva. Oltra ciò sono in questa Chiesa molte pitture di lodevoli artefici, come un S. Andrea di mano di Andrea dal Castagno, ed alla Cappella de' Sassetti una tavola di Domenico Ghirlandaio, sommamente lodata dagli uomini intendenti. E' fimilmente dipinta dal medesimo Grillandaio a fresco tutta la Cappella essendo in essa essigiata la vita di S. Francesco molto acconciamente fatta: Vi è ancora ritratto in prospettiva il Ponte di S. Trinita nel modo, e come flava nell'antico : Dalle bande dell'Altare vi è il ritratto di Francesco Sassettì, e della Nera Corfi sua moglie; il quale fe far la Cap. pella, fono tutte queste figure di vago colorito, e molto bene accomodate: Sono anche nelle

nelle pareti due sepolcri di Paragone molto vaghi adornati con fregi di basso rilievo in marmo con molta diligenza scolpiti, ripieni di figurine maravigliosamente, e con franchezza savorati: segue sa

S. Gio: Batista, che predica nel deserto, del Cavaliere Curradi fatta da lui in età d'anni

80. più oltre e la

Cappella della Crocetta: vi è la tavola di Domenico Passignani nella quale è essignato Christo morto satto in scorto con le ginocchia, nel quale si come in tutta la tavola è grandissima arce ed intelligenza. Alla

Cappella de Sernigi fra le due porte a canto alla S. Maria Maddalena vi è una tavola nella quale è S. Dionifio Ariopag. e S. Bastiano a' piedi d'un Christo risuscitato pittura bellissima di maniera delicata con moltorilievo, e benissimo mantenuta, di mano del Puligo secondo alcuni.

L'adornamento di marmi lavorato con fomma macstria ripieno di figurine, fogliami, e rabeschi di gentilisima, e sottil maniera, credesi di Benedetto da Rovezzano.

Vièla

Cappella degli Ardinghelli nella quale è una Vergine Annunziata di mano di D. Lorenzo; è vaga nel suo genere per esser di quei tempi così è anche dipinta a fresco tutta la Cappella, come la Cappella de' Bartolini ancora:

Molte altre pitture celebri per l'antichità, e per i Maestri, che le secero, in oggi non fi veggono più in questa Chiesa, parte per esser trasportate altrove, e parte per esser state fatte nel muro, le quali, o sono state imbianca. te, o tolte via nel risarcimento delle Cappelle, essendovene di quelle allora di Puccio Capanna , del Castagno, di Cimabue, del Ponte, di Paolo Vccelli, di Fra Gio: e di Gen rile da Fabbriano, e di altri rinomati artefici di que' tempi, il che non solo è accaduto in questa Chiesa, ma in molte altre ancora, come in Badia, S. Croce, Carmine, S. Maria Novella, ed altre Chiese antiche. E in Sagreftia una tavola de' Magi di mano di Gentile da Fabbriano: ma è tenuta in riverenza (come cosa antica, e che dal primo pittore procede, onde è nata la bella maniera, che oggi è in fiore) la tavola di Cimabue di una

Madonna maggiore del naturale, posta nella seconda Cappella della destra Nave: per cui molto bene scorge chi è intendente, obliata la manicra de' Greci, la quale oltra modo era rozza, e gosfa, quanto i pittor moderni a questa antico pittore siano obbligati. Appresso co molto disegno, e con gran giudizio di Bernar do Buontalenti dinanzi all' Altar maggiore è un ordine di balaustri, che regge una Cornice, de graziosa vista: la quale, girando intorno con bel lo artisizio, a chi ministra all' Altare da molti commode za. Nel mezzo ci ha un Epitassio col lette.

lettere: e dall'una parte, e dall'altra di questo Epitassio ha divisate il Buontalenti con gentile industria dal piano della Chiesa al piano dell'altar maggiore due salite con due scalette indue Nicchie, da cui è messo in mezzo l'Epitassio con sì leggiadra industria, che gode in altrui l'occhio per la bellezza, e da così ingegnoso lavoro resta ammirato. E di vero in divisar grandi edisizi quanto vaglia questo savio architetto, comecche in altre sue opere a tutti sia noto, in questo lavoro, quantunque piccolo, si conosce giudizioso tuttavia, e senza fallo commendabile. Si conservano in questa Chiesa molte cosse sante, e

Reliquie de' Corpi Santi: come è un pezzo del legno della Croce di Giesù Christo: un pezzo del suo Sepolcro; un pezzo del corporale, dove esto Giesù Christo consacrò: e ci ha del Presepio di detto Salvatore: Reliquie di S. Iacopo di S. Filippo Apostoli: una mascella di S. Giovan Gualberto dell'ordine de' Frati di Vallombrosa, la quale è posta sopra un bellissimo candellier d'argento, lavorato con raro artisizio. Ci sono ancora reliquie di S. Maria Maddalena; e sono tenute tutte con grandissima divozione. Dinanzia questa Chiesa è una

COLONNA di granito di ordine Dorico di mirabil grandezza, la quale ha di diametro braccia III. collocata sopra un gran dado, e per nobile la voro conforme molto ad essa Colonna. Sopra questa è situata una statua bellissima

N

194

di porfido di mano di Romolo di Francesco del Tadda, figurata per la Giustizia: la qual tiene. nella man destra una spada, e nella sinistra le bilance con viva attitudine, e pronta; e dal collo pende una sopravesta di bronzo, che quasi sia gonfiata dal vento, fa vista oltra modo vaga: Perloche non solo è notabile questa statua, perche è fatta con molto artifizio, ma rarissima senza fallo, perche è di porfido, che tanto è malagevole, tanto duto, e verso di senct riceveres l'umano artifizio, tanto firano. Onde si cavi il porfido già era noto, quando mercè dell'armi Romane, per tutto vincitrici, poteva l'artefice Italiano al suo bisogno procacciarlosi: e smarrite le cave già grandissimo tempo, onde era preso, è stata perduta ancora l'arte di lavorarlo, e di intagliarlo. Quando ne' nostri giorni destatosi nel Gran Duca Cosimo un pensiero di aver tra gli altri nobili artifizij statue di porsido (perche nella fierezza della pietra non regge vano i ferri) come quegli, che della notizia de' semplici era intendentissimo, di alcune erbe a lui note, cavà una acqua stillata, che era di tanto valore, che spenti in quella i ferri affocati, riuscirono poscia di durissima tempera, c da essi furono ancora i porfidi acconciamente la vorati: Per questo segreto si sono vedute teste, ed alcune figure di porfido, e questa della Giustizia altresì, di cui si favella, la quale è di pregio, come mostra in suo sembiante, e per l'artifizio, che è nuovo al rostro tempo maravigliosa. Dirimpetto à questa colonnae il bel PA-

Firenze: 19!

PALAZZO de' Bartolini, fatto col disegnò di Baccio d'Agnolo. E vago, come si vede di fuori, per la porta, per le finestre divisate ottimamente: ma quello, ch'è dentro, è bello oltra modo: e per la loggia, per le Camere, per le Sale intese saviamente è lodato da tutti, ed è tenuto per l'uso umano commodissimo. Fù questo il primo Palagio, che si facesse con architettura tanto ornata, e per besfar l'architetto, vi fu di notte appiccato filze di frasche, come alle Chiese per le feste far si suole: Ma il tempo, che seco la verità conduce, e scuopre, ha fatto dipoi conoscer sua bellezza, bench'il cornicione sia stato censurato di grande a. proporzione del tutto: dentro è ripieno di buon novero di vaghissime statue antiche.

Equivi per andar verso S. Apostolo a mano manca la Casa de Buondelmonti: nella facciata di esta sono dipinte a chiari scuri da Iacone pittor samoso tutte l'azzioni di Filippo Scolari Fiorentino detto altrimenti Pippo Spano: A canto al Palazzo de Bartolini

in Porta rossa è la

CASA del Senatore Carlo Torrigiani:in essa dunque in una Galleria sono molti Quadri: fra gl'altri entrado sopra la porta vi è un

Quadro entrovi un Orfeo, che con la Lira in mano trae alla riva del mare una Navecon cinque figure dentro, rapite dalla dolcezza, ed armonia di quel suono, opera molto vagha. A canto poi viè una

N 2

Vergine col Bambino, che ingi nocchiatoli avanti gli posa la testa in grembo di mano di Iacopo da Pontormo; sotto a questa sono due quadri, in uno sono le

Parche di mano del Volterrano Vecchio

graziosamente effigiate, a canto vi è un

Ritratto d'una vedova col manto di mano di Tiziano. Dall'altra parte della porta evvi una

Sibilla dal mezzo in sù grande al naturale

di mano di Giorgione, nell'altra

Facciata cioè nel mezzo di essa viè una Maddalena con S. Bernardo Abb. S. Gio:, e Giesù al naturale di mano del Puligo bellissima, a canto a questa è un'altra Immagine di una

Vergine col bambino Giesù, e S. Gio:Batista di mano del Pontormo poco minore del naturale:a canto vi è un ritratto al naturale dal Ginocchio in sù di mano di Cristofano Allori; sotto vi è un

Ritratto di mano di Tiziano, nel quale è effigiato una bizzarrissima semmina: sotto poi alla Madonna del Puligo ui è una

S. Maria Maddalena di Pietro Perugino,

e dall'altra parte il

Ritratto d'una femmina di Casa loro mol-

to bello di Cristofano Allori: evvi poi il

Ritratto di Masaccio satto sopra un Tegolo di mano dello stesso, ch'è una delle migliori opere di questo artesice: a canto alla.

Ver-

Firenze. 197

Vergine del mezzo già detta, cioè dall'altra parte vi è una

Iudit ch'ha troncato la testa ad Oloserne assai bella per lo tempo in che fatta sù, di mano si crede di Giotto e sotto ad essa una

Testa d'una femmina di Cecchino Salviati, ed a canto, e fotto a questa sono due modelli a olio del Cigoli, in uno di chiaro scuro la lapidazione di S. Stefano, nell'altro la Resurrezione di Christo; Sopra a questi è un

S. Girolamo nella contemplazione suenuto, ch'è sostenuto dall'Angelo grande al naturale di mano del Ligozzi Vecchio, una dell'opere migliori di lui: sotto a questo vi èun

Ecce homo dal mezzo in sù di mano del

Cigoli pittura rara

Sonovi ancora due ritratti di maniera Fiamminga minori del naturale bellissimi.

Nell'altra facciata, che segue è sopra la

porta corrispondente alla prima un

Quadro ov'è effigiato Christo quando si pone nel Sepolcro con i due Niccodemi S. Gio:, e S. Maria Maddalena, è questo grande al naturale di figure quasi intere bellissime, ed il maggiore, che sia in questa Città nelle case particolari di mano del maraviglioso pennello di Tiziano; a canto a questo è un

S. Franc. in atto di Contemplazione inginocchioni avanti al Christo di mano del Cigoli quadro di verità singolare; sotto ad esso sono dae ritratti uno di Tiziano l'altro si crede pur suo, amendue al naturale.

A canto poi vi è un ritratto al naturale di Papa Paolo V. di mano di Guido, cosa ma-

ravigliosa: sotto a questa è una

Natività bellissima di mano di Carlo Dolci: e tenero il Bambino, vago un Pastore, che l'adora, devota, e maestosa la Vergine, venerabile il S. Giuseppe, e tutta in somma è mirabile; fra le finestre poi sono due

Ritratti l'uno di Luca di questa samiglia, l'altro della moglie, di mano d'Alessandro

Allori; Sonoui ancora

Sei piccoli quadretri, ne' quali sono in tutato xxII. ritratti d'Vomini Illustri, che sono l'Alciato, Cino, Machiavello, il Tolomei, Lionardo da Vinci, Alberto Duro, Indoleto, Bembo, Contarino, Rassaello da Vinci, Tasso, Andrea del Sarto, Benvenuto Cellini, Sannazzaro, Fracastoro, Molza, Trissino Pier Capponi, Farinata Vberti, D. Gio: Medici, e Pippo Spano.

Vi sono anche vi i. statue di marmo molto belle: più ritratti de' Bronzini, e Cigoli, emolti rittatti d'Vomini Illustri d'Alessandro Allori, ed altri valenti artesici: in al-

tra stanza vi è in un tondo una

Vergine col Bambino Giesu, al quale S. Gio: Batista porge un'Agnellino, con S. Anna, e due Agnoli, bellissime figure, di mano

del

1.99 del Perugino, ma secondo altri dell' Albertinelli: sono in altra stanza noue pezzi di campagne de' Bassani: fra quali è vna notte marauigliosa; è di poi in altra stanza una

Vergine, che solleva Christo Bambino dal la Culla, con i SS. Anna, Gio: Batista, e Giuseppe di mano del Passignano al naturale, ed un S. Pietro in Carcere dimano di Mario Balaffi, oltre quattro altri pezzi del medefimo Artefice: si vede poi vna

Venere del Bronzino, un Bacco del Volter rano, ed otto pezzi del Ligozzi vecchio di figure al naturale, e molti ritratti di Sati Titi:

Nelle stanze terrene sono molte teste antiche di marmo; due ovati del Balassi, due altri quadri del medesimo ; e due ritratti al narurale di Cristofano Allori:

Ma ripigliando lo' ncominciato cammino dal Palagio de' Bartolini, è su' I canto che va inParione alla Casa Minerbetti vn ritratto di marmo del Gran Duca Cosimo Primo fatto da Gio: dell' Opera, ed a canto è la

Casa che su di Gio: Batista Strozzi gran. letterato del suo tempo: E questa d' ordine Ionico, Dorico, e Corinto di delicata architettura con bel disegno satta, e con molte pietre acconciamente ornata, e dalle bande son due graziose Statue pur di pietra, che l' arme de gli Strozzi sostengono, da Antonio Nouelli con diligenza scolpite: più auanti si trona la

Cafas

Casa de' Corsi sopra la cui porta è vago ritratto del Gran Duca Francesco dal samoso Gio; Bologna scolpito, quale oltre la natural somiglianza è con tal maestria lauorato, che di vantaggio in cosa simile desiderar non si puote, ne di questo è la mensola oue e' posa men bella, onde questa facciata molto adorna si rende. E procedendo più oltre si viene al magnifico, e superbo

PALAZZO degli Strozzi. Fu dato il difegno di questo edifizio da Benedetto da Maiano, e parimente cominciato con gradi di ordine Rustico, come da basso si vede la sabbrica sotto il primo finestrato vie più rustica, che quella, che tende in alto, che per conseguenza è più gentile. Ma venuto di Roma in quei giorni Simone, chiamato il Cronacase messo innanzi a Filippo Strozži, il vecchio, padrone del Palazzo, piacque ranto vn suo modello, che fece del Cortile, delle stanze di sopra, e del Cornicione, che il tutto poscia fu con suo ordine fabbricato. Perche il Cronaca condusse innanzi Saloni, rispondenti alla grandezza della fabbrica. Il Cortile d' ordine Dorico, e Corinto ha bellissima vista nelle colonne, ne capitelli, nelle Cornici; nelle finefire, e della bellezza non è minore il commodo, che in abitando dal Palazzo si richiede. Il Cornicione poscia al sommo dell' edifizio di ordine Corinto , ha ricchissima vista , ed è fatto con eccellente industria, e mentre che si contempla; empie l'animo di diletto, anzi fa restare ammirati

raticoloro, che adusati nelle migliori sabbriche confessano non aver mai veduta cosa più vaga, più adorna, ne più pregiata, e su imitato un cornicione antico, che è in Roma da S. Maria in Campo Carleo, detto con altro nome Spoglia Christo. E isolato questo Palazzo intorno intorno: ma da mezzo giorno, perche al quanto eli è fatta uggia da alcune case, e da settentrione altresi, non mostra altrui a pieno tutta sua bellezza, e ciò nasce per non ester stato esequito il disegno dell'Architetto, che voleva, che dalla parte di Settentrione s'atterraffero tutte le case per farvi una bella Piazza arrivando fino a S. Michel Berteldi, e dalla parte di mezzo di far lo stesso per farvi il Giardino, che doveva arrivar fino in Porta Rosa. Ma tuttavia è magnifico, e splendido, e ride in ogni parte in sua nobil grandezza: la quale; come appisa chi è intendente, per mirabile industria Jupera qual si voglia edifizio privato, che sia in Italia, ò in altro luogo collocato. In su' canti di questo ricchissimo Palazzo fece fare il Cronaca alcune lumiere di ferro con artifizio isquisito per mano di Niccolò Großo detto il Caparra. Qual sopranome gli su posto da Lorenzo de' Medici, perche non voleva lavorare se prima non gli era dato la caparra, ne voleva far credenza facendo per impresa certi libri, che bruciavano. Sono tanto ben fatte queste macchine, contanta industria lavorate, che di pero in sua condizione non anno pari. Perche le belle parti, che entrano in nobil fabbrica, non senza sottile industria sono state in queste lumiere divisate: vi si reggono le mensole, le colonne, le cornici, i capitelli fatti con infinita diligenza, e sono messi insième con tanta accuratezza, che il tutto pare di un pezzo. A canto al Palagio già detto vi è la

CASA di Leone Strogzi, nella quale sono fino al numero di sei statue antiche bellissime

conservasi ancora in essa il

Ritratto di Filippo Strozzi di marmo bellissimo, fatto da Benedetto da Maiano, qual Filippo edisicò il Palagio già detto. Vi è ancora un

Ercole che sbrana il Lione, un Satiro, una Vergine vestale, ed una Venerina, statue piccole sì, ma bellissime. Volgendo a man sinistra verso Ponente si trova la

CHIES A di S. Pancrazio tenuta da' Monaci dell'Ordine di Vall'Ombrosa: E questa Chiesa assai antica; entrando dunque in esta a mano dritta a canto la Porta viè una Vergine dipinta dal Cavallini, dopo questa si trova la

Cappella degli Attavanti, è in questa un. Christo morto in grembo alla Madre, intorno sono S. Gio: e le Marie, nell'estremità vi è S. Gio: Gualberto, e S. Verdiana figure tutte diterra cotta poco minori del naturale di mano di Andrea Verocchio. Nell'arco del-

la det;

Firenze. 203

la detta Cappella vièuna Vergine quando è annunziata dall'Angelo di terra vetriata di mano del medesimo Verocchio: segue la

cappella Buonaccorsi: è questa tavola maravigliosa fatta dal Passignani: ha questo valente artesice essigiato S. Gio: Gualberto Azzini Fondatore dell'Ordine Vall'Ombrosano, che incontrato il nemico, che gli chiedeva perdono l'ha condotto avanti al Crocisisso nella Chiesa di S. Miniato al Monte: è vaga in ogni sua parte questa pittura, con le sigure ben disegnate, ed ottimamente disposte: segue poi la

Cappella de' Particini, ov'è di mano d'Alessandro Fei, detto Alessandro del Barbiere, esfigiato S. Bastiano quando è slagellato, e di poi morto deposto dal martitio, opera molto bene intesa, ed acconciamente disposta in ogni sua parte: Proceden-

do più innanzi vi è la

Cappella de' Buonmattei: Ha questa una tavola di raro disegno, ov'è essigiato S. Gio: Batista, che predica nel deserto, la quale èdi mano di Santi di Tito: A canto a questa, viè una

Vergine col Bambino in collo di mano di Cimabue, e sopra di essa una Pietà di maniera assai antica, per la quale è l'una, e l'altra di queste pitture di pregio; Seguitando verso la Sagrestia vi è la

Cappella del Vigna: In questa tavola è di.

pinto S. Bernardo de gl'Vberti primo Cardinale Fiorentino, S. Atto Vescovo di Pistoia, S. Benedetto, e S. Gio: Gualberto: è pittura assaibuona, il Maestro è Francesco di Mattie del Brina. Allato poi alla Sagressia vi è il

Sepolero di Paragone di Pier Minerbetti: Vi sono due Angiolmi che reggono l'arme sua assai vaghi, sattura di Francesco di Simone discepolo del Verocchio, il quale Verocchio trovò l'invenzione di sormar le teste de morti per sarne i ritratti: E'nella parte più

**c**ospicua

L'Altar Maggiore, al quale era una tavola di Agnolo Gaddi, che oggi è posta dietro il medesimo altare nel Coro: ne' due pilastri che mettono in mezzo l'altare sono due statue di marmo al naturale di mano di Domenico Poggini, e del medesimo sono le otto si gurine di terra cotta, che sono nelle Nicchie del Ciborio: Dall'altra parte della Chiesa cioè dal Corno del Vangelo vi è il

Sepolcro di Benozzo Federighi Vescovo de Fiesole: Diace la statua ch'è grande quanto il naturale sopra il feretro, posato sopra un Cassone proporzionato, nella faccia del quale sono due Angioli che tengono un graziose sessono viè l'inscrizzione di esso Vescovo sopra vi è un Christo con la Vergine, e. S. Giovanni di mezzo rilievo, ed intorno all'opra ch'è di marmo Carrarese tutta, vi è un vago, e ben accomodato sessono de la contra la contra che da la contra che de la che de la contra che de la

vaghez-

Firenze. eo5

vaghezza, e finimento a così bella fattura vícita dalla mano di Luca della Robbia: più avanti è la

Cappella Federighi: è in questa una tavola assai bella, nella quale è un Assunta con bellissimi Angiolini: da basso vi è S. Girolamo, e S. Caterina Verg. e Mar. qual tavola haquesta cisra AM. che stimo significhi Andrea del Minga pittor celebre. Alla porta del sianco vi è il

Sepolero dell'Abbate D. Vinc. del medesimo Ordine, ch'è situato nel ridotto della medesima, è questo di marmo Carrarese acconciamente lavorato; A canto alla detta porta dalla parte verso la Cappella del Santo Se-

polcro viè il

Sepoloro di Girolamo Federighi sopra del quale yi è a fresco una Trinità di mano di Raf faello del Garbo, e fra questo e la porta vi è

attaccato un

Quadro ove è effigiata una Trinità di mano di Fra Gio: Angelico de' Predicatoi, il qual Quadro non tanto è pregiabile per a qualità della pittura rara per lo tempo in the fiori, ma molto più per ellersi con la vita semplare acquistato il titolo di Beato: seque appresso la

Cappella Ruceltai, è quivi una tavola nella quale è dipinta la Vergme Santiflima, che da l'latte a Giesti Bambino con S. Girolamo, S.Domenico di mano di Filippino; a ll'altra Cappella de' medesimi, che segne viè una Nunziata di mano di assai bella; E quivi sotto una vaga volta, che posa sopra alcune colonne di pietra Serena tutte scannellate con vaghi capitelli d'ordine. Composito situato di marmi bianchi, e neri il ritratto del Santo Sepolcro di Gierusalem satto con le medesime misure a capello, e su satista questa Cappella col disegno di Leon. Batista Alberti, da Gio: Rucellai, senza risparmio di spesa. Evvi ancora sopra la porta una Madonna di Giotto: Fra le due porte viè la

Cappela de' x. m. Martiri nella tavola della quale è dipinto il lor martirio di mano di Michele Grillandai come al libro de' Ricordi C. del Monastero; ma nel Chiostro vi è la

Cappella Temperani oy'è in una tavola una Nostra Donna con S. Francesco, e S. Maria Maddalena della Scuola del Castagno.

Sotto le volte della Chiesa ove si seppelliscono imorti, è un'antito Pilo di marme molto bello tutto ripieno di figure di basso

e mezzo rilievo.

Anno ancora questi PP. una assai buona libreria per comodo de' loro studenti, lasciata dall'Abbate Tamburini uomo di gran let teratura; sono anche in questa Chiesa una Visitazione in un tondo di mano dell'Albertinelli, ed una S. Caterina da Siena di mano del Francia Bigio, ed un S. Bernardo de medesimo, a fresco Ean-

E anche nel Chiostro una pittura a tresco con molti Santi, e Beati del loro Ordine satta da Neri di Bicci. Ma dopo il canto de' Tornaquinci, si trova da man destra il

PALAZZO di Alessandro de' Medici Cardinal di Firenze. Fu fabbricato questo edifizio col disegno di Michelozzo Michelozzi, con animo di vero grande, e con ispesa trasordinaria di Giouanni Tornabuoni. Ericco il suo sembiante, e delle stanze così è l'ordine copioso, che adagiato da basso, e sopra parimente è capace di ogni gran numero di uomini, e di ogni Corte quantunque grande. E da man sinistra si vede la bellisma

c CASA di Lorenzo Giacomini in ful canto, ebe risponde alla piazza di S. Michele, con bellissime finestre inginocchiate con ornamento di ordine Dorico di somma bellezza: ed è tutta la facciata dinanzi, oltra la singolar commodeza di dentro, di visata contanto artifizio secondo il miglior modo, che oggi è in uso, che tanto lodare, come chiede la bisogna, giammai non si potrebbe. In su la piazza a man sinistra è il

PALAZZO degli Antinori fatto col distrato di . . . . E isolato questo edifizio , co congiunto con vago giardino è bellissimo nel sembiante di suori : e dentro si veggono ordinato stanze con gran giudizio dell'architetto : il quate (peroche per ogni verso ha commodissimo lu-

me ) mostra di aver proporzione graziosa in ogni

parte. Si vede appresso in sul canto la

CASA di Cosimo Pasquali, edificata consbella, e lodevole architettura; e quella altrest di Antonio Berti, a cui è di costa una altra di Zanobi Carnesecchi. le quali commodissime verso di se per l'uso umano, per la vista di belle porte, di vaghe finestre fanno allegra la via, e come si vede, molto adorna.

Tutte queste case sanno corona intorno alla piazza di S. Michel Berteldi da gl'Antinori; E' stata rifatta questa Chiesa, ed incrostata tutta di pietra Serena col disegno, ed Architettura di Matteo Nigetti uomo di molto intendimento in questa professione; è Composito l'ordine di essa, e molto vago l'ornamento e magnifico; vi sono molte, pitture, e sculture di valenti artefici: Entrando dunque in questa si veggono due Pile per l'acqua Santa di marmo Carrarese di ma no del Pieratti uomo di molto valore ed eccellenza nella scultura: In faccia all'altai Maggiore è collocato un Christo in Croce di Bronzo maggiore del naturale fatto dall'ec cellente Francesco Susini scultor molto de gno, e stimato ne' suoi tempi; Camminan do verso l'altar Maggiore si trova sù la ma no dritta la

Cappella de Rossi nella quale è una tavoli del martirio di S. Andrea fatta da Antonio Ruggieri; è questa ben disegnata, e di vagi colocolorito, onde empie l'occhio di diuozione, e maraviglia insieme; doppo si troua la

vola di mano del Vignali pittor molto simato: è in questa dipinto un S. Michele, che va
al Purgatorio a visitar l'anime purganti, e di
mano dello stesso sono ancora i quadri delle
pareti: La volta di questa è dipinta con molto artifizio dal Colonna, il quale ha saputo
così bene ingannar l'occhio col colorito, che
la volta, che per altro è piana, pare che vadia in alto molte braccia: le due statue sopra
il Cornicione di esta sono del Novelli: dopo
seguita la

Cappella de' Martelli, è in questa tavola dipinto un S. Gaetano di mano del Rosselli come anche gli altri Quadri, che sono nelle pareti; sono tutti vaghi, e ricchi di colore, e

molto ben disegnati: Dipoi nella

Croce dalla medessina parte vi è una gran tavola nella quale è dipinta l'adorazione de' Magi di mano d'Ottauio Vannini discepolo del Passignani, che ha imitato assai bene nel colorire il pennello sovrumano del Coreggio; sono dipoi

Due Cappelle, che pongono in mezzo l'Altar maggiore, è dipinta nella tavoladell'una la nascita del Redentor del Mondo, nell'altra l'Invenzione della Santa Croce, amendue, queste sono di mano del Rosselli; Nell'altro

Braccio della Croce rimpetto all'Adorazio-

ne de' Magi è dipinta l'Invenzione della. Croce di mano del Bilivelti, uomo di molta Rima, ne di lui molto dico perche parlano per me l'opere sue con molta maggior facondia, che la mia penna non farebbe; Tutte 4. queste tavole sono state erette dalla famiglia dè Bonsi, e tutte sono rare: segue la

cappella degli. Ardinghelli nella quale è una tavola ov'è dipinta Maria Vergine, quando è Assunta in Cieso, di mano di Mario Balassi, uomo di gran valore nella Pittura, e di grandissima dilicatezza nel dipignere; la volta è dipinta da Gismondo Coccapani,

nomo di gran stima: segue dipoi la

Cappella de' Franceschi: in questa tavola è dipinto il Marzirio di S. Lorenzo di mano di Pietro Berrettini da Cortona, del quale son noti al mondo tutto i pregi, e l'intelligen-

za; l'ultima è la

Cappella de' Tornaquinci, nella quale di mano del Curradi è dipinto alcuni quadri, che

fono nelle pareti.

Sopra la Porta maggiore è l'Organo sopra cui, è posta una gran tavola di mano di Cecco Bravo, ov'è dipinto lo discacciamento degli Agnoli seguaci di Lucisero dal Cielo: Viè S. Michele Archangelo, che con un piede posa sopra il braccio destro, con l'altro sopra il ginocchio sinistro di Lucisero, che cade supino, e questa attitudine, è dagl'intendeti anzi biasimata che nò, essende l'un

l'un piede del S. Michele Iontano dall'altro a dismisura: sono nondimeno molti gruppi d'Agnoli, che cadono assai vaghi, e sanno graziosa vista, per ester questo artesice stato bizzarro nell'inuenzione, ed auer seguitato il vero modo della Pittura, con lavorar di colpi, ed in guisa tale, che da vicino più tosto consuse le sue sigure appaiono, ma da quelle allontanandosi appagano molto l'occhio sacendo vaga, e dilettevol mostra.

In questo Conuento ch'è tenuto da' PP. Teatini, è una copiosa, ed ottima libreria giudicata per la migliore, e più singolare di quante sieno nella Città. Ma camminando da S. Michel Berteldi verso tramontana si

arriya al

CANTO A' CARNESECCHI, ove è collocata una graziossissima statua di marmo di mano di Gio: Bologna, rappresentante NESSO CENTAVRO con Ercole, che essendogli montato sul dorso mostra con la Clava volerlo uccidere: E maraviglioso il gruppo per esser fatto d'un sol pezzo, e per la vicendevole espressione della forza, e per li strasori, e braccio in aria, cose tutte difficilissime all'arte della scultura; Fù questa statua aunta sommamente ia pregio dalla sel, mem. di Cosimo II. a segno che molte volte passeggiava con la carrozza intorno di essa per goder di sua bellezza; e posta

è posta sopra una base proporzionata, che sa

bellissima vista.

E' sopra questo Canto de' Carnesecchi un vago Tabernacolo di mano di Domenico Ve neziano: Quivi anticamente abitavano, come abitano ancora molti uomini di questa famiglia della, quale questo canto ritiene il nome, e perch'era numerosa di persone, e di ricchezze su detto dal Verino nel suo tratt, de Illustrat. Vrbis Florentia.

Mutavere sua Durantes nomina prolis, Ad nos quos superus iamdudu miserat Arnus; Est opulenta domus Sicca cognomine Carnis,

Dalla statua del Centauro verso Levante è poche braccia lontana la Chiesa di

S. MARIA MAGGIORE, nella quale stanno i PP. Carmelitani; è questa molto antica avvenga che fino l'anno 500. di nostra salute susse da S. Pelagio Papa Consagrata; L'architettura di essa è di Buono; ed erano nella medesima molte antiche pitture d'uomini eccellenti, ma come che queste sieno state nel risarcimento della Chiesa levate di esse non si favella suor che della

Cappella Maggiore, che oggi serve per Coro de' Frati tutta dipinta a fresco da Spinello, le quali pitture, per esser di quei tempi, sono di

qualche forte di hima,

E'altre

L'altre pitture poi sì del Bugiardiui, come di Pesello, di Sandro Botticelli, di Lippo, ed'Agnolo Gaddi, in Chiesa più non si veggono, ma in lor cambio vi sono le seguenti: Entrando dunque in Chiesa dalla mano dessera si trova una tavola ov'è un S. Alberto, che cava un ch'assoga dall'acque, di mano del Cigoli: è bellissimo di questa il disegno, evago il colorito, come anche è bella tutta questa facciata ov'è situato l'organo satta di pietra serena con bellissimo e lodevol disegno. Alla

Cappella de' Panciatichi, è una tavola di Domenico Pugliani assai bella, che rappresenta una S. Maria Maddalena che si comu-

nica. Alla

Cappella del Senatore Francesco Carnesecchi sono due statue di marmo grandi quanto il naturale assai belle rappresentanti S. Zanobi, e S. Bartolomeo di mano del Caccini, e dal Puccetti è la volta dipinta a fresco, e divisata di siucchi. più oltre è la

Cappella Orlandini la tavola della quale è di mano del Bilivelti bellissima al maggior segno: è la volta adornata di stucchi, e divifata con pitture a fresco dal Volterrano: se-

gue la

Cappella dell'Appocato Gio: Buonapentura Carnefecchi nella quale deue collocarsi una bella tavola di mano d'Onorio Marinari, entrovi una S. Maria Maddalana de' Pazzi

Q 3 di que.

di questa famiglia Carnesecchiè nel Monasse ro di S. Lucia in un deposito sotto l'Altar maggiore il corpo di Sor Maria Vincenzia tenura in concetto di Santità; segue la

Cappella de' Boni ov'è un S. Francesco, che adora Giesù Bambino di mano del Rosselli: a canto la porta da man manca è una venu-

ta dello Spirito Santo del Passignani.

Lungo S. Maria Maggiore in via de' Boni, che è quella, che dal Fornaio della Vacca va verso S. Michel Bert, nella facciata della Casa di questa famiglia vi è l'arme di essa ch'è un Lione rampante di mano di Donatello, e bellissimo è un puttino che in alto lo scudo sostiene.

Da S. Maria Maggio e andando verso la piazza nuova di S. Maria Novella della quale si dirà al suo luogo viè il Palazzo del Mandragone, nell'angolo di esso è un vago Tabernacolo di mano di Ridolso Grillandaio. Andando verso S. Gio; sul canto di via de Rondinelli viè una testa di marmo, che rappresenta il Salvador del Mondo, di mano del Caccini.

Poco di qui lontano cioè alla piazza dell'Olio vi è la Chiesa di S. Russello, nella quale
è una tavola di mano del Pontormo, e se
guendo la strada si trova il Palazzo dell'Arcivescovo fatto col disegno del Dosso da
Alessandro de' Medici, che su poi Leone XI.
dal Canto alla Paglia piegando su la mano
destra

destra s'arriva in Mercato Vecchio: Equivi sopra una Colonna di granito situata una statua di pietra bigia maggiore del naturale rappresentante la Dovizia: E questa di mano di Donatello, vaghi sima nella sua positura; ha in capo un cesto di frutti, ed ha unginocchio nudo la cui morbidezza è tale, che di vantaggio desiderar non si può: E' fama; che questa colonna susse tolta dal Tempio di S. Gio: ed in suo luogo postavi quella scannellata a canto la porta, della quale è pur sama, che servisse per soltener la statua equestre dell'Idolo di Marte,

Rimpetto a questa statua è fatto d'architettura Gotica i 1yago Tabernacolo con codonne di pietra alta Gotica, sopra le quali posano alcuni beccatelli, che reggono un arco; E fatto questo Tabernacolo dall'Arte de! Medici, e Speziali nel qual si celebra ogni mattina la Messa; In esso è dipinto l'Imagine di Maria Vergine Regina del Cielo da Tacopo Landini di Casentino pittore per quei tempi di onorata nominanza, il quale secondo che vogliono alcuni è della medefima famiglia di Cristofano Landini comentator di Dante: sopra l'arco è dipinta l'Incoronazio. ne della V. Santiss. di mano del medesimo. Dalla stessa banda di questa Piazza è 12. Chiefa di

S. Pier Buonconsiglio vicino alla pescheria, sopra la cui porta in un arco sono alcune

## 316 Bellezze di

figure di Luca della Robbia, le quali non meno dell'altre opere sue spirano grazia, divozione insieme. Camminando da Mercato Vecchio verso il Palazzo de' Pitti per linea dritta si trova la Loggia di

M Ercato Nuovo, fotto la quale sù l'ord del mezzo giorno si raguna la nobiltà Fiorentina; E quella satta col disegno di Bernardo Tasso uon o molto intendente in similarte: L'ordine di tutta l'architettura circa la proporzione è Ionico, ed i capitelli son pur Ionici circa le volute, ma circa gli adornamenti delle foglie d'acanto sono d'ordine Corinto come vuol Vitruvio al lib. 4. cap. 1. Sopra la volta di questa fabbrica isolata sono riposte tutte le prime copie ( che si chiamano mandate) degl'instrumenti pubblici rogati da' Notai, le quali vivendo mandano all'Archivio, e dopo la lor morte, si rimettono nell'Archivio i Protocolli, e di quivi si trasportano le mandate in questo luògo a cautela di qualche finistro; Nel mezzo di questa Loggia è una Ruota nel pavimento di marmo bianco, e nero, chiamata il faniofo Caroccio: Vedasi il Villani sopra questo: Nella parte esteriore più cospicua di essa-Loggia è collocato un Cinghiale di bronzo, che getta acqua per bocca fatto sopra quello di marmo, che è in Galleria, di cui si parla al

Firenze. 317

mo lnogo; Fu questo gettato da Pietro Tacca, al quale questo maraviglioso artefice aggiunse all'arte, ed alla maniera Greca del qua le è l'originale di marmo, alcune offervazioni graziose, tutte viste dal naturale, che lo rendono maggiorniente ammirabile, e nel luogo dove cade l'acqua sono molti insetti aquatici, e terrestri, che scherzano assai vagamente; e paiono veri; E cosa da notarsi quanto sia stato eccellente questo artefice nel formare i soqquadri del Cinghial di marmo, e particolarmente la bocca, che stà a coda di fondine, perche essendo stata data l'incumbenza di formarlo ad un cotal formatore di quei tempi affai tenuto in istima, avanti no fusse data la cura al Tacca; incontrando la difficultà di formare essa bocca; propose temerariamente di volerli rompere il labbro di sotto, al quale per premio di così pellegrino pensiero su imposto silenzio, e dato il ripolo; Che pòi fu da esso Tacca ingegnosamente con altra materia, che con gesso formato, e non volle in questo minuterio ester da alcuno veduto:

"Il Putto, che serve a batter l'ore all'oriolo di quelto luogo, è fatto dall'accorto, ed intelligente Andrea Verocchio scultor celebre

tome fi è detto.

## PORTA AL PRATO.

HI fa il viaggio di Genova, di Lucca, di Prato, e di Pistoia arriva a questa. Porta. La via, che da essa comincia, divide, quasi per diametro tutti la Città infino allas Porta alla Croce: e perche dal sentiero, quasi di linea diritta, e molto commodo al corso de' veloci corsieri, dalla Città e stato ab antico ordidinato, che a certo tempo, cominciando da questa Porta,corrano cavalli di spedito corso insino al Tempio di S. Piero Maggiore; E per ciò sono stati proposti doni ricchissimi per diverse cagioni: e tanta gente si aduna in questa strada, che dir si puote, che la maggior parte del popolo di Firenge, perche sia la festa più onorata, allegramente ci concorra. E lieto lo spettavolo per lo fine, per cui la gente si aduna; ma diviene senza fallo per lo popolo più allegro: il quale mentre che frequenta la strada, diviene egli nella festa per lo nu nero grandi simo spetitacolo più magnifico, e e più onorato. E appocato della Città S. Gio: Batista, come è cosa nota: e per questo nel giorne di sua Natività si celebra la festa con eccessiva magn:ficenza di tutto il popolo : il quale , perche in que to giorno dal Paganesimo al vero culto di Dio si ridusse, per tal memoria è invitato la vigilia di questo Santo tutto il Clero, accioche per tempo nel Duomo fi aduni, e spaziando poscia per le parti più principali della Città, si fa una Procefche si adopera con gran divozione, più dell'occhio, che fiaccia si de altrui, che delle parole è
di bisogno. Dopo la Processione in su la piazza
spaziosissima di S. Maria Novella, due ore prima che il Soltramonti, ove già surono per ordine del Gran Duca Cosimo, drizzate due Guglie,
una verso Settentrione, e l'altra verso mezzo
giorno, si propone un Palio, che è di domasco

roso, per premio non a' cavalli, ma a'

'Cocchi, o a' Cocchieri più tosto, che secondo l'uso antico de' Romani, e de' Greci, tre volte. maestre volmente senza far fallo, o dar d'intoppo girino intorno alle guglie con velocità, e con singolar destrezza atteggino i cavalli; e perche del premio si faccia acquisto, l'uno prima che l'altro al termine assegnato con bella industria si dee condurre. Questo è quel famoso Giuoco Olimpico usato da' Romani del quale sa menzione il Panvino tanto diffusamente, ed altri autori. Nel giorno poscia della Festa si propone per premio un Palio ricchissimo: e dalle Città più vicine sono menati a Firenze i più veloci Corsieri: e perche non tanto è attesa l'utilità, quanto mira ciascuno all'onore, chi di quelli è padrone usaogni cura maggiore, perche six il juo cavallone' crini, nella fronte, e nella sopravvest.z. adorno; e perche ottenga il premio, sia al corso quanto più esser puote, sciolto, spedito, e veloce: I Paly sono molti, e di pregi diversi; e ce ne ha alcuni di panno fine di color rosso, alcuni di dratpi

drappi: ma il Palio di S. Giovanni avanza tutti per bellezza, e per pregio. E bellissima la sua vista, pero che è di broccato rosso, foderato di vai : e a questo dono è aggiunto un bel Giglio, e un Nappone ricchissimo, che posti sopra un Carro tirato da due Cavalli, mentre che sono condotti per la Città per sua so rana magnificenza accendono la gente in ogni luogo di letizia, e di festa: A questo precede il Palio del giorno di S. Bernaba di panno scarlatto il x1. di Giugno, ordinato a nome della notabil vittoria, quando l'Anno. MCCLXXXIX. furono gli Aretini nel piano di Campaldino messi in isconsitta da' Fiorentini . L'altro Palio di S. Noferi è messo al corso la Domenica, che segue, ordinato dalla Compagnia de' Tintori. E celebrato il corso di questa via nel giorno di S. Pietro, ed a' cavalli è proposto un Palio di velluto rosso. Nel giorno di S. Anna è ordinato altresì un Palio di panno rosso per memoria del Duca d'Atene, che occupata la Città di Firenze per malizia, poco dopo dal popolo, come tiranno, ne fu cacciato, nel di xxv1. di Luglio. Il Palio del giorno di S. Vettorio Papa, quasi alla fine di questo mese, di velluto rosso, foderato di vai, è stato ordinato per la gran vittoria, che presso a Cascina ebbero contro Pisani i Fiorentini: dove per savio consiglio di M. Manno Donati abbattuti i nimici, oltra molti altri furono fatti prigioni i Pisani, e condotti a Firenze in su quaranta quattro carra. Appresso nel giorno secondo di Agosto è celebrato il corso di questa

questa via per la vittoria di Marciano, che otatenne il Gran Duca Cosimo contro i suoi nimici: ed in premio de' cavalli è proposto un Palio di teletta d'oro. Nel giorno vi il di Ottobre è proposto un altro Palio di panno resso, dedicato a.s. S. Reparata per memoria della famosa rotta, che su data da Onorio Imperadore, e da' Fiorentini sotto la Città di Fiesole a Radagasio Re de' Gotti: e perche questo satto non solo arrecò onore alla gente di questa terra, ma eziandio la salute, su mutato il nome della Chiesa Maggiore di S. Salvadore (perche nel giorno di questa Vergine su satta la battaglia) in S. Reparata. Entrando dunque come si è detto per la Porta si trova a.s. mano manca la Chiesa delle Monache di

S. MARIA sul Prato: In questa Chiesa è una vaga tavola, nella quale è essigiato il Battesimo di S. Agostino di mano del Cavaliere Curradi: sono ben disposte le figure, e ben disegnata. Si trova ancera a canto il

Casino del Marchese Corsini. Ha questo un delizioso Giardino, ch'oltre le piante nobili, che l'adornano, è arricchito da quantità di statue antiche, e moderne: dall'altra parte, di questo è il Monastero di

S. ANN A nella cui Chiesa è una tavola di mauo di Iacopo da Pontormo bellissima. Venendo adunque da questa Porta, e seguendo a diritto il sentiero del corso da man sinistra se trova la

CHIESA d'Ogni Santi: dove abitane Frati de Zoccoli di S. Francesco in grandissimo numero. Nell'entrare in Chiesa Per la porta maggiore si troya a man destra a canto la

porta la

Cappella della Religione di questi PP. è qui viuna bella tavola rappresentante il nome di Maria di mano di Vincenzio Dandini; è la Vergine SS. vestita di bianco, che calca il serpe insernale, in mezzo a S. Giovacchino, e S. Anna: In alto sono alcuni Agnolini assai ben disposti, e ben lumeggiati, edè tutta di vago colorito: segue la

Cappella Borgherini: ha questa una tavola, che l'Ascensione di N. S. rappresenta, di mano di Lodovico Butteri, pittura assai stimata:

fegue la

Cappella Vespucci questa tavola nella quale è essigiata Santa Elisabetta Regina di Portogallo è di mano di Matteo Rosselli: In una arco, nel quale è dipinta una Misericordia di mano di Domenico altresì ci ha il ritratto di Amerigo Vespucci, fatto con vivezza, e con giudizio: Il quale nelle navigazioni del Mondo nuo vo satisò tanto, che una delle maggior parti del le terre già incognite per lo valor sovrano di que signobile intelletto su America nominata, qua ritratto per lo risarcimento di tutta la Chie sa su levato: Più oltre è la

Cappella Aldana, dove ci è una tavola i Santi Titi, dove è dipinta la Madonna cel F. gliuogliuolo in collo, è S. Girolamo, S. Gio: Batista, eS. Francesco altresi con bella maniera, e ledevole: fra questa, e quella Cappella, che segue si vede a man destra un S. Agostino di manu di Sandro Botticelli; dipinto in freleo con somma diligenza. Si mostra nel volto qui sto Santo di Dio pieno di nobili pensieri, e levato in alto con la mente, espr me nel suo sen. bient gravità, e diviso da terrent affart part, che al ecose divine intenda senza più. Era già posta questa figura nel tramezzo della Chiefa, allato alla porta del Coro; quando nel MDLXVI. con ordine del Gran Duca Cosimo ( come fu fatto in S. Croce, ed in. S. Maria Novella ) levato il tramezzo, onde la Chiesa fosse più luminosa, più adagiata, e più spedita, con ordigni maestre volmente su trapertata col muro allacciato prima di ferri, e dicanapinel luogo, dove si rede al presente, non senza grandissima lode di questo raro artefice: es perche il S. Girolamo dipinto da Domenico Gril. landaio dall'altra parte del tramezzo del Coro (peroche è bello a maraviglia) fu portato per la medesima cagione nel medesimo modo di costa a S. Agostino, assai phote far ragione chi è intendente, come è l'una, e l'altra pittura mirabile, e di pregio: Si scorge nel grave sembiante maclà, e perche in viva attiti dine molto, e molto sta intento ne' divini apvisi, muove senza duba bio in chi contempla riverenza: segue pei la

foo di mano di Nicco demo Ferrucci affat batlo: Dipoi alla Cap. Cappella, che segue è nella tavola una Concezzione molto ben disegnata, e meglio colorita di mano di Vincenzio Dandini: segue poi la

Cappella allato ove è di mano del Pugliani essigiato il B. Salvadore da Orta molto ben fatto; più oltre nel voltar della Cro-

ce è la

Cappella Milani; Quivi di mano del Cigoli è un S. Diego d'Alcalà, è questa molto bella, ed i miracoli di eslo Santo rappresenta ed esprime: nella testata poi della Croce è un' altra

ritratto d'Amerigo detto di sopra, evvi suna bella tavola nella quale è dipinto un S. Bernardino da Siena, e'l B. Gio: da Capestrano difensori dell'adorazione del Santis, nome di Giesù; anche questa è di Vincenzio Dandini stimato molto fra' Pittori del suo tempo: segue la

del terz'ordine di S. Francesco alla qualeè una ragionevol tavola di mano di Neri Bic-

ci: segue poi la

Cappella ò altar Maggiore adornato di due Agnoli di marmo Carrarese situati sopra le due porte del Coro, e sonoui ancora altre statue delle quali non si sa distinta menzione

Nel Corno dell'Epistola cioè nella parete, vi è un quadro molto bene inteso di mano di

Cofimo -

Firenze. 225

Cosimo Gamberucci ov'è dipinta S. Chiara che col SS. in mano suga i Saracini: nell'altra parete opposta vi è S. Buonaventura comunicato dall'Angelo in un'altro assai ben inteso quadro dipinto da Fabbrizzio Boschis Gl'Agnoli che son dipinti ne' peducci della volta sopra l'altar maggiore son di Gio: da S. Gio: ed il restante della volta è dipinto da Bernardino Puccetti: a canto è la

con S. Romualdo, e S. Gio. Batista di mano

di Ridolfo Grillandaio, vien poi la

Cappella della Religione: nella tavola viè S. Pietro d'Alcantara, di mano di Vincenzio detto, allai bella: ritornando verso la porta viè la

Manual de S. Bernardino, è in questa e figiato il medesimo Santo sostenuto da du Agnoli molto vaghi, e ben dilegnati di Fabbrizzio Boschi, a canto al S. Girola no già detto di sopra vi è la

Cappella Roffi: E quivi un' Assunta con 5. Gio: Batista, e S. Buonaventura: in alto sono alcuni Agnoli molto vaghi fatti da Santi di

Tito; segue a canto a questa la

Cappella Bandeni, neila quale di mano del Rottelli è una bella ravola oviè dipinto il martirio di S. Andrea Aportolo rimpetto appunto all'altra del medefimo Dipintore: Souo amendie sen disporte di vagno adrecce-

Vol

vol colorito oltre il disegno molto bene inte fo, ed accordato, essendo queste due dell opere migliori di esso artesice, e particolarmente questa di S. Andrea; segue poi la

Cappella Carloni, la tavola della quale è di mano di Bartolomeo Traballesi; Ha egli in es sa essignato una M.V. Annunziata assai bene, con molte altre sigure ragionevolmente acconce: Sopra la porta in alto è collocato un Crocisso dipinto sul legno assai grande

quale e di mano di Giotto. Si conservano in

questa Chiesa molte cose sante, e.

Reliquie di corpi santi: come una testa delle Vergini di S. Orsola: un mantello del beato Bernardino da Feltro: un abito del beato Cherubino da Spoleto: e sotto l'altar maggiore ci ha la cappa di S. Francesco, che per famosa santità in ogni parte del mondo cotanto è ricordato. Ed è quella appunto secondo molti con la quale su Stimatizzato, che su dal medesimo Santo data a' Barbolani Conti di Monte. Auto, dal quale su a medesimi, ed a tutta la descendenza lasciato l'avviso della torcia, che apparisce loro alcuni giorni avanti la morte, ed io ho parlato con chi lha veduta. Molto altre Reliquie ci sono oltra ciò, le quali sono tenute con grandissima duozionee.

La facciata di questa Chiesa è dilegno di Matteo Nigetti: La Coronatione di nostra Donna di terra cotta collocata nella lunetta sopra la porta di mezzo, è opera di Luca della Robbia; Nel refettorio viè un Cenacolo di mano di Domenico del Ghirlandaio, molto da gli artefici tenuto in pregio, ed ammirato; Anno ancora una buona Libreria, in vaso assai spazioso; Nell'Orto è una bellissima Pergola: sostiensi questa sopra settanta pilastri di pietra serena alti circa cinque braccia su i quali s'alzano archi di serro a proporzione satta con spesa considerabile: la sua lungheza è di braccia 220. la larghezza braccia orto. Ma seguendo il viaggio egli si vede intesta il

PALAZZO del Sig. Giuliano da Ricasoli, fatto col disegno di Michelozzo Michelozzi, E grande il giudizio di guesto nobile artesice, quado si considera in questa fabbrica ogni stanza da basso, e di sopra partitamente: perche così ben risponde à graziosa vista, ed al commodo, che nell'uso in abitando si richiede, che non ci ha luogo, che non meriti lode, e da chi è intendente non sia ammirato. La strada del corso porge a questo commodissimo ediszio bellissima vista: quella, che è lungo il siume d'Arno, e la più vaga, più dilettevole, più amena, che si possa imaginare.

Il Ponte delle Carra, già fabbricato col disegno di Fra Giovanni, e di Fra Ristoro, Frati di S. Maria Novella, e la sua strada da Nezzo giorno, che viene sotto la porta di questo Palazzo, fanno quasi a gara con la via de' Fesser, con la via del Moro, con la via de' Federighi di con-

dur.

dur gente à vista dell' edifizio, e recando materia di nobile spettacolo, col fiume d' Arno, co bellissimi palazzi quasi in sembianza di teatro. che seno oltra la riva, il rendono insiememente magnifico, e sorrano. Di fuori sono state dipinte a fresco di chiaro, e scuro storie Romane di mano di Francesco Pagani, artefice eccellente: a cuiquafiil vento, e la tempesta abbia avuta invidia, come si vede sono sfiorite; e molto picciol segnale di sua bettezza a nostri giorni vi è restato. Si son mantenute tutta via alcune figure di color giallo, che sembrano Imperador Romani con medaglie di sopra di loro imprese. ed un fregio parimete di trofei, che sono tenuti da gli artefici in grandissimo pregio. E commendato molto di nobile artifizio un Giove di color giallo, ed una Giunone altresi: perche fermatosi un giorno Iacopo da Pontormo, uno de' miglior pittori, che Firenze giamai abbia avuti, dise, presentimolti, se non avesse saputo, come eta la Giunone di mano di Francesoo, che l'aprebbe giudicata del Buonarroto. Non passava xx11. anni, quando fu condotto da Francesco questo nobile lavoro: il quale molto simile alto stile di Pulidoro, era se morte il filo della vita nell' età sua più verde non rompeva, per salire d progressi di virtù senza fallo più pregiati. Detro poscia nel Cortile si veggono in tondi sei teste di rilievo bellissime. E tenuto mirabile un Orfeo antico fopra una colonna di marmo mistio, ed un Apollo parimente: Ci è un Nettunno di

pietra di mano di Francesco Cammillani, stimato molto. Nel salir poscia in capo di scala è collocata una testa antica di marmo d'una semmina, maggior del naturale, e di rara bellezza

Net.

Salotto verso mezzo giorno sono otto quadri tramezzati ciascuno da una arme di mano di pittor moderni, e rari, e sopra tre porte si veggono tre quadri: in uno di questi è la storia di Eliodoro: nell'altro una carità con alcuni puttini d'attorno: nel terzo è stata essignata la storia della Vigna con tanta industria, che da tutti sono tanto lodati, che malage volmente potrebbono consparole avere in queste carte il suo pregio. In una

Camera, che risponde verso mezzo giorno; ed in su la via, che vien dal Ponte, e un S. Giovannino dipinto a olio, che sembra di esser nel diserto, ritratto dal proprio di Raffaello da. Prbino. E fatta questa figura con diligenza così suegliata, e con tanto studio, che oltra ognistima simile al principale, hanno pensato alcuni non senza ragione, che sia il proprio di Raffaello. Perche Giovan Maria Benintendi, padrone del quadro, che cortesemente al Vescovo de Ricasoli l'avea accomodato, quando fu chiamato per prendere il suo, come che con accuratezza ponesse mente, non pote discernere tuttania qual fosse quel di Raffaello; se il Vescouo, come gentil signore, che era, non auesse mostrato con certo indizia, quale era il proprio di Raffaello, ed al padrone con Signoril leanza non l'auesse reso, perche quanto egli sta bello, assai dee esser noto, posciache similissimo al proprio di Raffaello con ageuol modo poteva essere scambiato, Sitrova iu questa medesima Camera uno Ottangolo fatto di legni con messi; evi si veggono sigure bellissime, che col pennello paiono colorite, e tanto bizzarre fantasie, che per sua vaghezza gentile, e varia empiono altrui la vista di mirabile diletto. Ma nell'altra

Camera, che mette in mezzo il Salotto è un quadro di mano di Raffaello da Vrbino di marauigliosa bellezza; E ammirata la Madonna, che tiene in collo Cristo con attitudine tato naturale, che par viva, e di vero si mostra, che adoperi quello con bellissima movenza, per cui dal singulare artefice e stata essigiata. Ci e una Santa Lisabetta di rara prontezza; la quale sopra un Caldano asciuga un panno bianco, e, come si vede, è fatta con si alto sapere, con intelligenza tanto profonda, che più oltre in perfezzione no pare, che da arte umana si possa operare. Onde nella maestà della Madonna, nella vivezza del Cristo, nell'attitudine di questa Santa chiaramente si comprende hora col mirabil disegno, hora col pago colorito, quanto è questo artesice moraniglioso, e per sorrano arviso incomparabile. E bellissimo un S. Giovannino, che ai suoco, come fanno i fanciullini, sembra di scaldarsi, con quella attitudine

titudine semplice, e pura, che in tenera età si vede ad ora ad ora : e di vero pare che si muova, che atteggi la persona, e che adoperi. In quisa che mentreche si contempla per si nobile vista si destano in altrui pensieri di cose di vine, avvisi santi, e mirabili fantasie; e posto in. oblio, che sia dipinto quello, che si contempla appresso egli nasce di vozione, eri verenza. E maravigliosa posciala vista del Salone di questa Cafa: dalle finestre di cui si vede tutta las strada del Borgo d'Ogni Santi, e signoreggia l'occhio nel tempo de' paly il corso de' cavalli, il concorfo della gente con sì forrana commodezza, che gid solevano i Principi, ed i suoi figliuoli farsi adagiare il luogo alle finestre, e co la loro presenza accrescendo l'allegrezza, della festa, godere da alto il nobile spettacolo. Sono in questa stanza due teste antiche di rara artifizio: una di Scipione Africano, e l'altra di Antonin Pio, sommamente da gli artefici apprezzate:ed in una gran tela sopra una porta sono dipinte alcune figure a olio di mano di no. bile artefice effigiate da un Cartone di Michelagnolo Buonarroti; le quali da gli uomini, che sono intendenti, sono tenute mirabili, e di pregio. Quelli, che sono stati i migliori arresici a nostri giorni, anzi in ogni tempo, da simili disegni del Buonarroto, come da vivo fonte, (ono proceduti. Ci è appresso una altra tel 201dinata col disegno di Fra Bartolomeo, e poscia dipinta a olio da Giuli mo Bugiardini di son.

ma bellezza: là quale comeche non abbia avi uta l'ultima mano, è mara vigliofa, e rara tuta La via . In questa e dipinta la Storia di Sichem. figliuolo di Emor, quando rapisce Dina figliuola di Iacob . E. finto in questo quadro un gruppo bellissimo di figure, le quali assagliono chi sta quieto: si vede lo sforzo, la gran brama, che ha chi di far preda con fierezza si procaccia, con attitudini così sciolte, così vive, che sembrano di esser vere. Nelle donne ; che si veggono dinanzi à gli occhi tor via la donzella, si conosce sdegno, estupore, ed uno affetto conforme à sembiante feminile, mirabilmente vie vo: e pare, che si debban sentire le querele, ed i lamenti di coloro, à cui è fatto oltraggio, strida parimente di chi usa violenza. Si vede tirato in prospettiva un bellissimo edifizio, in su le fcale figure, che pare, che del caso avvenuto favellino', e ne stiano ammirate. Due figarine, che salgono, mostrano movenza in. sua attitudine, ed è il tutto dipinto con tanta grazia, che, come è degno di lode, giamai à bastanza commendare non si potrebbe. Vsò il Vescovo de' Ricasoli grandissima diligenza, perche gli venisse questa opera nelle mani: e senza guardare à spesa alcuna, diede à chi l'avea in suo potere gran somma di danari; per li quali poscia una fanciulla, a cui il quadro apparteneva orrevolmente fu maritata. Nel piano del Salone è una

Cappella riccamente parata: vi è di figure picciole una tavola dipinta à olio di mano di Francesco Salviati: dove e stato effigiato, quando Crifto è diposto di Croce di bellezzarara. Si reggono nel Salvatore le inembra cascanti con bellissima maniera di colorito, e chi sostiene il morto atteggia con bella attitudine la persona, e par di vero naturale. Mostrano le Marie in atti diversi sembiante di rolto addolorato, dicevole molto al grande affetto di amore, che portano al suo maestro. E divilata tutta la Storia con grangiudizio, ed ha ciascuna figura in se grazia; e bellezza, ed in ogni parte sommo artifizio. Ci è oltra questo di bronzo un Cristo in Croce di mano di Gianbologna da tutti sommamente lodato, e da quello di cui è il Palazzo, : tenuto in grandissimo pregio; Quasi di costa al Palazzo fa al presente fabbricare il Signor Giuliano una bellissima loggia ed appresso in detto luogo si ordina un Giardino con grande spesa e perche neßun commodo manchi al Palazzo, che è magnifico, e siano congiunti amendue gli edifizy, attraversando la strada si passa das basso per una via sotterraea nel Giardino: e senza sentir caldo, ne freddo, ne patir Sole, ne acqua, per suo diporto puote chi è padrone del Palazzo in ogni tempo senza esser veduto ricoverarsi nella loggia, e nel giardino. Seguitando dal Palazzo de' Ricasoli lungarno si trova il

Casino che su già del Serenis. Princ. D. Lorenzo: la parte di nasizi posa in Parione:

fatto col disegno di Giulio Parigi segue le Casa de Compagni; sotto gli sporti che sostengono il Verone son dipinte di mano di Bernardino Puccetti le Muse, ed in torno alla porta posano su l'arco di essa due graziose figure che sono Mercurio ed Apollo, delle quali solo il Mercurio oggi si vede per esser l'altro consumato come alcune Muse; è vago il loro colorito, otcimo il disegno, e sono pregiabili per esser quette state primizie di suo pennello.

Nel canto che segue è un piccol tabernacolo di mano di Stefano Pittor Fiorentino, ove è con molta diligenza figurato una nostra Donna, alla quale mentre cuce, un fanciullo che siede porge un uccellino; se opera molto lodevole per piccola ch'ella sia: Segue poi verso il Ponte S. Trinita la

Casa de' Gianfigliazzi nella facciata della quale è un arme di pietra entroui un Lione rampante, impresa della medesima famiglia: Fu questa intagliata dal famoso, e celebre scarpello di Donato Fiorentino, ed è inmolta stima appresso gli artefici, stante sa difficulta d'esprimere simili animali, nel lavorio de' quali fu atlai valorolo, come ne fa atteltazione certifima il Lione d'intero rilievo scolpito in pietra che si vede allato alla Porta del Magittrato delle Desime Ducali, dal quale tutti gli altri artefici han preso regola, e norma, ma ripigliando il Corso fi veggono Nel-

Nella Strada detta la Vigna sono due molto vaghi edihai: l'uno fi e La loggia Rucellai di Pietra forte d'ordine Corinto fatta col disegno di Lion Batilta Alberti, sabbrica in veto acconciamente disposta: l'altro è il Palagetto d'ordine Tolcano pur di pietra forte della stessa famiglia, qual Palagio ancorchè di maniera antica, considerato tutto insieme è molto bene accordato, e fa vaga moitra: fu fatto col disegno del medesimo Leon Battista, e queste fabbriche siccome la facciata di S. Maria Novella, ed il S. Sepolcro di S. Pancrazio furon tutte fatte da Gio: Rucellai, ond'è per questo d'onorata ricordan. za degno, veggendoss in esse la generosità di suo animo: Conchiuse sotto questa Loggia il maritaggio di tre sue figliuole in un. tempostesso; iu amato dal popolo ed in tale occasione, gli surono regali in buon novero 10n solo da' Cittadini, ma dagli abitatori delle Canella, e Contado ancera recati.

In questa medesima trada è vna preziosa ibreria del senat. Carlo di Tommaso Stròzi qual su intendentissimo, e molto all'antichicà assezzionato: raccolle nel lungo spaio di sua vita che su d'auni 85, un assainunerosa, e celebre libreria di manoicritti in
gni sorte di scienze, e materie, e spezialnente nelle notizie spettanti alla Repubblica Fiorentina en alle nobil samiglie; so queta in num. di tre nula tomi, che con gran-

diligenza conseruati oltre moltissime carte pecore appresso i suoi figliuoli in Firenzei Fra esti sono molti originali assai tari, e moltissimi spogli d'Archivi), e scritture private, e pubbliche non solo di detta Città, e di Toscana, ma d'alrove ancora, il tutto da lui con somma diligenza, e sedeltà, senza riguardo di fatica o spesa sino a gli vitimi giorni di sua vita raccolto. E già che dell'. Antichità si fauella molt'altre notizie in. questa materia raccolle messer Vincenzio di Gio: Battista del Teglia anch'esso celebre, antiquario de' suoi tempi, e delle memorie antiche diligente investigatore, e pote commodamente farlo essendo stato per lo spazio di vent'anni uno de' Ministri dell'-Archivio delle Riformagioni, e sempre in quelta professione esercitatosi : dilettossi ancora del comporre sì in versi come inprofa, e messe insieme gran num. non solamente di manoscritti appartenenti a bello lettere delle quali vivendo fu studioso cultore, ma d'Iltorie, e d'Alberi di famiglie, i quali studij cotinua messer Giuseppe Buonauentura suo degno figliuolo, non inferiore nella virtà, e nella stima al Padre. Ora poiche delle cose notabili si è favellato, che sono in questa via del Corso insino al Palazzo degli Strozzi, perche è vicina molto, diremo quello che occorre della nobilissima

CHIESA di S. Maria Novella. Egli dire si suole, che il tempo è giusto giudi e delle cose : perocche egli del vero da la sentenza dirittamente senza appello. Gid sono anni circa cccc. che fu fabbricato questo Tempio: il quale sempre da famoso grido nobilitato, ericevuto luo principio, quando era smarrita per la maniera Tedesca la bella architettura, assai chiaro dimostra, come è mirabile verso di se, posciache suscitate l'antiche bellezze di Roma, e delia Greeia, e messi in opera i più singolari artifizi, ancora oggi tuttania è lodenole, e di pregio. Fu dato il disegno di questo bellissimo Tempio da due Frati Converse, di nazione Fiorentini dell'Ordine di S. Domenico, uno Giovanni ma secondo alcuni F. Sisto da Firenze, el altro F. Ristoro da Capi, come altrest sono di questo ordine : Frati, che ci abitano. Questi adusati nelle grandi opere condustro questa pian ta innanzi molto; E perfezzionata per la diligenza del P.Fr. Aldobrandino Cavalcanti, che su poi Velcovo, e di Fra Pagano degli Adimari Priori del Convento, quali ricavarono grosse limosine per lo compimento del la fabbrica, della quale su sopraintendente Fra Iacopo Pastavanti aiutato nel resto del-Topera da Fra Pasquale dell Ancisa, e Fra Rinieri Gualterotti : la qual poscia condotta a fine da chi è intendente sempre è stata tenuta mirabile, e rara. Mira l'edifizio all'ufo dell'uemo, come a suo fine, che da elso si dee ca va-

re. Perche jono diuisate le tre naui di questa Chiesa con molto accorgimento, ed i pilastri con le colonne, l'uno dall'altro per tanto spazio sono lontani, che per le sacre bisogne grancomodezza è data altrui : e comeche, come anviene sovente nelle festività, gran moltitudine di gente ci si aduni ( peroche è fatto agiato, e comodo il piano dell'edifizio a marauiglia) senza noia tuttavia si va innanzi, c'n dietro con grande ageuolezza. Sono le uolte con gli archi, che posano su' pilastri, capacissime di aria: la quale per lo mezzo delle finestre poste a' luoghi opportuni illuminata, oltrache mostra la bellezza della Chiesa, ren. dest vaso di quella appresso in tanto luminoso; che non pare, che ne leggiadria più comoda, ne comodez 2 a più vaga possa l'occhio disiderare. La Croce poscia, ed in testa la Tribuna co particolari.artifizi, commendati da gli artefici, rispondono così bene ad ana isquisita bellezza, che chi è intendente di ammirare questo edifizio, e di lodarlo in ogni parte non puote saziarsi. Onde Michelagnolo soleua chiamar questa la Sposa, ma non già la sua Venere come asserisce lo Scoto nel suo Itinerario d'Italia, come anche non è vero, che qui sia sepolto Gio: Boccacci come atressano Gio: Henrico a Pflaumeron, nel suo Mercu rio Italiano impresso in Lione 1628. La facciata di questa Chiesa su ordinata col disegno di Leon Batista Alberti con bella vista,

ome si vede, e divisata di marmi bianchi e eri, risponde con ornamento vazo alla magnicenza di tutto'l corpo dell'edifizio. Giovani Rucellai fece la spesa della facciata: ed il esto molti anni prima con somma grandissima li danari era stato fatto dalla liberalità di momini particolari, e dalla pietà Fiorentina. n questa facciata, ch'è volta al mezzo dì . ece il G. Duca Cosimo I. collocar l'Armila di Tolomeo per osservar l'ingresso del sole nel primo punto d'Ariete, e dall'altra arte uno Gnomone per lo quale si scorgo-10 1 moti del Sole, l'eleuazione del medesino, l'ore dall'occaso, e dalla nascita, e nolte altre offeruazioni per gli studiosi lell'Astronomia, opera di Fr. Ignazio Dani dello stesso ordine. Nell'entrare adunque n Chiesa si trova da man destra la Cappella le Vecchietti, chè fra le due Porte. Nela tavola di essa è dipinta la Beatissima. Vergine quand'è Annunziata dall'Angelo li mano di Santi di Tito: E quella vna dele più rare opere di quello artefice, avvenza che fuori di suo costume, ha mantenuto n in esta la naghezza de' colori astai vivi li modo, che chi non ha intera contezza stima questa pittura d'altra mano: è la Vergine in atto tale disegnata. che leggiadranente esprime ciò che dell'Angelo gli è tato detto, e nell'atto modestissimo, ed mile par che dica Ecce ancilla Domini: Lo

Bellezze di

2.10

pameggiameto delle vesti è molto bene inteso: Sono in aria sopra l'Agnolo due gruppi d'Agnolini, che scherzano per la sesta così ben disposti, che recano a chi gli rimira diletto e maraviglia insieme: Questa opera coronò con molta ragione tutte l'altre, essendo stata di suo pennello l'ultima fatica, ed in consegvenza di pregio inaggiore, ancorche sia stato censurato per aver fatta la Vergine più lunga del dovere a proporzione dell'Angelo, che è il ritratto

del Canalier Virgilio Carnefecchi.

Cappella di Girolamo Ginochi, do ve è una tauola di mano di Girolamo Macchietti, e dentro vi è dipinto il martirio di S. Lorenzo. Mirabile e l'artifizio, che si conosce in quello. pittore, e nel divijar le figure con bella grazia selice, eraro. Quelli , che fanno a vedere il crudo spettacolo, quando il Santo di Dio posto sepra la graticola di ferro orribilmente è abbruciato, con abizi di color diverso fanno vista oltramodo nago se dipint; con maestre pule ındustria, merce di un gran sapere, si spingono fuori della tavola, e sembrano di rilieno, ma S. Lorenzo come è bello, come d' costante: come nell'asprezza del tormento, viltandosi al cielo, pare che sia colmo di santo ara'ire? Si ucde dipinta con eccessiua diligenza la cas ne di questo Martire; la quale più è presso al fus co, e quasi arrostita, e viva, e di rilievo, e, come appiene nell'arfure, incrostata, non so inche secido.

modo, quanto più si mira, pare, che debba render l'odore, che viene dalla carne, che dal suoco è abbruciata. I ministri, che mettono legne sotto, mentre che atteggiano la persona, sono belli a maraviglia es uno, che attizza studiosamente, si sa innanzi con attitudine così viva, che non par dipinto, ne equiuoco, ma uero, e che adoperi. E certamente così in lode si è ananzato questo artesice singulare, che in questa opera e gli vomini dell'arte, e quelli, che sono intendenti, di commendarlo non si possono

saziare. Nella

Cappella, che segne di Iacopo Mazzinghi è una tauola di manodi Batista Naldini, doue è dipinta la Natività di N. Signore. E figurata la notte per tutto, come richiede la ragione del fatto:ma con bella cofiderazione fa nascere questo sauio artefice mirabilmente la luce, cioè da Cristo nato, e dal Coro de gli Angeli in ariasperloche co dolce colorito è stata la Vergine effigiata di singular affetto, & acorado il suo figliuolo spira in sus sebiante diuozione. Sono belle due figure di due Sati fatti con pista manero a, come è usato di fare il Naldino:la quale dolcemete leggiadra, & unito il chiaro con quello, che è scuro, a chi si tira in dietro rende le figure senza dubbio quasi vere, e quasi di rilieuo. La luce intorno a gli Angeli per lo contrario del grande scuro della notte hà gran forza in se di pero di porre innanzi a gli occhi, anzi di recar altrui nellamente quello, che è scritto nel Van242 Bellezze di

gelo. Oltra ciò la tauola della Purificazione della Madonna nella

Cappella di Girvanni da Sommaia è di mano del Naldino parimente, e dipinta con maniera nobile, mostra, come è verso di se conferme questo artesice in ogni opera. E dipinto con grave sembiante il Sacerdote, a cui la Madonna con mouenza graziosa, e molto onesta si presenta: e bellissime oltra ciò sono due sante, le quali sono da basso: e colorite con raro artifizio a ragione sono da tutti commendate. L'altra

Cappella è de' Minerbetti : doue ancora è una tavola di mano del Naldino più bella delle due dette, e più rara. Si vede il Cristo già levato di Croce fatto con molta industria, e conforme al corpo morto mostra nel cader delle membra quanto è grande il giudizio in questo discreto artefice nel colorito, e nel disegno. La vista dolente delle Marie ( dove è ciascuna con con gran sapere effigiata ) e colma di affettuoso pensier, fatta con singulare artifizio risponde all'appiso altrui ottimamente, quantunque cose ottime, e compiute egli disideri. Ma la Maddalena, vestita di veste di color giallo, & bellissima sopra tutto, e per istudio, e per dolce artifizio non ha pari. Si mostra questa figura non dipinta, ma di rilieuo; e fuori della tavola spiccandosi, dir si puote, che adoperi quello, che chiede la presente bisogna, & altrimenti non sia finta, : E dinero è felice il Naldino nel panneggiare, facile nel colorito, accorto, oue conviene: nel porre ogni figura a suo
luogo: ma in questa opera nell'attitudine delle
persone, nella vivezza di ogni parte così è
maestrevolmente avvisato, che dir si prote,
che sia raro, c mirabile. De' due Sepolcri
della famiglia de' Minerbetti l'uno è di Siluio da Fiesole assai ben fatto. Nell'altras

tauola che segue alla

Cappella del Pellegrino, e del Tempio è figurata la Storia di Lazzero di mano di Santi Titi. E ammirata nel disegno questa tauola da gli uomini intendenti, e tra le altre figure èstato Lazzero con bel giudizio essigiato : il quale già ritornato da morte a vita miracolosamente, fa sembiante in sua languidezza, quando mira chi gli è d'intorno, di restare nel gran case attonito, e smarrito. E mirabile l'industria, che si scorge nel San Piero: il quale mentre che eseguisce quello, che dice il Saluatore: SOLVITE EVM: mostra nell'attitudine delle mani, e della testa chinata viva prontezza, e naturale: & eltra che pare di rilieuo, adopera con efficacia quello, che di fornire ha proposto. Sopra questa Cappella, allato alla porta, one si va alla Madonna de' Ricafoli, & il

Sepolcro della Beata Villana de' Botti, dimano di Desiderio da Maiano; doue sono alcuni Angeli fatti con bella industria, e la detta Santa ritratta di basso rilieuo con somma grazia. E tenuto in pregio questo artefice: perche simile molto al valore di Donatello nell'età sua più verde operò molte cose degne di lode, seguendo le vestigie di questo artesice famoso. Segue la Cappella de' Ricasolinel. la quale è una vaghissima tauola di mano del Ligozzi: Ha effigiato l'industrioso ar? tefice S. Raimondo, che risuscita vn fanciullo morto: è vago il colorito, e rappresenta pittura in pittura con scherzo, e bizzarria pittoresca molto bella : le figure son ben disposte e graziose e vaghe sono di quelle le attitudini: In una finestrella fi vede vn Colombo fatto dal dipintore per dileggio del P. Fr. Raffaello delle Colombes Predicatore insigne, e Prior del Convento, che premendo n'el veder l'opera finita andava ogni giorno a sollecitarlo, onde reso sazievose al pittore per la seccaggine data-gli in persona di quel Colombo ch'è bianco e nero, quivi il dipinse, ancorche in questa storia parte alcuna non abbia, di che avvistosi il P. mai più gli capitò davanti. Nella

Cappella appresso de Rucellai, la quale è intesta della Croce, salendo alcuni scaglioni, è una tauola di mano di Giuliano Bugiardini, e dentroui è dipinta S. Caterina, quando patisce il martirio in su le ruote. E tenuta in gran prezio questa pittura. Si reggono da un lampo di soverchia luce renuto dal cielo spezzate le

ruote; e la gente, che intende al supplizio sbattuta in varie attitudini traboccare a terra, e
la Santa con bel sembiante rivolta al Cielo
Rar salda in suo proposito. Vi sono da basso
molte figure di eccessiua bellezza, disegnate di
mano di Michelagnolo Buonarroti; delle quali
alcune scortano con mirabile industria, e das
quelli, che sono intendenti, sono tenute in molto pregio. La tavola, che si vede in alto, doue è la Madonna col figliuolo in collo, messa
in mezzo da alcuni Angeli, maggiore del naturale, e di mano di Cimabue: la quale, come
che per disegno non sia singolare, tuttavia è
tenuta in venerazione. Dopo questa nella

Cappella de gli Strozzi sono due Storie molto belle di mana di Filippo Lippi, stato pri ma Frate Carmelitano, ma come vogliono altri di Filippino suo figliuolo vomo in: figne nella pittura, in una è dipinto, quando S. Giouanni Vangelista risuscita Drustana. E mirabile per le attitudini di huomini, di donne effigiate con grazia singulare, e da chi è intendente, è molto commendata: e, tra le alere cose è ammirato un fanciullino, che ricorerando sotto a' panni della madre per lo terrore, che ha di un cane, mentreche il fugge, con viva prontezza, sembra quello in amendue, che nella verità del fatto si suol vedere ad bora na hora. Nell'altra facciata è la storia di S. Filippo, quando nel tempio di Marte fa pscire Sotto l'altare un serpente di orribit vista sche

col puzzo velenoso uccide il figliuol del Re, e da uno scaglione, onde esce, cost bene apparisce la pietra spezzata, che par uera, è niturale. Perloche essendo picchiato un giorno alla porta del tanolato, che dinanzi al luogo si pos ne, come è vsanza, done si dipigne mentre che vuole un garzone di Filippo, prima che apra, nascondere alcuna cosa, che tiene in mano, corse in fretta alla buca dipinta, che gli pareua vera, e come a Zeusi, pittor famoso avven ne, trouato ingannatofi, confesso senza fallo, come questa pittura sopra tutto era nobile, e mirabile. Dietro l'altare di questa Cappella è un vago sepolero di Paragone, ov'è Filippo Strozzi, lopra del quale e in un tondo l'Immagine di Maria Vergine di basso rilieuo scolpita in marmo di mano di Benedetto da Maiano: vi sono attorno 4. Angiolini volanti, che nel panneggiamento, e delicatezza delle Carni son ravi: l'ornamento del tondo, è di rose, e d'altri fio-ri molto vaghi. La

Cappella maggiore è de Ricci. Era stata prima questa dipinta da Andrea Orgagna, ma guasta in più luoghi dall'acqua su di nuouo dipinta da Domenico Ghirlandaio à spese di Giouanni Tornabuoni. Non concedevano i Ricci, padroni della Cappella, che altri diuenisse padrone di luogo tanto onorato; ma promise Giouanni di sar tutta la spesa senza pregiudizio del padronato, e dell'onore.

Perche fustabilito per contratto, come l'arme. de' Ricci, finito il lauoro, sarebbe posta in luogo più nobile, che vi fosse, e più onorato. Fu messa l'arme de' Tornabuoni di notabil grandezza, e quella de Tornaquinci altresì, che tutte e due erano una medesima famiglia, ne' pilastri di questa Cappella, come si vede: quella de' Ricci , picciolissima , sotto l'arco dell'altar maggiore, doue si tiene il Sacramento fu collocata. Oxa nello scoprir la Cappella, perche non vedeuano i Ricci notabilmente la sua arme per tutto fecero gran romore, ed accioche fosse loro fatta giustizia, al Magistrato de gli Otto ricorsero cal contratto. Mostrarono i Tornabuoni, come non aveano mancato alla promeßa, e come il tutto all'accordo fatto era conforme ; che l'arme de' Ricci foße posta in luogo più di tutti onorato. Fu dal Magistrato dopo molta contesa diterminato contra i Ricci, . come quelli, che no aueano cagione di dolersi; posciache era stata posta la loro arme, come in luogo più nobile, vicina molto al Santissimo Sacramento; la quale ancora ne' nostri giorni nel modo medesimo si vede collocata. E bellissima questa tribuna, e da tutti è tenuta in sommol pregio. Sono nella volta dipinti quattro Vangelisti, maggiori del naturale, con grazia, e con maestà. Dalla mano adunque, che vien destra, a chi entra in Ccro, sono dipinte sei storie in sei gran quadri, & una sepra queste in alto, she tiene tanto spazio, quanto tien l'arco

della volta, e lo spazio di due Storie, che le son sotto; dove sono dipinti fatti pertinenti a S. Gio: Bătista. E dipinto adunque nella

Prima, quando apparisce l'Angelo a Zaccheria, mentre che sacrifica: dove tanto è bene il fatte espresso, che si vede, come resta am. mirato, per non creder quello, che glie detto dall' Angelo, e come è divenuto mutolo ... Sono effigiati in questa storia molti uomini molto letterati, e di gran senno, che da un canto del quadro si veggono fatti con gran viuczza v Ci è adunque Agnolo Poliziano, che alza alquanto una mano Marsilio Ficino, della dottrina di Platone intendentissimo; ha la veste da Canonico, Demetrio Greco, fe gli volta, e Cris Rofano Landino, ha una becca nera al collo: Sonovi ancora tutti quelli di casa Tornabuoni & giovani, come vecchi, che allora viveyano Wellada vanh amano alban cabb

Seconda è la Visitazione della Madonna, e di S. Lisabetta: dove è ritratta la Gineura. Benci bellissima fanciulla: nella

Terza la Natività di S. Giovanni, divifata ottimamente per li atti, e per li abiti delle donne, le quali fono dipinte con bella grazia: bel-

lissima è la

Quarta, quando Zaccheria, che dee porre il nome al figliuolo, perche non puote parlare, scrive in sul foglio, come vuole, che sia nominato; & una donna, che tiene in collo il fanciullino dinanzi a lui, perche il vegga, e si alle-

gri,

gri, edirero di vista rara, c mirabile. Nella si Quinta sono dipinti i Dottori della Legge con molta gente, nomini, e donne, che ascoltano S. Giovanni, quando predica con accorta diligenza di questo savio artesice, in guisa che ne' volti si conoscono gli affesti del dispregio, e dell'amore per lo contrario verso il Santo di Dio.
Nella

Sefta è dipinto, quando è battezzato i Salpatore da S.Gio: dove con attitudine dicevole a somma riverenza sono essigiate amendue queste figure, e molti ignudi appresso, che chicagono il battesimo, mostrano animo ben disposto, le prontezzanel ricever questo Sacramento. Nella

Settima e dipinto l'apparato della cena di Erode, & il ballo della figlinola di Erodiade con si bello artifizio, e con ingegno così felice, che nella moltitudine de' fer penti a monfa, e nell'attitudine delle persone non pare, che tale atto con vivezza migliore si possa essigiare: nella Prima Storia dell'altra faccia è dipinto, quando è Giovacchino cacciato dal Tempio, per Sche non ha figliuoli : dove sono le figure fatte -con belle attitudini, e naturali, e ser vono intanto al fatto, che e proposto, che senza fine dagli artefici sono lodate: In questa Storia ritrasse Domenico se stesso, che è quegli, che si tiene una mano al fianco, & ha lopra ad unas veste azzurra un mantel rosso. Quel Vecchio raso in Cappuccio rosso è Alesso Baldovinetti suo Maestro: quel con la zazzera nera e Bastiano da S. Gimignano discepolo e Cognato di Domenico; l'altro che volta le spalle col berrettino in capo, è Davitte fratello di Domenico. Nella

Seconda è dipinta la Natività della Madonna: dove è un casamento con molto ingegno, e con artifizio divisato. E la Madonna in mano ad alcune donne, che chi la lava, chi la sostiene, chi mesce acqua, chi assetta le pezze, sa sovvenire altrui di quello, che suole in tale atto accadere. Nella

Terza è, quando saglie la Vergine le scalce del Tempio: la quale, perche sono dipinte con molta intelligenza, apparisce nel sormontare, che quasi si muova, e che adoperi. Nella

Quarta è il suo Sposalizio, dove con vivas prontezza è dipinta ogni sigura; ma sono belle amaraviglia le attitudini di quelli, che cons segno rompono le loro verghe, peroche, come sece quella di Giuseppo, non siorirono; e das tutti i pittori sono tenuti in gran pregio. Nella

Quinta è dipinto, quando vengono i Magi per adorare il Salvatore, e nel gran numero di huomini, di cavalli si vede tuttavia nell'attitudino, e negli abiti ordine chiaro, vago, e ma-

gnifico. Nella

Sesta è dipinto l'atto siero dell'empio Erode, quando comanda, che siano accisi i fanciullini innocenti di picciola età insino a due anni: dove con sommo ingegno è dipinto il garbuglio di huomini, di cavalli, di donne, di bambini: e

con savio intendimento sono effigiate diverse attitudini con bellissima grazia, & con rara industria: e tra l'altre figure vi è un bambino ferito nella gola da un soldato, mentre che dalla madre prende il latte: il quale mischiato col sangue con mirabile arte desta pietà in altrui, e del caso crudele, e siero rinuova la memoria. Nella

Settima si vede il transito della Madouna, e poscia, quando va in Cielo con gran numero intorno di Angeli, fatti con lodevole artisizio: inguisa che per bella invenzione, per colorito mirabile, per attitudini varie, per vaghezza di abiti dir si puote, che sia opera rara, e degna di lode, e di onore. Da piè delle finestre viè ritratto Gio: Tornabuoni, da man ritta, da man manca la moglie molto naturali. Le

Spalliere del Coro surono satte col disegno di Gioranni Gargiolli, et ancora oggi sono tenute in pregio, e nella commodezza dell'uso mostrano il gran sapere di questo raro artesice; l'ornamento dell'Altar maggiore divisato da Baccio d'Agnolo con grangiudizio, sa sede della sua molta, e nobile industria. Ma ripigliando dalla porta della Chiesa ch'è dalla mano manca cioè vicino alla porta del Convento; si trova la Cappella de' Baccelli. E opera di Gio: Strada Fiammingo la Tavola di essa, nella quale è battezzato il Redentore da S. Gio: Battista è pittura vaga, e di pregio.

Doppo questa Cappella è posta nel muro una sepoltura di marmo di mano di Andrea da Fiesole, che è bellissima: ove è sepolto Antonio Strozzi, è acconciamente lavorato il Cassone è l'adornamento è assai vago, e ricco, e la Madonna, e gli Agnolisono di Maso Boscoli. Ci è alla

Cappella de' Bracci una tavola di nobil colorito di mano di Alessandro Allori: dove è dipinto il Salvatore, quando al pozzo favella con la Sammaritana . Ha finto questo artefice un bel paese, che sfugge in dietro, e gli Apostoli, che, si come sono lontani, secondo la vista, come chiede la ragione, sembrano minorialtresì, i quali scendendo un colle, se ne vengeno dal suo maestro. Ma Cristo, che siede sopra il pozzo, e che chiede da bere alla donna, ha sembiante di maestà, e nell'aspetto graue spira di vero divozione. E fatta questa figura con arte mirabile, ed opera quello con bellissimo colorito, e con somma grazia, che narrano le sacre carte. Dalla sapienea delle parole, chi esce dal figliuol di Dio, si vede la donna ammirata, e fermatasi ad ascoltare, poste le man sopra la mezzina, sta tutta intenta a quello, che ode, con si bella attitudine donnesca, e graziosa, che non dipinta, ma mostra di esser viva così con grande accorgimento sono le braccia,le testa, il collo di visati, e la persona altresi pan neggiata con artifizio così i quisito, che par a rilievo, e peramente naturale. Cie un putti 710

no ignudo, che siede, che alzata la testa in alto dolcemente, e fatto con istudio in ogni sua parparte sembra esser di carne, & è stimato da gli huomini intendenti di somma bellezza. Dopo questa ci sono due tavole di Giorgio Vasari, fatte con industria, come si vede, una alla

Cappella de' Capponi; dove sono molte sigure consormi al misterio del Rosario, e nell'altra di Andrea Pasquali è dipinto, quando Cristo risuscita del Sepolero. Ma procedendo più oltre tra l'Altare di S. Cater. da Siena, e la Cappella degli Strozzi si cosserna il corpo del Beato

Giovanni da Salerno dell'Ordine di San Domenico; il quale è tenuto in gradissimas divozione. Appresso di costa alla Sagrestia si

vede la bellissima

Cappella de' Gaddi è fatta col disegno di Gio; Antonio Dosio: questa per sommo artiszio, per li marmi, per le pietre rare, anzi preziose, per li sepoleri di due Cardinali de' Gaddi, per le istorie di bassorilievo, è da tutti tenuta rarissima, e stimata maravigliosa. La tavola di questa Cappella è di mano di Agnelo Bronzino: dentrovi è dipinta la Storia, quandoil Salvatore risuscita la figliuola dell' Artissinagogo, fatta con grande artisizio, e con nolta industria. Le figure, che accompagnano uesta Storia rispondono al fatto con belle attidini: ma sopra tutto è bella la persona di

Cristo, colma di riverenza, e mentre che prende per mano la fanciulletta, la quale è da morte a vitarivocata, si mostra il padre ginocchione, con le mani stese, col volto intento al Salvatore, & in atto di pregare S. M. cul maggiore assetto, che si puote, e più eccessivo; e di vita graziosa la fanciulletta, ed in semplice attitudine a sua picciola età risponde ogni suo gesto. Poscia nell'altra

Cappella de' Gondi, la quale è incrostata di bellissimi marmi neri , rossi , e bianchi , e il Crocifisso tanto famoso, e tanto lodato di Filippo di Ser Brunellesco. Non solo è tenuta in pregio questa figura per le lodi, che da tutti le sono date, ma perche ammirata dal più sourant artefice per mirabile accidente con ragione be meritato di esser dal mondo eziandio ad ora, ao ora ammirata: il quale accidente non sarà discaro per auuentura a chi legge d'intendere. Auea Donatello, artefice mirabile, come è co sa nota, il quale visse nel tempo di Filippo, fatto un Crocifisso di legno, che poscia su posto in S. Croce: e come huomo savio, volendo avern il parere di chi era intendente, mostrò un gior no per ciò questa figura a Filippo, e lo pregò , che liberamente gli dicesse l'animo suo : per le che sorrise alquanto Filippo in questa, e disse senza coprire il suo avviso, come egli aveva messo in Croce un Contidino; peroche la razzezzadelle carni non era conforme alle mem bra d.licatissime di Giesù Cristo; il quale di tutt gli

gli huomini in ogni parte era stato il più perfetto. A queste parole si senti trafigger Donato oltra ogni stima da Filippo, e non senza travaglio d animo disse: Se così fosse malage vole il dar giudizio, come è il fare, egli ti parrebbe la mia figura un Cristo, e non un contadino: però piglia del legno, e fanne ancora uno tu. A questo non rispose Filippo; ma con is vegliata eccuratezza condusse a fine dopo alcuni mesi questo Cristo di maravigliosa bellezza. Ora, perche voleva, che si vedesse, poiche quello in sua casa à buon l'ume hebbe collocato, una matsina invitò Donato, che seco andesse à desinae. Comperate adunque nova, & altre cose, o datele a'Donato, si infinse di hauer un poco li faccenda, & lo pregò che innanzi à casa si ivviasse. Egli non mancò di avviarsi, & giuno in casa, tosto con la vista diede d'intoppo nel-'a figura del Christo, & mirando attentamene la dilicata disposizione delle membra, la rofonda industria, l'eccessi va bellezza, ne restò osì smarrito, così attonito, che depo alcuno pazio aperce le mani per lo stupore; caddero in erra l'uova con la pezzuola, el'altre cose, he portava. Hora sopragiunse Filippo, & on dolce maniera dise: che pensiero è il tuo 'el desinare, poiche per terra hairotta, e versta ogni cofa ? prendi pur disse Donato la partua per te, che io pur troppo, confessandost into, la mia stamane ho desinata: à te è coneduta di fare i Christi nobilmente, & à me i Can.

Contadini . E di pero i più intendenti artefici cesi ledano questa figura, costammirano, che a tutte in questo affare con animo risoluto t'antepongono: in guifa che per lo cader della testa, che è bellissimo, per le braccia; che fono naturali, per le mani fatte con sommo artifizio, per le petto co' muscoli inteso ottimamente, per le gambe, per li piedi divifati con raro difegno e affermato da ogni huomo con ragione, come de Crifti mesti in Croce, questo è il più perfetto più mirabile, e più raro. La volta di questa Cappella è dipinta afresco di maniera Greca molto antica, ed ancorche in questo tempo tali pitture sieno rozze, sono nondimeno tenute in pregio per esser di mane di quei Greci che di qua passorno dopo che la pittura era rimasta perduta affatto per le spazio di 500. e più anni, da quali Cima bue, e da lui Giotto imparorno la maniera e rimessero la pittura in piedi.

Nel mezzo del pavimento ov'era anticamente il Coro presso l'Altar maggiore viè di mano del famoso Lorenzo Ghiberti un bronzo nel quale è scolpito il simulacro d F. Lionardo di Stagio Dati vomo insigne, non solo nelle buone lettere delle quali cra peritissimo; ma nella vita esemplare ancora: su Priore di questo Convento, Inquistor di Bologna, Provinciale della Provincia di Roma, Maestro del Sacro Palazzo Teologo del S. Pontence, ed in ultimo Ge

nerale di sua Religione nella qual carica morì doppo diecianni, e sette mest di governo; su presente al Concilio di Constan-22, e fu il primo degli eletti dalla nazione Italiana sopranumero al Collegio de' Cardinali, cio avendo fatto ancora l'altre Nazioni Francese, Tedesca, Inglese e Spagnola, ognuna delle quali, elesse tre che rendessero voto co Cardinali, acciò l'elezione seguisse, come fu, con più pace per ritor via la Scisma di tre Pontefici, benche altri dicono ch'ogn' una di queste nazioni, alle quali si riducevano tutte l'altre del Cri-Rianesimo, n'elesse sei, e così fino al numero di trenta in tutto, e cadde l'elezione sopra M. Ottone Colonna che si chiamò Martino V. uomo di somma bontà, il quale mãdò fra Lionardo Legato al Concilio di Pa. via, che si finì poi in Siena, ove intervenne amolte sessioni, e su ditale stima nel concetto del Papa, ch'egli aveva diliberato crearlo Cardinale come poi disse doppo la di lui morte; Questo tutto costa da gli atti del Concilio di Costanza, dalla 3. parte delle Stor. di S. Antonino, da fra Leandro Alberti nel libro de gli Vomini Illustri, dalla somma de' Concilij di fra Bartolommeo Carranza, e dalla Cronaca di fra Felice da Castel franco; Fece questo Padre il Chiostro davanti al Refettorio di questo Convento, e l'infermeria come si vede dalle sue armi.

ed ora dal Senator Francesco di questa fa-

miglia detta memoria si ristaura.

L'altro pezzo del Pauimento s'è di fresco rinnouato con marmi bianchi e rossi per lascio di Leone Baldesi; su cominciato al tepo del P. Maestro fra Enrico Fioravanti, e sinito al tempo del P. Maestro, fra Iacinto, della Rena suo successor nel Priorato.

Nelle due colonne contigue alle porte de' fianchi son posti due uaghissimi Quadri, l'uno del Cigoli in cui è dipinto S. Pier Martire quando ricevè il colpo del Martirio, e nell'altro è un S. Iacinto che adora M. Vergine col figliuolo in collo di mano dell'Em-

poli.

A canto alla porta che ud uerfo la piazza Vecchia è la Cappella de' Ricasoli chiamata della Pura; è quivi un vago altare con 4. colonne di marmo sopra le quali posa un vago architraue d'Ord. Dorico, ed in una tavola só dipinti. S. Niccola di Tolentino, S. Filippo Neri ed alcuni Agnolini molto belli satti dal pennello di Gio: Montini mio amico.

Sopra la Porta che sbocca sù la piazza uecchia così dentro come fuori sono alcune pitture a fresco di mano di Francesco Montelatici chiamato. Cecco bravo, che morì in Ispruch al seruizio del Serenissimo Arciduca Ferdinando Carlo: In questo Cortile è la

Compagnia di S. Benedetto nella quale oltre molte pitture del Vignali e d'altri sono un S. Benedetto, ed un S. Giuliano in 2. qua dri (che mettono in mezzo l'altare) quanto il naturale del delicato pennello di Cristo basti per esprimer di queste il pregio, e l'artifizio: Nella predella dell'altar di Sagrestia, in una lunetta ui è di figurine un Cristo che ua al Limbo a trarne i SS. PPsatto dal Dolci, pittura bellissima e rara, e molto tenuta in istima. Manella

Sagrestia poscia è un Acquaio ò lauamani fatto adorno co figure di terra cotta inuetriata di bella grazia. Ci è una Madonna col bambino in collo, messa in mezzo da due Angeli, o un festone sopra un mezzo arco di frutte, e frondi con puttini fatti co molta uaghezza è questa opera, come si uede, di lieta uista. In testa della Sa-

grestia è un

Reliquiario molto grande fatto di tiglio, col disegno di Bernardo Buontalenti; il quale da chi è intendente, è tenuto cosa mirabile: e la predella da piede è di Cedro del Monte Libano lunga braccia 7. larga 1. e due terzi: qui dentro si conservano molte cose sante, e molte Reliquie di corpi santi: Come del legno della Crocei del legno del titol della Croce: delle Spine di N. Signore, Reliquie del corpo di S. Luca Vangelista: una gamba d'uno Innocentino: dell'osfo della testa di S. Ignazio martire; e S. Gra-

R 2

zioso, poste amendue in una testa d'argento: Ci è un dito di S. Tommaso d' Aquino, cioè l'indice, col quale egli scriffe tanto altamente: La testa della Beata Villana de' Botti, e con molte altre Reliquie, un altra testa del Beato Giovanni da Salerno; le quali sono tenute con grandissima riverenza. Ma tornando in Chiefa alla Porta ch'è sotto l'Organo si entra in un. Chiostro antico, e dalla mano manca di esfo sono dipinte a fresco molte Storie della Genesi come la Creazione d'Adamo, il Sacrifizio di Abel, nell'ara del quale è scritto questo verso del Polizziano come attesta il Titi nell'asserzione allo Scaligero è mirabile l'artifizio, essedo retrogredo nel seso, e & come perlo suo dritto è exametro, cosi leggendolo a rouescio à suono di pentametro : dalla parte dunque d'Abel che offerisce doni scelti comincia il verso che và a terminare dalla banda ou'è Caino, e dice così

Sacrum pingue dabo, non maerum sacrificabo, rileggendolo dalla parte di Caino che sacrifica le cose peggiori dal Sacrificabo, suona a capello il contrario: Vi è l'omicidio di Caino, la Torre di Nembrot, ed altre da questa banda tutte di chiarie scuri, le quali son state dipinte da Paolo Vccelli: son vaghe nel lor genere, e ben disegnate, e sono spezialmente ammirabili per esser state satte in que' tempi ne' quali la pittura era rozza, e non ridotta alla persezzione d'og-

gi: L'altre due facciate sono di mano d'altri pittori de' quali no si sa mezione per non esser della persezzione della prima: Nella storia di Noè ubbriaco il Cam suo figliolo è il ritratto di Dello Pittore, ch'è fatto da Paolo:

Nella quarta fac. vi è la Cappella di S. Iacopo fatta dalla nazione Spagnola; Era la tavola di questa di mano di Simone Memmi Senese: e da lui medesimo e da Lippo suo fratello è dipinta a fresco tutta la Cappella. Da man dritta all'entrare vi è ritratto Gio: Cimabue vestito di bianco: Quello che gli è allato è lo stesso Simone maestro di quest'opera, che si ritrasse da se con due specchi per far la testa in prosilo ribattendo l'uno nell'altro: Quel soldato coperto d'arme, ch'è l'ultimo fra loro è il Conte Guido Novello Sig. di Poppi, evvi ancora Mad. Laura ch'è quella donna che siede vestita di verde:

La Tavola che vi è di presente è di mano d'Alessandro Allori, nella quale è essigiato S. Iacopo, che mentre ya carcerato diriz-

za un storpiato: nel

Refetterio è nella Testata di esso di mano d'Alessandro Allori ritratta la pioggia della manna con molte sigure con bellissimi scorti: Sono nella parte più alta Mosè, & Aron ed'in soma è questo sresco bellissimo. Viè anco un Cenacolo a olio assai bello di

R 3

mano di Agnolo Bronzino, ed è il più mael stoso Cenacolo che si possa vedere avendo disposte le figure con nobilta più che grande , e con attitudini differentissime da tutti gli altri pittori, ed in somma è pictura molto pregiabile; Et alla muraglia è appiccata una gran tavola ov'è un Christo Crocifisso con molte figure esprimendo le sette Virtu secondo la Vissone di S. Anselmo per le quali si sale alla contemplazione di Dio è di Giorgio Vasari. Ci è oltra questo congiunto con le stanze de Frati un Chiostro grande molto, e bellissimo: il quale è largo xc. braccia, e lungo ex. e in ciascuno spazio del muro, quanto tiene il compreso da due colonne, èstata dipinta a fresco ne nostri giorni una Storia da vary pittori con le più belle, e vaghe invenzioni, che si possano imaginare de' fatti di S. Domenico, e di S. Antonino, Arcivescovo di Firenze; le quali sono infino ad ora XXXXIIII.

E questo Chiostro d'architettura antica arricchito come si è detto in oggi di 50. sunette con gli spazi che vi sono sotto sino in terra di maniera assai delicata dipinte; è vago il colorito, copiose sono le figure combelle attitudini, e buona disposizione; Alcune sono del Puccetti, una delle quali è dov'è effigiato il miracolo di S. Caterina quando converte due ch'andavano al patibolo; Altre sono di Santi, e fra esse è una quellà ov'è S. Domenico morto, ch'è sti-

Firenze: 263

matissima; Due ve ne sono del delicato pennello del Cigoli, e la maggior parte di Gio: Balducci: Le volte delle quattro cantonate son fatte con bella maestria, vagamente divisate con prospettiva dallo stesso Balducci, che in queste si è portato assai bene; In questo medesimo Chiostro è la Cappella del Nocentino eretta dalla. Famiglia de gli Vbbriachi, ov'è un'antica tavola con molti Innocentini bellissimi.

Conservasi ancora in questo convento una numerosa libreria molto ben disposta, ne si nega da que' buon Padria chi che sia la comodità di studiare: Fù questa lasciata in parte dalla pietosa liberalità di Monsig: Bonciani Arciuescono di Pisa: Le inscrizzioni allato alla porta sono del Rondinelli, ed in oggiè accresciuta in numero considerabile.

Nello stesso Dormentorio, è la Cappella detta del Papa, per aver in essa, co l'occasione del Concilio Fiorentino ed altre celebrato quattro Sommi Pontesici, cioè Martino V. che consagrò la Chiesa, Eugenio IV. Pio II. e Leone X. è dipinta a fresco, e vi è fra l'altre pitture un Dio Padre, una S. Veronica, e molti puttini nella volta bellissimi di mano del Pontormo.

In un gran Stanzone ch'era allora del Convento, ed oggi serve per abitazione delle monache del Monastero movo, suroa

R 4 fatti

Tra l'altre delizie di questo Conuento vi è una buonissima Spezieria per uso de' PP. nella quale come in una Real Fonderia molti medicamenti Chimici si sabbricano. in copia tale, che molte Città d'Italia, e fuor d'Italia ancora, da questa di simili medicamentie di molte preziose quint'esfenze si provveggono; Ha un spazioso Stazone lungo circa 30. braccia largo 12. intorno al quale trè ordini di palchetti rigirano, d'ogni sorte di vetri alla Spargirica appartenenti ripieni: in terra segue lungo le pareti un'ordine di diversi fornelli a vento, ed in mezzo due stuse a piramide alte circa braccia 4. una delle quali è tutta di pietra; In'altra stanza che per cucina di Spezieria serve sono molti arnesi per quello che di tal arte la bisogna richiede;

In altra poi di scaffali addobbata sono in questi mumero grande di fiaschi dacque stillate; In un Verone vi è buon nouero di Tamburlani, sornelli di reverbero, Bagni, ed altri edifici per tal arte. Ed in altrassedanza vi è quantità considerabile d'estratti, Giulebbi, e Sali, ed in somma è questa sonderia si copiosa che l'Arciduca Ferdinado Carlo d'Austria di glor, mem, tre volte volle vederla, e donò al P. F.G. Domenico Speziale yn tamburlano d'Argento dorato dall'

dail'esemplo del quale suron tratte ancora la Serenis. Arciduchessa Anna d'Austria, Claudia Felice comune sigliuola ch'è poi stata moglie di Leopoldo primo Imperadore, Margherita Duchessa di Parma, Maria Maddalena, e Caterina Principesse, e's

Principe Pietro suoi figliuoli;

E finalmente quelto Convento celebre, eragguardevole per ogni conto, essendo adusato di vestir sempre la prima nobiltà Fiorentina, e da questo sono usciri uomini segnalati, come Dottori, Procuratori, e. Vicari generali, Maestri del Sagro Palazzo, Generali, Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, Cardinali, ed innumerabili per così dire di vita beata, fra' quali fiori fra Bartolomeo Vbertini per la cui Dottrina, se Santità, la Chiesa Greca con la Latina, presente Eugenio 4. con universal supore del mondo si congiunse, allazo alla porta del Convento è la

compagnia della Scala, nello Spogliatoio della quale entrando a man dritta, è un
Crocifilo con la Vergine, e S. Gio: dalle
bande, ed a piè della Croce una Maddalena di mano del Lippi; Rimpetto a questa è
il ritorno di Tobbia con l'Angelo, cheugne gli occhi al Padre col fiel del pesce;
Amendue son di figure naturali rare e belle
a maraviglia, questa per gli panneggiamenti con artifizio grandissimo condotti,

quel-

quella perlo disegno, estudio ch'il dipinator vi a posto; In compagnia è una bella tavola di Domenico del Grillandaio, ove la Vergine a sedere; che I bambino Giesù ritto sopra il destro ginocchio sostiene; esti giata si vede: in alto sono 4. Agnolini con libri in mano, S. Domenico, e S. Girolamo mettono in mezzo il trono, nel cui dosfale sono a chiaro scuro 4. battuti ch'un. Crocissiso adorano, ed una graziosa sontanaza da finimento all'opera.

Su'l canto che volta in via della Scala nella casa de' Latini è un Tabernacolo assai grande di mano di Francesco Fiorentino pittor degno per lo tempo in che siorì;

Rimpetto a S. Maria Nouella è lo spedale di S. Paolo de' conualescenti, ove per tre giorni si ricevono tutti gl'insermi usciti da gli spedali doppo le malattie, acciò alquan to si ristorino: su eretto l'anno 1221. per ordine di S. Francesco secondo alcuni, e l'anno 1451, su accrescinta la fabbrica; e fatta la Loggia che vi è di presente. Alcuni tondi di terra cotta ne peducci della, volta sono opera d'Andrea della Robbia, e la testa di marmo nel mezzo ch'è del G. D. il ritratto, è di Gio: dell'Opera; poco di qui lontano è la

Casa d Antonio Magliabechi notissimo alle nazioni straniere per sua singolar dottrina; Ha una preziota libreria, che perlo

novero, e per la qualità de' libri di tutte le materie si stampati come manoscritti, è la migliore di quante particolari in questa Città si ritrouino: Sono stati comprati tutti da esso, il che non solo è di maraviglia, ma di lode grandislima trattandosi d' un privato: Trattiensi questo secondissimo ingegno la mattina in Corte, benche perlo più se ne stia serrato nelle Biblioteche de' Principi Sereniss. ma il doppo definare rare volte esce di quella sua, standosene perpetuamente sepolto fra'libri a studiare: Vero è però, che sono per l'ordinario ogni giorno da esso, si gli eruditi della Città, come i foreltieri non vegnendo que letterato, che non vada subito a visitario, onde con ragione di sua Casa può dirsi, ciò che di quella d'un tal Sig. Mamertino Cicerone scrisse: C. Heius est, Mamertinus [omnes hoc mihi facile concedent, qui Messanam accesserunt | omnibus rebus in illa Civitate ornatissimus: Huius domus est vel optima Messane notissima quidem certe, & nostris ho. minibus apertissima, maximeq; hospitalis. Erat apud Heium, Sacrarium magna cum dignitate in adibus: in quo signa pulcherrima: Meßanamut quisq; nostrum venerat, bec vi-Jere solebat; omnibus his ad visendum patcbant quotidie: Domus erat non domino magis ornamento, quam Ciuitati; Volgendo dalla piazza verso la via del Sole si trona la

casa del Sig. Valentino Farinola Auditor di Camera del Sereniss. G. D. che come amator delle lettere non solo, ma delle pitture amico ne ha molte, e belle, e fra queste una

Testa d'un Dauid del Guercino da Cento pittor molto accreditato per la Lombardia; Nonè di questa men bello nel suo

genere vn

Ballo di 15. puttini di Luca Cangiasi Genovese stimato molto: è di pregio ancora una

Iudit che alla sua fantesca porge la testa d'Oloserne in un panno bianco involta, del maraviglioso pennello del Passignano; Vi è una

Giunone di Michele Lombardo assai va-

ga, ne di minor stima son tenuti

Quattro quadri al naturale del Baglioni di Roma, ne quali sono effigiate 4. gran Donne che sono Iudit Susanna, Erodiade, e Lucrezia tutte belle a maraviglia, vi è dipoi un

Christo deposto di Croce con le Marie, e S. Gio: al naturale del Boscoli, del quale è ancora un Crocisisso piccolo con la Vergine, e S. Gio: dalle bande. Bellissimo è an-

cora un

Ecce bomo del Palma giovane, e fratutti questi come più singolar d'ogn'altro risplende una

Fer-

Vergine al naturale con Giesu, e S. Gio: ai mano del Pontormo, quadro veramente maraviglioso, e di pregio: Sono ancora in quella molte pitture d'artefici moderni, come una carità del Volterrano: Vna S. Maria Maddalena Vna S. Giustina, Vn Architettura, Vna Venere con Pane, Vna Bersabee, Vna Susanna; Vna Lucrezia, che l'animo oltraggiato, e l'odio di vivere maravigliosamente esprime : ed Vna Cleopatra opere tutte del Pignoni. Vna Vergine del Sasso serrato, Vna testa del Farino, Vn Bruto bellissimo di Livio; Vna Giustizia, ed una S. Maria Maddalena in peniteza maravigliose del Dolci, alla quale si contano i peli del Cilizio per mostrar l'estrema diligeza con cui è dipinta; Vn S. Antonio ed una mufica del Martinelli; Vn S. Francesco in estasi di Ceseri Dandini; Vna tempesta di Monsu Montagna: Il modellino del Giuramento di fedelta prestato al G. D. Ferdinando secondo da' Senatori l'anno 1618. quale è dipinto in un mezzo cerchio sopra la porta della Sala de' Pitti, fatto con molto artifizio da Monsù Giusto, ove rappresentando una stanza parata di nero, e tutte le figure vestite a bruno, fa loro non dimeno fare i dovuti sbattimenti e rilalti, ch'è cosa maravis gliola: vi è una

270 Bellezze di

vergine con Giesù in collo, e S. Giosepa pe da una parte assai bella: appoggia la ... Vergine la faccia su la sinistra mano, e con la destra il bambin sostiene, che nello gnudo è tenerissimo, e vago; di mano d'Alessandro Resi; Di posè di pregio un piccol

Quadretto del Sodoma, ov'è un giovane a seder presso una sonte, al quale vien Diana con altra semmina per mano, figure, tutte gnude di mezzo braccio, ma belle a maraviglia; Vna testa di Maria Vergine del Ligozzi Vecchio; più di sessanta piatti storiati di Rassaello oggi in istima perche oltre la bellezza delle figure in essi disegna te, è perduto il modo di dar così vivi colori alla terra cotta;

## PORTA SAN NICCOLO,

I VIAGGIO DI AREZZO conduce de questa porta, e poscia à S. Niccolò, onde alla porta e dato il nome. Nell'entrare in que-

sta Chiesa d man destra nella

Cappella di Gio: Francesco Falconi è una tavola di mano di Alessandro Allori: e vie dipinto dentro uno Abraam, quando vuol sacrificare Isaac, suo figliuolo. Con bel colorito è pronto il padre, e si mostra di fiera attitudine; e il figliuolo humile, di mansueto sembiante; il quale più tosto, che contradire, vuol sostener la morte. Sono fatte amendue questefigure con molto.

molto disegno, e con bella disposizione. Ap-

pressonella,

Cappella di Amerigo da Verrazzano è una tavola della Purificazione della Madonna di mano di Batista Naldini, condotta con bellissimo colorito. È fatta la Madre del Saluatore con graziosa humiltà, e mentre che porge il sigliuolo al Sacerdote, sa moucnza, che è molto diceuole all'atto, che adopera. È tenuto in pregio il colorito di questa tavola per morbidezza rara, e per lodevole disegno; e oltra l'altre sigure è satto con molta industria un San. Domenico, e una S. Caterina da Siena, e si mossira il tutto di questa Storia pieno di maestrovole intelligenza; nella

Cappella dopo questa di Luigi Pieri è una tavola di mano di lacopo di Meglio, doue è dipinto, quando ricevono gli Apostoli lo Spirito, Santo, di colorito, che assai è ragioneuole. La tavola oltra ciò di Francesco Poppi dello Spō-

salizio della Madonna nella

Cappella che è di Andrea Banchi, e fatta con molta industria, ed è lodața da tutti di vago colorito, e di buonissimo difeguo, con pronte, e svegliate attitudini, che veramente pare che adoperino, com'è costume di questo raro artesice; Nel

Coro vi è una tavola di Gentile da Fabbriano, e ne' pilastri che mettono in mezzo l'altar maggiore sono appiccati due. quadri, che in vno l'Angel Custode, nell'

altro.

altro un S. Michel'Arcangelo amendue di mano del Poppi si veggono; Da man finistra vi è la

Cappella de Gianni; E vaga la tavola nella quale S. Giouanbatista che predica nel deserto si esprime con raro disegno di

mano dell'Empoli : Segue poi la

Cappella, che è di Michele Guardini, vi è una tavola, in cui e dipinta la Madona, quado e annunziata, di mano di Alessandro del Barbiere. Con molta grazia è stata la Vergine essista; si volta all'apparir dell'Angelo con bellissima attitudine, e si vede nell'Angelo una vista humile, e riverente; e l'aria da spledor divino illuminata, desta in altrui santi pensieri, e dell'atto stupendo sa dolcemente, souvenire. Poscia alla

Cappella di Lutozzo di Francesco Nasi è dipinta in una tavola la Storia della Vedova di Naim, quando è il figlinolo di quella da N. Sig. da morte à vita rivocato, di mano di Francesco Poppi; la quale è lodata per molta grazia, e per disegno, e per colorito è tenuta in pregio da tutti. Doppo questa verso la porta principale con bella architettura nella

Cappella di Antonio Parenti è vna tavola bellissima di Alessandro Allori; dove e dipinto il martirio delle ruote di Santà Caterina. Di sopra apparisce, come vien dal Ciclo uno splendore; dal quale sono abbattuti coloro; che danno tormento à questa Vergine: perche. traboccati à terra da vigor divino fanno strane mo venze, e in dissicili attitudini, che paiono vere, esprimono quello selicemente, che in tale atto intervenne. E' bellissima la santa, e in gentil coraggio si mostra prontissima, che par viva. Il tutto è con gran senno, e con colorito molto eccellente essigiato. a canto a questa è la

Cappella de' Paolini: è la tavola di mano dell'Empoli nella quale sono S. Paolo, S. Niccolò, S. Girolamo, e S. Antonio giusta l'uso di suo pennello ben disegnati; se-

gue poi la

Cappella già de' Porcellini oggi de' Marzi Medici: è quivi una ragionevol tavola ove è dipinto il miracolo di S. Niccolò quando resuscita il bambino arso a quella donna, che per esserstata alla sua messa l'aveva solo sasciato, opera del Caualiere Curradi; dipoi nella

Sagrestia è dipinta nel muro la Vergine Santiss. quando porge la Cintola a S. Fommaso di Domenico Grillandaio. Di costa

a questa Chiesa è la

## PORTA DI S. MINIATO.

Osì nominata per lo tempio di questo Santo, che dalle mura è poco dilungi, come ci è altresì la

CHIESA di S. Francesco fatta col disegno del Cronaca con bellissima architettura à no. me di Castello Quarates; il quale con anima regio, e co' suoi danari diede principio, e sine d questa fabbrica nobilissima; Sono qui le Cappelle con somma grazia divisate: le sinestre con giudizio poste à luoghi suoi: la tribuna appresso con la Croce sono verso di se con tanta bellezza ordinate, che, rispondendo all'occhio intutte le parti, sanno uno corpo di edisizio mirabile, e persetto.

In una Cappella à man destra si vede di mano di Sandro Botticelli un tondo molto bello; nel quale è dipinta una Madonna col figliuolo in collo, ed intorno sono Angeli, che pare, che con somma grazia cantino; è stimata molto questa pittura da gli artesici: ed appresso vna tavola di Giovann' Antonio Sogliani, dove è dipinta la Nunziata; ma la Chiesa ammirata da tutti è tenuta opera di Sourano artifizio, etanto per le sacre bisogne con industria accomodata, che con parole. isprimere non si potrebbe. Ed era chiamata. dal Buonarruoto la bella Villanella ma di questa, e di S. Miniato parlerassi nella terza parte delle Bellezze: Maper dire delle eose di Firenze . entrando nella via chiamata, il fondaccio di S. Niccolò onde si arriva allapiazza de' Mozzi, da man sinistra si trova una belliffina

Casa di Lutozzo di Francesco Nasi, fabbricata col disegno di Filippo Baglioni. E' la porta divisata con molta grazia, le finestre

paria

parimente con vaga vista fanno magnifico, e bel sembiante. Sono Dentro le stanze con giudizio adagiate, e per l'uso humano ottimamente accomodate: Procedendo più vicine

alla piazza de Mozzi in

¿Ca/a di Giouambatista Doni, è quella famela pittura di mano di Michelagnolo Buonarroti; la quale da tutti ammirata di disegno, di colorito e di artifizia è senza pari. In un tondo adunque si vede dipinsa una Madonra, la quale ginocchione tiene Cristo fanciullino in su le braccia, e porgendolo à S. Giusep. po si vede bellissima attitudine in tutti e due. Perche di vero pare, che si muova con maeftà, e con grazia: ed il Santo nel prenderlo esser non puote più pronto, più viuo, ne fatto con maggiore industria. In sua bellezza è di vista maravigliosa la Vergine, di volto sopra bumano; e mentre che mira la bellezza del figliuolo, è incredibile à dire, come siano mirabili amendue, e come nel vedere, l'animo altrui empiano di dolcezza. Sono espressi gli affetti nel volto con eccessiua industria; nel San Giuseppo di tenerezza di amore, e diriuerenza; nella Madonna di letizia, e di gioia. Ma i panni sopra la persona di ciascuno oltra. ogni stima sono aggiustati con grazia, e con bellezza. Il puttino di colorito leggiadramente vez zoso del tutto par vero, e naturale, e di disegno, come sono le due altre figure parimente, rariffino, e stupendo. Si reggono molmolte figure ignude oltra ciò in varie, e bellissime attitudini, stimate da gli artesici di pregio incomparabile. E di vero costè divisata questa pittura per industria, e per sourano artifizio, che prima si stanca il pensiero in lodarlo, che venga meno la facultà della lode, la quale vi è abbondevole, e singulare. Hora posciache su finita l'opera mandò il Buonarroto una poliza con la pittura ad Agnolo Doni, à nome di cui era stata fatta, per las quale egli chiedeva LXX. scudi. perche dicendo Agnolo, che questo troppo era gran pregio, come persona scarsa, diede all' huomo mandato da Michelagnolo xxxx. scudi senza più. Si sdegnò forte perciò il Buonarroto, e crescendo il pregio per l'huomo medesimo mandò à dire ad Agnolo, che cento scudi gli mandasse, altrimenti rivoleva la sua pittura. Conobbe il Doni la fermezza di Michelagnolo, e perciò rispose, che darebbe i LXX. scudi, che primamente baveva chiesti: per questa acceso più ad ira, fece intendere il Buonarroto ad Aznolo, che gli rimandaße la sua pittura, se non gli mandaua il doppio del pregio, che in prima havea chiesto: Perche, conosciuta la mara vigliosa bellezza dell'opera, fu forzato, se di quella volle esser padrone, d pagare cxxxx. scudi, la quale gli su offerta prima per LXX. Un caso tale si racconta di una pecchia, che già portò à Tarquinto Superbo 1x. libri; E dicendo, como erano necessarij allo stato di Roma domandò per quelli, cec. Filippei; era il pregio cotanto grande, che fu schernita dal Re; ma tornata la seconda volta, dopo che tre ne havea abbruciati, domandò per li sei il medesimo pregio; non si mosse il Re più , che prima hauesse fatto: perchè tornò la dona la terza volta, ed abbruciati. gli altri domandò per tre libri tuttavia il medesimo: onde il Re se volle questi libri, che poscia furono chiamati i libri Sibillini, convenne, che pagaße i ccc. Filippei, con quella condione che piacque alla donna. Hora, perche egli ficonosca, come nello stimare la sua industria non era stata fuori di ragione la domanda del Euonarroto egli mi piace sotto brevità di raccontar quello, che già in simile affare in alcune pitture di Raffaello da Vrbino intervenne: le qualistimate dal Buonarroto fanno fede del suo animo sincero, e mostrano chiaramente, come la pittura del Doni eras degna di maggior pregio, se con diritto auniso si dovea giudicare. Havea dipinta Raffaello da Vrbino à nome di Agostino Chigi in Santa Maria della Pace, chiesa di Roma, alcuni Profeti, e Sibille con certi Angeli: perche ricevuti perciò ccccc. scudi à bron cor to, un giorno per dolce modo al Cassiere di Agostino domandò il resto de' danari, che per lo suo lavoro giudicava, che gli fosse dovuto. Per questo rimase ammirato il Cassiere; Ed avvi-Jando, che da vantaggio con si gran somma foße pagata ogni fatica non fece motto alle parole, quando lo giunte Aufriello; fate, the da chi è intendente, sia stimato il lavoro, è conoscerete poi , se à ragione io domando . Horaper che sapeva questo ministro, come erail Buogarroto intendentissimo se che era agenol cola, che per lo stimolo d'onore punto dall invidia scemasse il pregio della pittura, più di una volta lo richiese, onde si degnasse di venire in sul luogo, e di stimare le figure di Raffaello. Alla fine venne il Buonarroto nella Chiesa della Pace, guidato dal Cassiere; E fermatosi à veder l'opera, per grande spazio non profferi giàmai parola; ma affissata la vista nella pittura, la quale è mara vigliosa, e stupenda, stava contemplando il sommo attisizio attentamente: quando instigato dal Cassière. disse accennando col dito ad una Sibilla quella testa vale cento scudi il e l'altre poi disse il Cassiere; le altre non vagliono meno, soggiunse il Buonarroto. Sentite queste parole (perche gran numero di gente per questo era concorsa) volle Agostino ancora intendere il sutto dal Cassiere: ed informato à pieno fece contar le figure, ed oltra i cecce. seudi per einque teste, diede à quello cente scudi per ogni testa, che restaua di ciascuna figura, e gli disse ; porta questi à Raffaello à nome delle teste, che ci ba dipinte senza più; ed opera per gentil modo, che si contenti: perche se ci faecse pagare i panni, di serto sarebbe nostras rovina. Seguita poscia la Cala

degna di Giulio Mozzi alla lor Piazza degna di onorata nominanza per esser da questa famiglia slato ricevuto Papa Gregorio X. mentre col Re Carlo, e con Baldovino Imperador di Costantinopoli andaua al Concilio a Lione; l'Imperadore alloggió nell'Arcivescovado, e'l Re Carlo nell'Orto de Frescobaldi; se sar questo Papa la pace sra' Guesse' Ghibellini, ancorche poco durasse, e ciò sù di Luglio 1273. come dicono il Buoninsegni, l'Aretino, l'Ammirato, e'l Malespini. Entrando in questa viè in testa alla scala una

Madonna con Giesù in collo di basso rilievo in marmo fatta con bell'artifizio da

Mino da Piesole, & un

Quadro bellissimo di mano del Bassano nel quale sono essigiati gli animali ch'en-

grano nell'arca;

Sopra questa piazza vi è la Casa che su già de' Nasi oggi di Neri Scarlatti satta di bellissimo disegno da Baccio d'Agnolo, ed ancorche non sia compiuta nel sommo, sa sede dell'Eccellenza di suo Architetto; viè poi la

Chiefa dedicata a S. Gregorio Magno da Papa Gregorio X. in memoria della Pace fatta fra Guelfi, e Ghibellini; fu fabbricata a spese della famiglia de' Mozzi allora ricchi Mercatanti, e molto cari al Papa; il quale su prima chiamato

S 4 Te

Teobaldo Piacentino, e quando su eletto Pontesice non era Cardinale come reserisce il Villani, e per lo dispiacere che la pace susse violata parti di Firenze, & andossene a finir la state in Mugello dal Card. Ottaviano Vbaldini

Seguitando per borgo Pidiglioso verso la via de' Bardi si trova rimpetto alle Rovinate la Chiesa di S. Lucia de' Magnoli; La Cappella Maggiore di questa è di mano di Lorenzo Bicci

Vièvna tavola di mano di Spinello, ed un'altra nella Cappella de' Nafi di Zanobi Strozzi, ed vna di Iacone, e quella dell'altar magg. è d'Andrea del Castagno Pittori celebri del lor tempo; A canto a questa Chiesa on'è oggi la Casa de' Canigiani secondo alcuni era lo Spedalone, ov'è sama che S. Francesco tornando d'Egitto, e S. Domenico andando a Perugia s'incontrassero l'anno 1211. benche di tale incontro non parli il Vvaddingo nel 1. tom. de gli Ann. de' Minoria car. 84. done di questo luogo favella. Segue S. Maria sopr' Arno.

Sopra la porta della quale è scritto Fuccio mi sece 1229, qual su Scultore; è inquesta all'altar maggi una vaghis, tavola di mano del Cigoli: Rimpetto a questa è la

Casa de' Tempi, la quale ancorche di suori non saccia gran mostra, è però internamente mosto bene adagiata, ed acconciamente disposta per quello che la bisogna richiede, e particolarmente nelle stanze sotterra, che per esser tutte cavate nel masso, di buon novero, e comodissime per la state, rendono altrui nel vedersa maravigliato; E sopra la porta una bella Testa di marmo, ch'è il ritratto del Gran Duca;

Nella restata della Scala è nei muro una Nunziata bellissima con l'Agnolo figure in tere poco meno del naturale di mezzo rilievo di terra cotta di Luca con un convenevole adornamento che da finimento all' opera; entrando in Sala si veggono molte Teste di marmo fino al numero di dodici fra moderne ed antiche, fra le quali, un Q. Fabio, ed un Caracalla sono maravigliose, ed oltre la bellezza ben conservate; Di qui passando in un salotto; Si veggono due gruppi di piccole statue l'uno è un'Ercole, che piglia la conocchia da Iole, ed Amore da parte: figure, e marmo Greco, l'altro un S. Gio: Batista nel deserto di mano del Pieratti rappresenta. Evvi un

Ritratto di Francesco Carosi di mano di

Tiziano bellissimo, come anche

Due Teste al naturale l'una di Cristo N. Sig. l'altra della Vergine di mano d'Alberto Duro, ma però dell'opere migliori di suo pennello; Vi è di poi un

Quadro di figure intere al naturale ov'è la fauola d'Atteone del Tintoretto, ed un

Marsia scorticato benche di figure un pò piccole di mano di . . . . .

Sono poi sparse molte altre pitture per

le Camere come Vna

Vergine ch allatta Giesù con più Sante

dello Spranger Fiammingo, Vn

Cristo slagellato alla Colonna del Rubens; Vna S. Lisabetta; S. Gio: e la Vergine con Giesù di mano di Filippino sigure intere si, ma minori del naturale; Vn

cristo Crocifisto con S. Maria Maddalena S. Gio:, e la Vergine di figure piccole

di fra Bartolommeo: Vna

Cena di Cristo co'due Discepoli pur di figure piccole del Bassano, come anche una

Vergine con S. Caterina, S. Francesco, S. Giuseppe, e S. Giovanbatista di figure intere minori del naturale, stimato da glintendenti di Paol Veronese bellissimo. evvi ancora Vna

Vergine Santiss. che bacia Giesù di ma-

no di Raffael da Vrbino, ed Vna

Vergine in piedi con Giesù, ed vn' Agnolo ch'inginocchiaro l'adora, e dalla sinistra una figura a sedere, cred'io per S. Giuseppo essigiata tutte al naturale di mano d'Andrea: Sonoui ancora molti bronzi fra'quali Vn

Cristo Crocisisso con S. Maria Maddalena a'piedi, e S. Gio: e la Vergine dalle bande, e sopra l'Architrave del Taberna-

colo

Firenze:

colò ove queste figure son collocate vi è

un Cristo risuscitato, ed un altro

Crocifiso di bronzo con altre figurine tutte opere del famoso Gio: Bologna. Ne posso passar con silenzio una belli simugrotta che ha questa casa nelle stanze sotterranee dinisata tutta con succhi, di basso, e mezzo rilievo con sigure, vasi, sogliami, conchiglie, e siori a fresco, con la volta sumeggiata d'oro, e l'antiporto di Cristalli, che rende altrui stupido l'occhio nel rimiraria, e di diletto il riempie:

Ma procedendo più oltre si troua in via de' Guicciardini la Casa che su già de' Benizziove S. Filiopo di questa famiglia ebbe il suo glorioso natale, nella quale segui l'insigne miracolo di parlare di cinquemesi conseruandosi ancora la Camera in ogni menoma sua parte intatta: ma seguitando la dritta Strada prima di giugnera S. Iacopo vi è la Casa del Maestro di Campo Alessandro Passerini; Sono in questa Due

Quadri assai belli, in uno, è la storia di Giacob, ch'in presenza di Rachelle leva la pietra dal Pozzo, ov'è essigiata vaghissimà lontananza con alcuni pastori che guardano gli armenti, maravigliosamente fatti; nell'altro è il

Trionfo di David: si vede Saula Cauallo,e dalla destra gli cammina al sianco Da284 Bellezze di

vid con la testa di Golia in mano; Molte donzelle con diversi stromenti per segno di allegrezza l'incontrano, ed altre in graziosa veduta da lungi sonando per lo stesso sine della Città se n'escono; sono le figure al naturale, ed in essi, è marauiglioso il disegno. Ma tutti due questi sono avanzati di stima da vn

Cristo Crocisisso al naturale con S. Giose la Verg. dalle bande, e S. Maria Maddalena tutti tre del Lippi, ma questo è di pregio maggiore, perche avendone fatto uno simile per la Compagnia della Scala, rifece questo con lo stesso disegno, con maggior studio, assottigliando molte cose: si vede anche un

Tondo ov'è la Vergine che và in Egitto di Gio: da S. Gio: e questo è dipinto sopra una cesta di vimini, cosa bella e bizzarra, ma più di tutti è di pregio una

Santa Maria Maddalena più che dal mezzo in sù al naturale di mano d'Andrea: procedendo più oltre vi è la Chiefa di

S. Iacopo sopr'Arno, ov'è di mano del Sogliano una bellissima Trinità, & un'altra tavola di D. Lorenzo: seguitando più avanti s'arriva al Fondaccio di S. Spirito, ov'è la

Casa del Marchese Ferdinando Capponi in questa si veggono molti quadri di pregio fra quali un Cricristo che porta la Croce grande quanto il naturale di mano del Sodoma: Dipoi un

Tabernacolo bellissi no di sigure svelte all'antica di mano di Gio: . . . Fiammingo, ch'il compagno è in Galleria di S. A. S. nella Tribuna: si vede di più una

Madonna con Giesù S. Anna, e S. Giovambatista del Biliuelti grandi quanto il naturale, del quale sono anco una Bersabee, un David, una S. Lucia, un Artemissa, ed un S. Gio: tutti dello stesso artesse; ed una

Cucina di braccia 4. del Caravaggio guadri tutti di stima, come ancora due

Ritratti interi di Cristofano Allori; ed un S. Giovambatista in penitenza di Alessandro Allori, e due altri quadri amendue al naturale che sono un

Abramo, e Moisè dell'Empoli: Nella

Cappella dipoi è un S. Francesco Stimatizzato del Cigoli, e sopra la porta di esta vi è un Ecce Homo di marmo al naturale dal mezzo in sù bellissimo di mano dell' Algardi; Lascio poi più teste di marmo antiche, e molti altri quadri del Furino, Curradi, e Giusto tutti di stima: poco più oltre rimpetto a questa è la

Casa del Senatore Andrea Pitti la cui facciata ancorche piccola sù dipinta a fresco dal Puccetti; del medesimo poi dentro vi

èVn

Cenacolo hellissimo lungo un braccio, e dua terzi nel quale è una vaga lontananza di prospettiva: le figure anno movenza ed attitudini svegliate, e pronte con panneggiamenti risentiti: Benedice Cristo il pane, ed il mistero altissimo dell'Eucharistia raramente esprime, e gli Apostoli nell'attenzione lor devozione dimostrano; vi è il

nitratto di Gio: Bologna nell'vltima età fua fatto da Giorgio Suster Fiammingo tutto di colpi, ch'il naturale ottimamente rappresenta; Vn'altro ve n'è di non minor

stima d'incerto: Vi è poi il

Ritratto di Andrea di Luca di Iacopo di messer Luca avo del Senatore, e della Caterina Falconi sua moglie di mezzo naturale di mano d'Alessandro. Allori bellissimi, ed Vn

Modello d'una Visitazione in piccolo del Pontormo, i cui panneggiamenti son, bellissimi e toccati con franchezza, e stimo che l'originale in grande sia in una Villa de Pinadoria Carmignano, dipoi nella

Casa di Piero, e fra Vincenzio Capponi

da S. Friano vi è un

Quadro nel quale è effigiata una Vergine con Giesù bambino in collo, dal quale è abbracciata la Madre Santiss. tiene ella un libriccino nella mano finistra, ed è molto bella, e lodevole, estendo opera di Raffael da Vrbino: è dipoi in un akro Firenze. 287

gior del naturale: Stà il Santo di Dio in atto di ricevere il martirio con le mani in alto sopra la testa legate ad un tronco col restante del corpo pendente, ed un ginocchio piegato; da una parte è l'empio esequtore dell'ingiusta sentenza col coltello assilato per dar principio a trargli la pelle: Son belle a marauiglia amendue le figure, ed il torso del sento è cosa di stupore essendo tutto toccato di colpi con franchezza grandissima: è in somma opera singolare di mano deslo spagnoletto: Anno ancora un'altro bellissimo

Quadro d'altezza di tre braccia nel quale è effigiata la Vergine Santiss. Iche con S. Gio: ed un Agnolo apparisce a S. Bernardo Abbate: siede il Santo col libro aperto avanti, e dietro ad esso sono due altri Santi: Son tutte le figure intere in una vaga, e graziosa prospettiva, ove da lontano si vede un paesino assai bello; è questo mirabile, e di pregio satto da Pietro Perugino: Evvi in oltre il

Ritratto d'Andrea del Sarto fatto dal medesimo Andrea cosa molto rara; oltre molti altri pezzetti del Furino, e d'altri Pittori moderni; nel Fódaccio vi è anche la

do della Rena nella quale sono una

Testa del Francia bigio, che un S. Pietro

rappresenta; Ed un'altra simile effigiata per uno spauento di Cecchino Saluiati, è anco assai bello un' Endimione di Gio: da S. Gio: Bellissima è ancora una Carità d'Agnolo Allori con trè puttini intorno figure al naturale: bello è un

Ecce homo del Sodoma, ed una

Vergine col bambino Giesù in collo, S. Giuseppe, e S. Caterina da Siena da banda, e S. Gio: Battista di mano del Puligo: Non è da tacersi trè ossi d'Elesante, che sono in questa casa cioè una Tibia; un Femore, ed un Ilio, ritrovati in Val di Chiana appunto dove entra il Castro siumicello, che passa per Arezzo, nel qual luogho era tutto lo scheletro, e si tien per fermo che questi siano degli Elesanti d'Ani bale. Ma tornando in dietro al

PALAZZO DEL NERO, Fu dato il disegno di questa fabbrica da Baccio d'Agnolo, e con suo ordine furono condotte le stanze, che rispondono in su la via publica: les altre, che sono molte, sono state divisate da Tommaso del Nero, sigliuolo di Agostino, con bellissima grazia, come si vede. E diviso questo Palazzo in due Casamenti, come di fuori mostrano le due porte, e le molte sinestre; e tante sono le camere, che sono da basso, e di hora, i salotti, e le sale ordinate con bella, e ricea architettura, che in esse grandissimo numero di huomini si possono nobilmente adagia-

re. Sono lodate le stanze di Baccio d'Agnolo, che fin da baffo, da gli huomini intendenti; ma fono di graziola vista quelle, ove col dilegno mise Tommaso la sua mano; il quale, si come era ottima conoscitore dell'altrui virtà, così, quando fu di bisogno, e per suo gentil diporto, volle effer di suo edifizio proprio architetto, si è mostrato in questo in quella guisa singulare, che lodevole nell'animo di chi è intendente di questa arte, da tutti oltra ciò à ragione è ammirato. la volta, la quale è dinanzi alla Camera della Colonna, fu condotta col giudizio di Tommaso, ela Camera altresi non senza molta intelligenza, erara vaghezza di disegno. In questa Camera è un quadro bellissimo dipinto à olio, cauate dal Cartone della Leda di Michelagnolo: sopra la porta della Camera è un altro quadro di mano di Iacopo da Puntormo; nel quale è dipinto un Profeta, che tiene in mano un libro, ed è fatto con mirabile colorito, e con ottimo disegno. Ci sono due quadri appresso alquanto piccioli di mano dell'eccellentissimo Andrea del Sarto, e si dice, che sono ritratti di due gentil' buomini de' Bellacci, tenuti da tutti in grans pregio. E lodata una Fortuna di mano di Tommaso da San Friano; la quale è vaga molto, e stimata di rara bellezza. Ci è una testa antica di marmo di un Geta, fratello di Antonino Caracalla, lodata dagli artefici oltra modo; Ed una Faustina antica, similmente stimata molto per la raro artifizio, che in essa si conosce: et in

on canto di detta camera è in un quadretto picsiolo un Paesino di mano di Tommaso, del Nero, fatto con bella grazia, e con rara pulitez-

ga. In sul

PRATELLO, che risponde poscia in Arno, con magnifico la voro si vede una facciata molto leggiadra, divifata dal detto Tommafo del Neto, con bellezza cost risoluta, che perrara industria gareggia con l'opere de' migliori artesiei. Sono le finestre bellissime in suo sembiante, e nel mezzo della facciata ride (perche è ottimamente divisato) un leggiadro ballatojo, che. risponde nel Salone, adorno di balaustri, & oltra modo vago. E maravigliolo poscia il Salone. fatto con architettura di Tommaso eltrest, arricchito di ornamenti rari , e pregiati. Due tefle antiche mettono in mezzo la peres principale, stimate dagli buomini intendenti di mirabile, artifizio: sopra la destra porta è collocato uns Gordiano di raro la voro, e due altre teste antiche, parimente ammirate dagli huomini intendenti; e di costa sopra un cammino è una testa, di bronzo di Francesco del Nero : e due teste antiche di marmo mettono in mezzo da man finifira un altra porta con sovrana magnificenza. E scompartito questo Salone in otto facce, & ?. divisato con pilastri di pietra, adorni con capitelli di flucco; ad ogni pilastro è posto un ritrato to di colori, effigiato di huomini di rara virtà; tra questi si bail Petrarca, e Dente, Farinata Rhersi, e Niccolo da V zzano non meno appresso tutts.

tutti notabile per molta ricchezza, come per liberalità, e per magnificenza più, che civile, che sopra tutto a questo animo generoso fu sempre a cuore: sopra i pilastri gira intorno una cornice con bella grazia: e sopra questi posano alcune mensole, e per finimento sono dipinti sopra esse puttini, che reggono imprese degli Accademici Alterati, di cui Tommaso fu principale, & altresi armi di coloro, che con la Cafa del Nero anno parentado. Dall'altra parte della facciata del Salone secondo il medesimo ordine si veggono le armi di quelli, che anno parentela con la Sig. Ottauia dal Monte moglie di Francesco del Nero, figlinolo di Agostino. In una facciata di questo Salone si vede un quadro di mano di Giotto: il quale non solo per molta industria, ma quasi per riverenza, che si porta alla virtu di si raro artefice, è tenuto mirabile; dentro ci sono due sigure, e pare, che sembri un buomo, che miri attentamente una donna di bel sembiante per gelosia. Appresso ci è un Apollo di marmo di mano di Giovanni Scherani da Settignano di lodevole artifizio. In una facciata a man suistra dopo il cammino verso il ballatoio è la caccia del Lione, dove sono alcuni buomini a cavallo, dipinti a fresco da Tommaso del Nero con bellissima maniera; e tra l'altre cose ci ha un lione, che da un Colle scende al basso di risoluto disegno, e si mostrain iscorto con prontezza mirabile; il quale già situato in altro luogo, perche fosse conservato,

son ordigni, e con molta cura fu portato il muro dove è dipinto, nel luogo, ove è al presente, c murato, come si vede. Perche pratico questo nobile intelletto nel disegno, ove per suo diporto negli anni suoi più verdi si era esercitato, come i più savy artefici con colori poscia dipinse quello, e non senza sua lode, che in suo animo. avea divisato. Ma quanto grande fosse l'ingeeno in Tommaso, oltra le molte stanze di questo magnifico edifiio, affai il dimostra una Scala fatta a chiocciola: la quale con mirabile industria dal piano del Cortile cammina insino sul terrazzo co salita tanto dolce, che al sommo dell'altezza la quale è 40. braccia, con diletto più tosto, che con istento in breve spazio si arriva; e divisata dal gentilissimo senno di questo rara intelletto fa fede a pieno del gran sapere, e della destrezza nel giudizio, che in tali affari oltra ogni stima si è mostrato singolare. Perche non solo dagli huomini, che sono intendenti, ma è dagli artefici ancora lodata questa opera; la quale mirabile in chi ad'altro non attende . poscia che procede da gentil'huomo sempre oceupato negli kudu delle migliori lettere, dee senza fallo per sua bellezza essere oltra mode apprezzata. L'arme de' Medici poscia di pietra forte in ful canto del Palazzo è di mano di Ancome lorenzi, fatta con bell'arte, e con lodevol disegno; è congiunta in questa opera non picciola lede di Tommaso, non solo per l'imdustria nel dar compenso all'artifizio cel penfiero, ma

BCK

per l'animo cortese ancora, in cui non ebbe pari.

Perche, poscia che l'artesice convenne di certo
prezzo, mentre che procura di dar sine a questa
opera, che avea tra mano, sì accorge, come con
suo danno si era accordato; ora conoscinta da
Tommaso questa disgrazia, come quegli che cra
la gentilezza del mondo, al prezzo, che era stabilito, di buona voglia molta somma di danari
aggiunse da vantaggio, onde le fatiche di questo artesice oltra l'accordo liberamente sossero
premiate. A questo Palazzo è congiunto il

PONTE RVBACONTE, molto utile alla eittà; fu fatto questo Pote col disegno di Lapo Ar chitetto, nel MCGXXXV. e come da principio fu nominato, così poscia ha ritenuto il nome da M. Rubaconte da Mandella, Milanese, Podestà in Fiorenza . E lunghissimo , come si vede , con sette archi, födati sopra pilastri gagliardissimi, per cui ricevendo age volmente, quantunque gran copia di acqua, rompe la furia del fiume impetuoso, ed opera, che al pote vicino più quieto siconduca, gli archi di essi sono otto, ma uno non si vede perche serue di Cantinaal Palazzo del Nero. E ben ha dato mostra di sua saldezza in questo ano per la piena che venne a'10. d'Ottobre, iche fu tale che sù le tre ore,e mezzo di notte l'arco delle: Grazie si sarebbe chiuso affatto, se l' acqua cresceva acora un terzo di braccio, il che sarebbe seguito con la rouina del Ponte, se la pioggia che durò 27. ore continoue per due altre ore durava. Quando è penuta 204

la State in colmo, è incredibile a dire, quanto è grande il diletto, che prende tutta la gente, la quale in questo fiume si bagna; e mentre che rinfresca l'ardore nelle carni conceputo, prova oltra modo in quella salute, e gio pamento. Perche percotendo l'acqua nel suo viaggio, che è di molte miglia; ne fassi dal Sole scaldati, si fa elle calda molto: e purgata da crudezza oltra'l diletto poscia di viene salutifera : onde molti col consiglio de' Medici per l'uso di quest'acqua da diverse infermità si sono sanati avendo in se del minerale, e spezialmente del Vetriolo. Me più di ogni altra cola in queste è di pregio, metre che perdiporto va l'huomo perl'acqua spaziande (pero che nel gra caldo cala il fiume oltra modo) elercita la persona senza pericolo, e con suo pròappara l'uso del notare; il quale studio per molti accidenti ancora in paesi stranieri si proua utile, e necessario. Passando per lo Ponte Rubaconte dalla banda delle Mulina si trova un Tabernacolo di mano di Raffaello del Garbo astai vago . Dopo si viene alla Chiesa di ...

S. IACOPO tra' fossi, così nominato da' fossi delle publiche mura; o come altri dicono dal luogo, che ne tempi antichi (però che non auea Arno per auuentura fermezza di suo letto; ma traboccava, doue il terreno era più basso) dienuto pantanoso, era ricetto di molte acque ed appresso nati per questo molti fossi, diede a questa Chiesa ne tempi, che sono seguiti, occa-sione di aver il nome, che ancor tiene. Sono in

quela Chiefa tre tavole bellissime di mano de Andrea del Sarto: ma quella, che si trova à man defire , dove sono Santi , che disputano della Trinità, è oltra tutte le tavole di tutti i luoghi maravigliosa. In questa si conosce quello, che far puote un viuace colorito, un difegno rarissimo ,'un' arte singolare. Chi vide già mai panni cotanto simili al vero, chi rilievo dalla superficie così spiccato; chi fattezze di persone così pronte, chi viuezza a diffinizione del vero così conforme? Ha effigiate Andrea di bellez-Za ftupenda quattro figure che sono vite, come si vede; ma le due, che sostengono il peso della disputa ; cioè S. Agostino ; & S. Pier Mars zire; fon bellissime; er di prontezza oltra ogne Rima ammirabili. Perche, si come chi è di gran senno, è potente, quando dimostra quello; the nell'animo intende; così con rara vivezza; mentre che favella, stende la mano questo Santo di Die, e colme di appisi celesti mostra qui il Juo pensiero ottimamente . Si vede l'aria del volto grave, e vivace, e come fa il numero de gli anni in sù la carne, così con colori ha questo Jourano artefice efficiato il sembiante di questo Santo, tutto grave, e tutto vivo: Il S. Pier Mavjore mostra nel volto attenzione , e maraviglia se poste le mani sopra un libro; appoggiate al petto; che non sembra esfer dipinto; ma vevamente di rilieno, con atto fingolare; dicevole achi disputa , è bellissimo a maraviglia . Egli Ettende alle parole di 3. Agostino; con tanta.

grazia, che di certo pare, che sia vivo: e così è in ogni parte di sua persona con disegno naturale, con arte profonda effigiato, che più oltre non pare, the possa procedere umano artifizio. Il costume poscia, cioè l'animo del volto, ed il pensiero, nessuno, come qui ha dipinto Andrea, espresse mai meglio: però che è pronto S. Agostino, mentre che mostra l'avviso del cuor suo, e risoluto in suo proposito sembra di esser caldo, onde con sue parole appresso chi ode nel vero maggior fede si acquisti: pensoso poscia; & intento è l'altro Santo, & si vede l'animo, come traluce nel volto, che è pensoso con quella vivézza tanto vera, tanto pronta, che mostras quel che puole, & par viuo del tutto, & senza fallo, che sia fatto dalla natura, & non dall'arte. E mirabile il S. Lorenzo, che con quieta attenzione ascolta, chi fauella: ha sembiante di animo ripofato, perche non disputaza & conforme all'atto, che dee operare, pare, che creda quello, che da huomini letterati per di antica età con ragione è approuato. In segno di rispetto, & & di rimettersi d chi è più intendente, mostra il S. Francesco, che con modestia si pone al petto la mano, & nella fronte dimo--fira gran fantità con artifizio incredibilitinte raro: la mano di cui io fauello, non parlipinta, ma viua, ne di colori, ma di carne: si veggono l'ossa, i nervi con eccessiva bellezza essigia. ti: si spicca dalla tanola contanta forza, con tanta grazia, che più non chiede l'auniso huma .

no, enzi chieder non puote, se non quello, che d conforme, come è questa figura, al vero, & alla natura. Il S. Bastiano, che da basso è ginocchione, e bellissimo altresì: il quale con gran forzadirilieuo nella parte di sua persona ignuda pare del tutto vero, & che sia il colore car. ne diuentato: & l'osa appariscono ricoperte dalla carne, e si come nell' età giouenile non fanno vista cruda, ne ruuida, così e dipinta con gentilissima maniera la carne di questo Santo diceuole molto all'età, la quale per artifizio è rara, anzi stupenda. Egli ben si puote ammirar la. Maddalena, la quale è ginocchione, ma non lodarta à pieno, come chiede la bisegna, la quale secondo alcuni è ritratta nelle carni dalla Lucrezia del Fede moglie d'Andrea, e fatta la sua testa con mirabil bellezza di colorito; & tanto è conforme alla carne, che senza dubbio pare, come adhora, adhora si vede nel vivo, che sia naturale. Sono le mani bellissime oltra ogni stima, & intese, & effigiate con somma industria; ella nel tutto come è bella per divozione, mirabile per vivezza, rara perdolce colorito? e st come nel vero non si scorgono i termini nel corpo vivo ne crudi, ne terminati, così questo maraviglioso artefice ha dolcemente tinta l'aria intorno di colore abbagliato, che quasi unito, o ve nella vista il corpo ha suo fine, fa poscia quando è bene inteso vscir quello fuori della tavola, che è dipinto, e del tutto il mostra di rilievo. Non pare, che siano fatte di colore queste sigu-

re, ma di carne: non da artifizio, ma dalla natia ra panneggiate: però che se punto si pone in oblio il colore, e l'artifizio, sottentra nell'animo quello, che adoperano, che sia vero senza dubbio; e pare, che l'huomo in suo pensiero si risolva che atteggino la persona; che fauellino; e che ogni altracola fiano, che dipinte: Perloche aunifano alcuni non fenza ragione; che sia di tutti pitdori Andrea il più sourano, e che non solo non sia minore del Buonarroto, ne di Raffaello da. Vrbino, ma che vadia del pari con quelli se sia nel sommo della pittura incomparabile; E mis rabile l'auniso de gli huomini, che sono intendenti, e de gli artefici ; e con gentile disputa gareggiano souente; chi di questi tre tenga il prine cipato nella pittura. E perche molti, e molti lodano à dismisura tutti e due, vengono in questo parere tuttavia, che sia la virtù di And ca inz comparabile; quello, che si dice con ragione di ĉiascuno secondo il merito, in questo modo se puote dinifare. Tuttie tre fono rari, e fiaqulari, & secondo certa sua nobilissima dote, vera lo di seperfetti: Però che è mirabile Raffaello nel dipignere ; sublime il Buonarroto nel disegno, miracoloso Andrea nel contrafar la natura: ananzò ogni pittore Raffuello nel colorire; non ha pari Michelagnolo nel dilegno; ma Vince tutti Andrea nel dar rilie vo, e nel mostrar le cofe, ne più, ne meno, come da Dio sono state fatte : assai puote l'arte in Raffaello; l'ingegné nel Buonarroto; ma seza dubbio e fourano An+ area t

drea. però che non con arte, ne con ing egno hui mano pare, che siano fatte le sue figure, ma prodotte mirabilmente dalla natura. E si come le cose, che banno l'essere per dissinizione, e per natura, sono migliori dell'equiuoche, e di più pregio; così le figure di Andrea, simili al vero oltra modo, anzi aggiustate con la natura, fermano la mente altrui, e come in cosa naturale, fanno conoscere un infinito sapere, e una infinita agevolezza. Non è maggiore Andrea nel vago colorito, ed allegro di Raffaello, ne più profondo del Buonarroto nel disegno: ma è senza. dubbio incomparabile nel gran rilievo, nella virezza, e nella natura, che da lui nelle sue figure si conosce espressa mirabilmeute: in cui perche consiste il tutto, non solo in questo è pari à Raffaello, ed al Buonarroto, ma senza dubbio. come è ferma opinione de gli huomini intendenti, è superiore senza dubbio ad amendue. Ne pen si alcuno, che nelle pitture di Andrea non sia pregiato colorito, ne ottimo disegno, in cui egli oltra modo è amirabile : ma dee far ragione che co maniera cotanto singulare siano state amendue quelle cose con felice agenolezza messe in opera da questo artefice sourano, che di tutti maggiore, più compiuto, si debba senza dubbio incomparabile riputare. Ne dee valere in contrario, che non sia di tanto pregio Andrea, come si è detto perche di sua mano non si veggono storie in gra numero di figure, come di Raffaello, & del Buonarruoto: però che non si tratta lin ciò di quantita

Bellezze di

200

tità di pittura, ma di qualità, chi non vede, che poco dee montar questo? posciache una piecola misura di grano, che sia ottima, à molte moggia, che sia maluagio in qualità si antipone. Ma quanto vaglia in questo Andrea, io dico in historie, quello, che ha dipinto nella Compagnia dello Scalzo, nella Villa del Poggio à Caiano, nella Nunziata di Fiorenza, oltra molte altre pitture, ancora questa disputa fa chiaramete stede à pieno. La quale sopra tutte bellissima (ancora che nel MDLVII. giacesse sommersa nell'acqua alcune hore, quando rovinosamente sboccando Arno sopra le sponde, alzandosi molte braccia nelle strade, ricoperse gran parte della Città) perduto molto splendore di sua bellezza, & in alcun luogo maculata, tuttauia al dispetto di tanta ingiuria è singolare ancora verso di se, anzi stupenda. Ma se hauesse stimato Andrea, che fosse molto più pregiato il colorito di Raffaello, come fece Raffaello posciache hebbe vedute le pitture del Buonarruoto, cheringrandì la sua maniera, così haurebbe egli altresì accese le sue figure di colori, e del tutto imitato il modo di Raffaello. Hora avvisando, che la pittura carica di colori non imiti la natura, ma trapassi i termini di quella, si tenne dentro Andrea al suo pensiero, e di contrafar la natura, quanto più si poteva, mise ogni sua cura. Ma, che fosse agevole ad Andrea di imitare Raffaello, assai è chiaro nel ritratto di Papa Leone, meso in mezzo dal Cardinal Giulio de' Medici's

dici, e dal Cardinale de' Rossi: quando chiesto. questo ritratto da Federigo Secondo, Duca di Mantova, à Papa Clemente VII. fu dato ordine in Fiorenza, dove era il quadro, ad Ottaviano de' Medici, che fose mandato à Mantova. Perche bramando Ottaviano, che il quadro di Raffaellorestasse in Fiorenza, subito che bebbe la commissione da Roma, mandò per Andrea segretamente; e gli commisse, che in tal guisa in un altro quadro contraffacesse la maniera di Raffaello, onde senza conoscersi aleuna differenza, si mandasse il suo ritratto à Mantova, e non quel di Reffaello. Per questo su dipinto il quadro da Andrea con tanta somiglianza, che mandato à Mantova, fu poi sempre stimato di mano di Raffaello: e oltra molti insino à Giulio Romano, allievo di Raffaello, e della maniera di quello intendentissimo, che in questo ritratto havea lavorato, credette tuttavia, che fosse di Raffaello, e non di Andrea; Se Giorgio Vafari, che vide il tutto, quando in Fiorenza si dipignera, capitando à Mantora non havesse scoperto, come la cosa era passata. Credasi pur per ferma, che nessuno già mai dipinse meglio le cose di natura, come ha satto Andrea; ne conarte, che più al vero si appressi. L'aria dolces delle teste, il panneggiare diceuole all'ignudo, l'unione de' termini estremi sfumati con supreme artifizio nella difficultà delle cufe fatta courare agenolezza, mostrano il valore di questo artesi: \$2.3 coma è moraviglioso, e stupendo. E Andrea oltra ciò nell'imitage senza pari: io non dico dell'imitazione delle cose singolari, come sarebbe del ritratto di Papa Leone, di cui si è detto, ne di altro huomo, che sia vivo, ma delles cose intese generalmente, quasi in quel modo, come al Poeta interviene; il quale di visate nell'animo alcune azzioni, assegna quelle poscias ad huomini particolari, come ad Enea, ad Vlifse, ad Achille, perche in questo modo opera il pittore, che molto è accorto; diuisa in suo pensiere, come puote esser più verisimile, che passasse la bisogna, quando su preso S. Gionamba. tista per ordine di Erode, e poscia seutenziato a morte, & veciso. Perche tra molti atti, che pensal artefice in sua mente, pno al fine ne elegge, come migliore, & che più al vero della foria giudica, che sta conforme. Hora quanti pittori si ueggono, che per altre sono eccellentissimi, ma in questo, io dico nell'imitare poco lono lodevoli, & poco vagliono? & mentreche pensano d cose bizzarre, & fantastiche, quando più stimano di appressarsi al vero, senza mirare al proposito, che hanno innanzi, il quale ester dee, quanto più si puote, verisimile, tanto più da quello, che al vero è conforme, per poco Jenno si dispartono. E' dicevole la dispositione delle figure di Andrea, e tanto verisimile, che pare, che si accordi il pensiero, che così il fatto di vero pasasse, come egli ha quello con colori ordinato. Ma in questa disputa è bellissima la figura di S. Agostino , e pare , che dimostri con viva pronA prontezza quello, che vuol persuadere; Est San Pier Martire ascoltando, senza perder parola, raccoglie quello, che vien detto, e con prontissima attivudine si prepara alla risposta. Seno le altre figure, io dico il S. Francesco, il S. Lorenzo, la Maddalena, Est il S. Bastiano con bellissima disposizione accomodati; Est il tutto in quella guisa è convenevole, che non trova l'occhio, ne il pensiero, alcuna cosa, se non maravigliosa, e pregiata. Sopra l'Altare, che

Segue, è dipinta una

Nunziata di mano di Andrea del Santo altresì, di rara, bellezza oltra ogni stima: All'. apparir dell'Angelo, come dice la scrittura, si mostra la Vergine in sembiante di temere, & in atta grazioso per le parole, che sente, levatasi in piede sta pensosa. E la sua ueste di sotto di panno rosso con bellissime pieghe, e sopra un mantello, azzurro mirabile altrest , she sopra le spalle con un nastro, si affibbia. Dinanzi è un leggio, testimonio de suoi santi pensieri, essi. giato con bell'arre. L'Angelo., che annunzia marangliofo, e nell'atteggiare il braccio destro, & il sinistro parimente sembra di esser vivo. E incredibile l'industria, che si vede in questa figura, mentre che piega le ginocchia in segno di umiltà, e fa riverenza alla Madonna; e si scorge in sua movenza una eccessiva grazia: però che fa nascere in altrui divozione, & in guifa mirabile accende la memo. tia dell'acco, elera tutti memorabile, quando

mentre che vivea in terra fu questa Vergine And nunziata. Sono due altri Angeli in compagnia di Gabbriello di rara bellezza: i quali come che in vifta siano lieti, fanno riuerenza alla Vergine tuttavia, e sono fatti con isquisito sapere, anzi mirabile. Egli non si potrebbe esprimere con quanta arte siano panneggiate queste figure; l'Antelo, che annunzia sopra tutto in questo è bellissimo, e di lavoro stupendo. Di vista vaga ha finta Andrea una loggia, ed un cafamento, che è tirato in prospettiva di raro artifizio: soi pra in alto stanno a vedere alcuni, i quali, si con me sono discosto, così diminuiscono con accorta intelligenza; e da basso in su le scalee, si vede una figura ignuda, che fiede, fatta con arte mirabile in sua picciolezza; ed un paesino appresso, che sfugge in tal guisa, che pare, che sias vero, e mostri di lungi molte miglia. La

Tavola poi dell'Altar maggiore è di mano di Giuliano Bugiardini. Fu fatto il difegno in prima da Fra Bartolomeo, ed appresso fu sinita secondo quello, che nel disecgno era ordinato, da Giuliano. E figurato un Cristo morto in quessistaziola, che è sostenuto da S. Giovanni Vangelista con somma grazia: ci è la Madonna, che abbraccia i piedi di quello con dicevole attitudine, piena di mestizia: si vede un S. Piero, che piagne amaramente; c S. Paolo, che aprendo le mani mostra di delore pensiero affettuoso: e di vero è tenuta lodevele questa tavola pre colorito, e pur dispossi ione molto mirabile. Queste

Firenze.

trè tavole non vi sono ma la prima è in camera del Gran Duca, la seconda in camera. della Gran Duchessa, ed in quel cambio le copie in oggi si veggono; di quella dell'Altar maggiore non vi è ne copia ne originale. Oltra ciò da man sinistra della Chiesa si vede un altra

Tavola di mano del Perugino, ov'è una Vergine in piedi col Bambino Giesù in collo; S. Francesco, e S. Zanobi dalle bande: due Agnolini sostengono alzato il panno che adorna il trono con bellissimi scorti, ed è questo un di que' quadri ch'era nella Chiesa di S. Gallo avanti l'assedio del 1530. Allato vi è una

Tavola di mano di Andrea del Sarto, ma fatta negli anni suoi più verdi, dove è dipinto

Cristo in forma di Ortolano, e la Maddalena, che a quello si appressa con bellissima grazia. Si tira Cristo in dietro con bella attitudine, e mettendo la mano innanzi, mostra la palma in iscorto, fatta con grande artifizio; appresso si vede con vaga verzura essigiato l'Orto: le quali tre tauole di si marauiglioso artefice fanno questa picciola Chiesa oltra l'altre notabile, e per la bellezza singolare più famosa. Volgendo da man dritta per Borgo S. Croce in.

Casa del Cavaliere Vasari, sono ancora. molte pitture: la Sala è tutta dipinta a fresco da Giorgio nella quale tutta la Storia, d'Apelle si rappresenta: nella prima parete

40F Bellezze di a mano manca, è quando impara a difegnar dalla propria ombra volgendo la schiena al lume: Nell'altra a man destra ov'è l'esposizione al publico di sua opera, quando origliando Apelle, il Calzolaio la scarpa gli censura; nella terza vi è l'introduzione alla stan-22 del disegno, ove la mediatrice le donne. più belle per star al naturale conduce, e nell'altra parte quando scegliendo da ciascuna la parte più bella, forma l'effigie di Diana; Nel fregio fon dipinti tutti i pittori suoi contemporanei; Viè poi una N. D. in grande; Vn Giacob che beve al pozzo al vaso di Racchelle al naturale ; il Sacrifizio d'Abel, e Caino, e quel d'Abramo, ed un Cenacolo in. piccolo opere tutte del medefimo Giorgio, che non sono di suo pennello certamente.

Pna Vergine in tondo con Giesu S. Gio: ed alcuni Agnolini di Ridolfo del Grillandaio;

Vna Natiuità in piccolo di Paol Veronese

maravigliofa, ed una

l'inferiori; vi è

Nostra Donna con un Bambino diligentissimamente satta dal Parmigianino: La morte di S. Francesco di figure piccole bellissime di mano del Frate; Vna Crocissisione dello Stradano; una Natività di Sandro, ed un bizzarrissimo soldato d'Alberto Duro; Viè una notte sù la lavagna di Lionardo da Vinci n'aravigliosa; Vna Assunta, vna Basse, un'Armida, ed un Adone piccoli turta del ți del Viterbese, ed una Vergine con Giesu, e S. Gio: di Santi, opere tutte degne, e di pregio; Ripigliando da S. Iacopo verso la Piazza si trova alia sinistra la volta de' Peruzzi dipinta da Paolo Vecello; alla destra è la

Cafa già de' Mellini oggi de' Guidi Arrighi: la cui facciata, è dipinta da Gio: Stolf Olandese co'i cartoni di Cecchino Salviati: Al primo ordine vi è effigiata la Favola d'Andromeda: fra le finestre terrene da una parte son dipinte le Grazie, dall'altra le Parche; Al secondo ordine vi è la favola di Danae; al terzo sono molte imprese: le figure sono maggiori del naturale, e di buon disegno; Dentro vi è un gabinetto nelle stanze terrene con la volta dipinta da Cecchino: nelle lunette sono molte favole d'Ovidio: E fama, che l'architettura di questa sia di Michelagnolo veggendosi in esta nobiltà, ed essendo fatta ne suoi tempi: In capo di scala vi è un Eusculapio di marmo bellissimo alto più di due braccia di mano del famoso Gio: Bologna: In Sala un Adamo, ed Eva di Santi, ed un S. Girolamo dell'Empoli. Camminando poscia verso Settentrione si viene alla

PIAZZA di S. CROCE, così chiamata dal tempso magnifico, che si vede in testa verso Orientc. E bellissima questa Piazza per le case, onde è messa in mezzo con grazia a guisa di Teatro: ma il tempio, che risiede magnificamente alquanto in alto, le da oltra la bellezza dignità. Ora, perche più sia oltra la vista, che molto è nobilmente adagiata, e risponda al sembiante allegro delle case, e del tempio, è di visata con misura in ogni parte, e con pali stescata intorno, insorno, onde i giovani ogni anno nel tempo del Carsovale che si fa il giuoco del Calcio più acconciamente si esercitino. Quelli, che di forze sono robusti, e destri di persona, di giovenile etd, di sangue nobile, due ore prima, che il Sol tramonti, circa un mese innanzi, che venga la Quaresima, ogni giorno fanno adunanza in questa piazza, e spogliandos le veste, che impediscono l'atseggiar la persona, come chiede il giuoco del pallone, conficrezza più destra, che pensar si possa, si esercitane. Perche scelto un numero di LIV. Ziovani eletti, e diuisi in due parti, è ineredibile à dire, quanto facciano bella vista nella velocità e nella destrezza del corpo; e nel siore dell'età vsando maggiore sforzo, che si puote, come sembra l'una parte, e l'altra, che combatta, come è usanza tra due eserciti, con gran fierezza. Da tutte le parti della Città concorrono gentilbuomini à redere, e fauciulletti di piccola età: onde si fa una frequenza vaga, e di molta letizia per li accidenti vary, che ad hora, ad hora nel giuoco intervengono, e per la qualità de gli buomini nobiliffima .

Sopra di essa è la Casa della famiglia dell' Antella la sacciata della quale è dipinta a Firenze: 35

frescoon figure: Due surono i principali dipintori l'uno sù il Passignano, e l'altro Gio: da S. Gio: amendue samosi nell'arte: Sopra la porta vi sono due figure che mettono in mezzo il ritratto di Cosmo II. G. D. di Toscana che rapppresentano le due Città capi di Stato-Firenze, e Siena: nel dipinger questa il Passignano non si risolveva a sar la. Lupa che gli sta a canto, onde disea Gio: che la facesse, quale con franchezza più che grande dato di mano a' pennelli in due colpi sa sece con tal maestria che viva rassembra.

E in questa un bel giardinetto con una fonte nel mezzo sopra la quale è collocata una statua di bronzo di Gio: Bologna bellissima, e nelle lunette d'una Camera è dipinta a fresco la vita di S. Francesco dal Puccetti.

E'anche stato abbellito non poco questo Teatro dal Dottore Antonio Dei, che ne'propri sondi nell'angolo di esso verso S. Simone ha eretta una vaga, e ben'intesa facciata per una parte nel sito dove si dice essere stata anticamente una loggetta della famiglia de' Risaliti; e per l'altra nelle due Case annesse dal Canto di via Torta rimpetto a'Bardelli, rigettando da' sondamenti una gran parte dell'Edisizio con ridurlo ad ordine Toscano, disposto con tanta vaghezza dal disegno di Rassaello del Bianco, che riempie l'occhio di diletto a chiunque lo mira. La Chie sa possesa di

V 3 S. CRO-

S. CROCE è di sembiante magnifico per sua grandezza, fatta dalla pieta Fiorentina con tanto ardire, che senza fallo per magnificenza non ba pari. Fu dato il disegno di questo tempio sovrano da Arnolfo Lapi l'anno MCCLXXXXIV. il quale è condotto nelle Navi tanto largo, che sopra'l muro de pilastri della Nave del mezzo fu di bijogno di collocare il tetto di legno a frontespizio a come si vede: E lungo ccxxxxabraccia, e largo Lxx. Il Convento poscia; come il Noviziato, il Dormentorio de Frati, che fono dell'Ordine di S. Frantesco; sono fatti con più bella architettura, e più gentile: civi si veggono due Chiostri ordinati con mirabile magnificenza; ma quello che i maggiore oltra ogni stima per le volte, che girano intorno; per le colonne da bafso, e di sopra con rara intelligenza di vero è bellissimo. Molte sóno le Castella famose per fabbriche pregiate, le quali ne alla grandezza, ne alla magnificenza della fabbiica di questa Chiela , & del Conuento non arrivano. Ma sono rare le pitture; le sculture; e le Cappelle fatte cons mirabile architettura; di cui incomincieremo d ragionare in questa guisa. Sopra la porta adunq; del mezzo si vede di suori Vna Statua di Bronzo, che rappresenta S. Lodovico Arcivescovo di Tolola, che fu fratello del Re Ruberto; e di Carlo II. d'Angiò, quale su frate dell'ordine di S. Francesco, di mano di Donatello. Non fu stimata dall'autore questa figura, mentre che visse, e per avuentura con poco studio lanorata .

vorata, non mile nel numero di sue opere miglio ri, Matuttavia procedente da huomo di sourano valore è tenuta in pregio in questo tempo, e vi si scorge viuezza, e gran sapere. Entrando in Chiefa si veggono con ordine mara viglioso bellissime Cappelle fatte da diversi gentil huomini, le quali situate nel muro delle due minori Naui, ? incredibile à dire, quanto arrechino di splendore alla bellezza della Chiesa: peroche due gran coloune di pietra del fossato lavorate con vago artifizio di ordine Corinto, posate sopra dadi con bella grazia; con capitelli intagliati con sottil lauoro in ciascuna Cappella sostengono un architraue, e per finimento un frontespizio, che per ercare una bellezza isquisita non hanno pari. Il disegno di queste Cappelle è di Giorgio Vasari, si come di alcune tauole è sua l'opera di pittura altresì. Ma nell'andare per la Nave del mezzo di-vitto al Sacramento si vede alla terza colonna un.

Pergamo di marauiglioso lavoro di mano di Benedetto da Maiano. è questo di marmi bianchi di Seravezza. E non è artesice, che nonsolodi la bellezza, che vi è singulare, e non ammiri l'artisizio, che vi è rarissimo. Fu satto questo Pergamo à nome di Pier Mellini; à cui nato così nobil pensiero, per commodo della Chiesa, non guardò à spesa alcuna, quantunq; grande, ne à noia, che per tale opera gli venise. E' bella l'Architettura delle cornici, delle colonne, che mettono in mezzo le sigure, pertinenti alle azzioni di

ni di S. Francesco; ma è bellissima ciascuna suria, e fatta con disegno, con pulitezza dimostra il gran valore di questo mirabile artesice, che in ciò senza dubbio è da tutti riputato senza pari Si vede adunque nella

Prima faccia in figure di bassorilievo, quando da Papa Honorio è confermata la Regola à S. Francesco, ed è divisata questa historia con arte

singulare, come si vede: Nella

Seconda è, quando in presenza del Soldano con santo ardire passa per lo mezzo del suoco senza sua offesa. Si vede questo Principe, che sta ammirato in si grancaso, ed i suoi huomini di Corte, nel vedere il Santo di Dio, intenti al fine fanno vista bellissima. Nella

Terza è stato essigiato, quando riceve le stimite nel monte della Verna; dove ha questo ottimo artesice espresso il paese aspro, e solitàrio con molta arte, e S. Francesco con bella grazia, e

con somma divozione. Nella

Quarta è, quando è morto S. Francesco se per esser certo delle stimite, si vede, come un genzil huomo si sa innanzi; e gli tocca quella del petto con si bella prontezza, che del tutto par viuo; appresso si vede un bellissimo edifizio con molta intelligenza crnato. Nella

Quinta è stata effigiata la storia de cinque.
Frati dell'Ordine di S. Francesco: i quali in una
Città della Mauritania surono martirizzati; si
conosce, come vanno pronti, ed umili alla morte,
e pieni di santo affetto, sprezzano quello, che al

sens•

fense umano etanto in orrore. Fanno vista bellissima sei colonne, le quali mettono in mezzo le cinque Storie, di cui si è favellato: sotto in cin que vani, che sono tra sei beccatelli, sono situa te di marmo bianco cinque figure a sedere, dontro ciascuna ad una nicchia di marmo rosso: nella prima si vede la Fede che tiene in man la Croce, e'l Calice con grazia singolare; nella seconda è la Speranza, la quale con le man giunte mira. disiosamente al Ciclo: nella terza è la Carità con un fanciullino in collo: nella quarta è la Fortezza col segno della Colonna; nella quinta è collocata una Giustizia, che tiene il Mondo in mano: le quali figure di color bianco fanno nel rosso una vista così bella, così vaga, che con parole esprimere non si potrebbe. Io lascio di dire degli intagli bellissimi, e del disegno, il quale in terra ribattendo, ci mostra quello, che è in aria cons apriforaro, ed artifiziofo. Ma foora tutto è stupenda riputata l'intelligenza di questo mirabile artefice: però che douendo bucare la Colonna, onde con una scala nascesse al Pergamo poscias la salita, e forarla quasi d'ogni intorno, perche incassati i marmi nel macigno stessero più forti, egli si dice, che in contrario si interposero gli Operai , e con viu c ragioni riprovarono il pensiero di Benedetto. Valeua molto in quelli il gran peso de' due Archi, che sostiene questa Colonna; la muraglia poscia grossissima, ed alta, che va al diritto infino al tetto, toglieua ogni cola probabile nell'appiso di quelli, che indebolita per las

等1事 buca del mezze, e forata in molti luoghi non pes sesse regger un pondo intellerabile, e grandistimo ; ed in questo non sarebbe stato mai possibile, che si piegassero gli Operai a dar licenza , che già il Pergamo fatto si mettesse in opera, e si murasse, se Pier Mellini nonentrava mallevadore che neßun disordine, e nessun danno al tempio interverrebbe. Perche con ordigni anendo fortificata la colonna, e ringrossatala di pietre forti non sen e a mara viglia di chi sempre ne ebbe timore, condusse a fine l'opera con tanta bellezza, che mentre che si guarda al grande artifizio, é cosa singulare, e nell'avviso peregrino di si nobil lavoro senza fallo stupenda. Camminando al diritto egli si trova la Tribuna fatta dalla liberalità della famiglia degli Alberti.

Questa hoggi serve per Coro de Frati da quel tempo in qua, che fulevato il Coro di legno già posto nel mezzo della Chiesa. Nelle facce di questa tribuna è dipinta la Storia, quando fu trovatala Croce del Salvatore di mano di Agnolo Gaddi, con vago, e bel colorito. Sopra l'altar maggiore, il quale è degli Alamanni, si vede

mello à oro un bellissimo

Ciborio. è stata fatta questa opera da Dionigi Nigetti, col disegno di Giorgio Vasari con somma diligenza: la quale per intaglio di colonne, di fregi, di Cornici, e di altri ornamenti è tenutas mirabile. Ma l'impresa, e la spesa altresi fu fatta dal Gran Duca Cosimo; quale fu pietofisimo nell'abbellir le Chiese, e si come.

prima togliendo via il Coro di legno, ed alcune Cappelle del mezzo, per li sacri ufizij adagiò . tutta la Chiesa con ordine bellissimo, così con: questo Ciborio; il quale è di altezza XIII. braccia, le diede splendore in guisa, che in sua molta bellezza cresciuta al tempio maestà, pare chegli sia cresciuta parimente divozione. Con agevolezza non si direbbe, come è cosa bella à redere ogni seconda Domenica del Mese in quefla Chiefa, la quale è amplissima per grandezza, bellissima per artifizio, quanto il numero sia. grande di huomini, di donne, che scritti nella Compagnia della Concezzione con eccessivo fervore siaduna; per fare acquisto de' tesori spirituali (però che da Sommi Pontefici sono state concedute all'Attare della Concezzione quelle Indulgenze, che anno le Chiese di Roma) spronandosi i vicini primamente, anno poscia messo negli altri cotanto ardore, che quasi tutta la gente, e per l'esempio altrui, e per sua propria voglia à tanto bene incredibilmente si è infiammata. E quantunque molta sia in ciò la gloria de Padri Reuerendi di S. Francesco, che dimorano in questo luogo, non è stata picciola lodes tuttavia di Francesco Ciacchi; il quale con sollecitudine; con feruore, con studio in ogni affare, ein ogni tempo in questa opera con somma. brama si è impiegato. Ora, perche così sono le Cappelle divisate, che con gran giudizio è posta in quelle una azzione, la quale è pertinente alla Passione di N. Sig. e segue l'una secondo il tempo dopo

316 Rellezze di 200 l'altra : esli perciò chiede la rasione : ch

depo l'altra, egli perciò chiede la ragione, che da alto della Naue destra incominciamo: Nella

Cappella adunque, che è de' Serriflori si dee porre una tavola, doue è dipinta l'ultima Cena, che sece Cristo con gli Apostoli: la quale, perche ancora non è condotta a sine, ci da occasione di procedere innanzi. Quetta tavola non su posta, ma in vece di essa ve n'è un'altra rappresentante Cristo ch'entra in Gierusalem il di delle Palme: su cominciata dal Cigoli, sinita dal Belivelti suo scolare, e di poi ristaurata da un Salvestrini per aver patito per l'umido. A canto a questa è una

Sepoltura di marino di M. Lionardo Bruni Aretino, fatta da Bernardo Rossellini, con mirabil lauoro: la Madonna, la quale si vede in alto, è di mano di Andrea Verrocchio, tenuta in pregio da gli artesici, e molto ammirata. Sopra la porta del sianco, che riesce verso il chiostro, è una

una

Tavola di mano di Cimabue; la quale, come che comparata con le pitture moderne sia hoggi di poco pregio, tuttauia per memoria di questo artesice, onde è nato il colorito marauiglioso, che hoggi è inuso, è degna di memoria, e di considerazione. Questa tavola di Cimabue inoggi non si vede, per esser nell'abbellir la Chiesa stata posta, e trasportata altrove. Nella

Cappella de' Cavalcanti si vede poscia la bellissima Nunziata di macigno di mano di Bonatel-

natello: è stupendo l'artisizio, che in questa opera si conosce; perche con parole esprimere non si potrebbe, , quanto è la bellezza della Madonna maravigliosa, quanto è il portamento di sua ser sona non humano, ma divino, e come nobilmente spira il sembiante di vozione, e riverenza. Alla subita vista dell' Angelo si tira in dietro la Vergine con atto grazioso, e bellissimo; è la testa mirabile, timorosetta nel volto quel costume esprime, e quel pensiero, il quale di questo atto memorabile nelle sacre lettere è scritto. E' panneggiata questa figura con somma intelligenzai in guisa che egli si riconosce la persona a' panni, che le sono di sopra quanto è nobile & d maestà cotanta, quanto è dicevole. Schoprendo lo igudo il che molto s'ammira da gli artefici, Humile è l'Angelo appresso, & leggiadro, o mëtre che piega le ginocchia, mostra di vero mansuesudine mirabile, & celeste: & come che non favelli, sembra pur vel volto, & negli atti quello che ha nell'animo conceputo, che in favella. poscia vuole sciorre. Per lo che cotanto sono la Madonna, el Angelo ammiratiche per disegno, e per isquisito artifizio non cedano à nessuna opera di artefice, quantunque grande, ma per vivezza ad ogni artifizio sono superiori. Bellissimo poscia è l'ornamento divisato con grottesche : jopra questo sono sei puttini, che reggono un festane di rara bellezza: i qualimentre l'uno l'altro abbraccia per tema di non cadere, guardavdo da basso, è increaibile à une, quanta incisfria dimostrino di questo sovrano artesice, & quanta bellezza. Perche ammirato il tutto da ogni huomo intendente, non restano quelli ancora che nell'arte sono usati, con lodi rarissime di comendarlo. L'ornamento col padiglione, & Agnoli a fresco che sono sopra la Nunziata sono di mano d'Alessandro del Barbiere. Le

due sigure fatte à fresco, un

S. Giovambatista, & un S. Francesco, sono di mano di Andrea dal Castagno, fatte con bella maniera di colorito, come si vede; perche quanto siano di pregio, da questo si dee far ragione, che nel MDLXVI. quando ogni muraglia su toltavia, la quale nel mezzo impediva la magnificenza di questo tempio, su conservato il muro intiero di queste sigure, & nel luogo, dove dal presente, con fatica, & consspesa collocato. Ma seguendo la storia della Passione, alla

Cappella de Pazzi e una tavola di mano di Andrea del Minga, dove e dipinto, quando Christo fa orazione nell'orto; e gli Apostoli, che dormono di bel colorito. e vaga la verzura, e gli arbori altresì; ed in questo è molto questa pitta-

ra commendata. Alla

Cappella de'Cotsi si vede la storia, quado Criflo e stagellato alla Colonna: e di mano la tavola di Alessandro del Barbiere, fatta di vero con gran giudizio. Poche sono le sigure, ma ordinate con somma grazia, ed acconciamente sanno altrui riso vvenire di quello, che nelle sacre lettere è scritto. Perche è divisato il Cristo conmolto molto sapere, in vista umile, ma tuttavia piene dimaestà; i ministri di Pilato mostrano sierezza, e l'architettura con industria ordinata, il colorito dicevole al soggetto, che ci è posto innanzi, rendono il tutto raro, e pregiato. Nella

Cappella de' Zati è poscia una tavola di mano di Iacopo de' Coppi detto di Meglio; dove è dipinta la Storia, conforme a quelle parole del
Vangelo: ECCE HOMO. Sono molte figure,
ordinate da questo pittore, perche ci rappresentino questo atto, e di vero non senza industrias

commendabile. Appresso alla

Cappella di Lionardo Buonarroti, ei ha nna tavola di mano propria di Giorgio Vasari; doue è effigiato, quando Cristo porta la Croce, ed è condotto alla morte. Perche imaginata in suo pensiero la sierezza de ministri di Pilato, il sembiante delle Marie effettuoso, ha questo raro artefice effigiato, che per l'affanno del peso, che sente della Croce, caggie interra il Salvatore; per questo. si vede la Madenna assalita da eccessi. po dolore, compe tramortita, ma sostenuta di sopra da S. Giovanni, & di sotto da una delle Marie contanta bellezza atteggiane la persona, che paiono viue, è la Vergine priva di spirito, e di vivezza: si vede appresso la Veronica, che porge it panno bianco, onde al suo maestro s esciughi il sudore con vista colma di vietà: sono queste figure con tanto senno essigiate, e con tanta bellezza di raro artifizio, che non fi pof. fene mirare senza di rezione. E questa è dette meglie

meglio opere di Giorgio Vasari. Si vede il giustiziere di sattezze robuste satto in sua persona vile con mirabile industria, e mentre che tiene legato con una sune il Salvatore, mostra movenza tale, che par vero, e naturale. E il disegno pregiato, il colorito conforme al soggetto, e l'invenzione di tutte le sigure lodevole, e

rara. Si vede poscia il

Sepolero di Michelagnolo Buonarroti, il quale oltra l'artifizio fommamente è mirabile; peroche egli tiene le ossa del più sourano artefice : che nelle tre nobili arrigid mai fia fiato. Fu gid pensiero del Buonarroto di fare di sua mano quello, che depo sua morte è conuenuto, che altrifaccia. Di qui è nata l'openione che tutto quello che di presente in questo Sepolero si vede sia di mano di Michelagnolo. Egli quando vinea molte volte domando da gli Operai di S. Croce, perche gli foße un luogo conceduto in Chiefa; oue di fua mano, con fuo difegno voleua con molte figure di mar mo collocare un Jepolero per se, e per li suoi: il quale dinegato da gli huomini importuni, ha priuata Fiorenza di una opera, che si aspettana maranigliosa, e rarissima; ed ha mostrato, come gli huomini, che troppo ulano la forza di suo magistrato, alcuna volt: pià tosto all'appetito, che alla ragione sodisfanno: onde oggi tanto grande è la querela, che ne fanno gli buomini virtuosi, che, si come fu grane l'errore, sarebbe ancora grandissima l'infamia, se i nomi di quelli, che proibirono, foßefossero statia' posteri palesati. E bellissimo tuttavia questo sepolcro, che si vede, e per l'archien tettura, la quale è rara, e per le sigure, che sono di mirabile artisizio. Intorno al Cassoneadunque sono tre bellissime figure di marmo, fatte da tre artesici; la Pittura, la Scultura, l'Architettura; nelle quali tutte su Michelagnolo oltra ogni stima maraviglioso. E la

Pittura di mano di Batista Lorenzi (detto del 7 Cavaliere per esser stato discepolo del Ca-7 valiere Bandinelli artesice di gran pregio) simata molto per lo disegno, ove questo artesice molto valse, il quale ammaestrato sotto la disciplina dell'Eccellentissimo Cavalier Bandinelli, in tutte le sue opere ha mostrato grandinali, in tutte le sue opere ha mostrato grandivalore, e grande ingegno. E mesta questa significa nel sembiante, ed abbandonata dalla virta del Buonarroto, perduto il vigore in sue bellissime fattezze, eltra modo mostra di essere affitta. Con somma industria è panneggiata, e con tanto giudizio nelle mani, nelle gambe, e nella testa è lauorata, che chi è intendente, non cesta di darle lode, e di ammirarla. La

Scultura poi, che ha il luozo del mezzo di mano di Valerio Cioli; ètenuta in pregio da gli artefici parimente. Fu dato a questa arte il luozo più degno non senza l'intenzione del Buonarroto: in cui però che egli riusci stupendo, e marauiglioso, furono contenti quelli, che secro nurare il sepolero, che delle tre arti la Scultura tenesse il vanto. Appoggiata la resta in sù la de-

Gra

gra mano mostra questa figura eccessivo dolore: la quale con raro studio la vorata ad ora adora genera lode all'autore, onde è stata informata. Dis questa Statua secondo il giudizio degl'intendenti non si dourebbe parlare, bastando la vista di esta senza lodi adulatricia far conosiscere, ch'ella serue all'altre due di ciò che serve l'ombra appresso a' chiari, ed in comparazione di quelle non è cosa di gran pregio, come pur troppo pnò esser giudice l'occhio, e per le cagioni riferite dal Borghini nel suo

Ripolo. Appresso la figura della

Architettura, che è di mano di Ciovanni dell'Opera eccede la bellezza delle due statue di sopra nominate. Melto è gentile nel sembiante questa figura, e piena di grazia in sue fattezo: ze; la quale, come chiede tale arte, che oltras tutte è faticosa, e svelta, ed agile nella perse. na, e nata all'esercizio, per cui ba nome, riesce mirabile in ogni sua parte. Sono graziose les braccia, e la testa, ed i panni cost bene stanno in dosso alla persona, che, se non si dolesse per la morte di artefice così raro, parrebbe, che all'a nsato la voro volesse por la mano. La testa di Michelagnolo sopra il sepolero è di mano di Batista Lorenzi, la vorata con molto sapere; ed oltra la somiglianza del vivo, che vi e singulare, è giudicata da tutti nella difficultà delle parti, les qualinel vero sono state, che sia fatta con felice age volezza. L'impresa delle tre Gbirlande, Quale impresa ritione l'Accademia del Dise.

gno, frequentata molto da gli studiosi della. Città di Firenze, che mettono in mezzo la tefte di Michelagnolo, con legame indissolubile, fignificano per apventura le tre arti, in cui fu questo artefice; sopra tutti, di eccessivo valore: Perche, si come tutte le arti, e tutte le discipline anno certa disposizione, l'una verso l'altra, onde insieme sono congiunte; così queste tre arti, che sono unite nel disegno an data occasione a questo artefice incomparabile di palesare il suo pensiero, se pur tale su l'appiso del Euonarroto, con queste tre Corone. Le quali intrecciate mestrano, come egli in tutte, e tre si è impiegate, senza spiccarsene già mai, e senza fallo con sua infinita lode. Le pitture poscia, che sono sepra'l sepolero, sono di mano di Batista Naldini, fatte di vero con industria rara, e commendabile. Nella Colonna, che è di costa, è una

Vergine di basso rilievo, di mano di Antonio Rossellini, stimata molto da gli artesici; la quale messa in mezzo da un bel panno lavorato à opere di marmo altresì, per l'industria, che vi è dilicata, anzi bellissima, si conosce, come procedente da nobile artesice è degna senza fallo di

molta lode. Seguita la

Cappella de gli Alamanneschi, ò Adimari, doue è dipinto di mano di Santi Titi, Christo in Croce, messo in mezzo da due Ladroni; sono divisate tutte e tre queste figure con molto senno, con raro colorito: peroche è bellissimo il Salvatuce, e di carne gentilissima nel sembiante, con

X 2

gran

gran consideratione è stato essigiato: si come all'incontro sono i due ladroni: i quali di sembiante siero, e di carne rozza astai fanno palese, come molto alla vita, che hanno menata, è dice-uole il corpo, e nel supplizio, che loro è dato, del tutto si accorda il pensiero di chi contenpla che siano stati buomini scelerati. E' bella la Maddelena, che abbraccia la Croce, e le altre sigue ancora; in cui molto si è avanzato in lode questo artesice considerato; & accorto. Alla

Cappella de Dini oltra questa si vede una bellissima Tauola di mano di Francesco Saluiati Questi ebbe il Casato dal Cardinale Saluiati mediante suo valor nel dipignere, e per es-ser stato educato in casa di esto Cardinale: ma egli veramente era de' Rossi, come attestano il Borghini nel Riposo, e'l-Vasari nelle Vite de Pittori; su figliuolo di Michelagnolo de' Rossi tessitor di Velluti. E' maravigliosa per disegno, rarissima per colorito; done seguendo la Storia della Passione di N. Signore e flato, dipinto quando è diposto di Croce il Salvatore. E'il Corpo di Christo in sue fattezze ammirato da gli artefici, ed effigiato nel petto con mirabile industria. Le braccia, le gambe, e la testa, più tosto contemplare si possono per sua somma bellezza (ed è in somma dipinto così vago, che disconviene al luogo dov'è essigiato, avvenga che sia con tanta dilicatezza fatto, che non pare aver egli punto patito, quando per la sua amarissima Passione tutto lacero

l'acero e mal concio in questo mistero il dobbiam'giudicare) che come chiede la bisogna, lodare à bastanza. Si vede una figura, che quasi è tutta ignada, che sopra una scala sostien Christo, mentre che al basso è calato, la quale è stimata da gli artefici molto, e senza fine lodata. Egli esprimere non si potrebbe, come par viva, e di carne, e quasi atteggiando la persona, non sembra effer dipinta , ma quasi vera , e di rilievo. L'altra è di pari bellezza, e di vivace sembiante, ed è condotta con disegno sorrano: onde tanto più cresce la lode ad hora ad hora, quanto meno si trova, chi arrivi d si gran segne. ci è S. Giovanni fatto con bella grazia, e similmente le Marie: ma più di tutte la Vergine è fatca con gran sapere, e nel sembiante mesto, e, mentre che mira il suo figliuolo, lagrimante, srea in altrui pensieri di diuozione, ed à pieno fa fede dell' affetto suo eccessivo di amore: ma essendo figurata a sedere par che disconvenga l'esser alta quato le 2. figure in piedi che li fono a canto. In somma e questa tavola per colorito, e per disogno oltra tutte quelle di questo luogo, di cui si e detto, maravigliosa, e rara. In alto sopra la porta del mezzo ci e uno.

Occhio di vetro di xIV. braccia di diametro, da gli buomini intendenti molto apprezzate: nel quale è effigiato con vetri di diuerfi colori Christo, quando e diposto di Crocc di mano di Lorenzo Ghiberti Autore delle Porte maravi. gliose di S. Gio: Sono satte le figure con gran.

de arte, con disegno molto accorto: e tutta la, storia così e divisata saviamente, che merita di esser tenuta in pregio, e lodata. Perche nell'alteza, la quale e grande à dismisura, acconciamente rispondono le sigure alla vista, e pare, che da basso siano di giusta altezza, avvenga che in alto nell'esser suo siano grandissime. Si vede dopo la porta del mezzo alla

Cappella de' Zanchini una tavola di mane di Agnolo Bronzino. (Trè sono stati i Bronzini: Questo Angelo è stato il primo, Alessandro fu il secondo, e Cristofano il terzo : li due vltimi anno superato il primo, ma egli in questa tavola è stato superiore alli due) di belliffimo colorito: in cui è dipinto, quando va dopo la morte at limbo il nostro Salvatore, onde sienole anime de' Santi Padri liberate. Molte sono le figure, e di vara bellezza, ma con grazia tale divisate, che nella moltitudine è chiaro tutta via ogni atto, che da questo artesice mirabile è stato espresso. E' betlissimo il sembiante del Salvatore, e di dolce colorito : e pare, che di sua vista. esca un certo che di divino: e'i posare de' piedi, che sono fatti con artifizio mara viglioso, e l'atteggiare la man destra, ende prende un vecchie da gli anni consumato, si come sono effigiati mirabilmente, così lodar con parole, come conviene, già mai non si potrebbono. se benead alcuni intendenti non piace il voltamento di quel torso, e quell'attitudine sembra loro fuori del naturale. Nel velto si mostra il pene liero

Rero di questo vecchio, quanto più esser paoce, affestuojo: e mirando fisamente il Salvatore, sollevato dal celeste sembiante, e dalla diuina mano, di vero pare, che fauelli, tanto è grande il disio di condursi, ove gli alri sono arrivati. Si vede intorno Adamo , ed Eva , e San Giova. batista fatti con mirabile arte, ed appresso ci è ritratto lacopo da Puntormo in faccia, che par vivo, e Giouambatista Gelli altresì: il quale comeche fosse Calzainolo, tuttania con isnegliata industria di lettere talmente si avanzò, che oggi per li scritti no è di picciola lode il suo nomevi è il Bacchiacca dipintore. Si veggono teste bellif. sime di donne, come dal canto della tavola è la Gostanza da Sommaia moglie di Gionambati-Ba Doni, ed un altra gentil donna, che si dice esser Cammilla del Corno ne' Tedaldi. Bellifsimi sono due puttini, i quali vezzosamente allegri nella comune letizia fanno festa l'uno all'altro, ed accesi di puro affetto mostrano movenza, e mirabile attitudine, e paiono di vero di sarne, e non dipinti. Sopra la testa del Cristo si reggono relté caverne, le quali sputano fuori alcuni tampi di fuoco, e bizzarre forme di diavoli, che terribi in vista, e spanentati per las venuta del Salvatore anno doloroso sembiante, mentre che si veggono spogliare il luogo, done le anime de' Santi Padri erano usate di dimorare. Nel principio poscia della sinistra Nave è la

... Cappella di Lodovico da Verrazzano, do-

tavola. Ci è dipinto, quando Cristo dopo cha è diposto di Croce dee eser collocato nel sepolero. Mentre che mira il figliuol monto fembra nel volto, nelle mani, e nell'attitudine mefta, eccesfivo delore la Madonna: un giovane, che softione sotto le braccia il Salvatore, e di fattezze rare: e pare, che si sforzi ne più ne meno, come fa l'huomo, che è viuo, mentre che follicures qualche gran peso. Ciès. Giovanni, che pare, che voglia ritenere la Vergine in dietro, perche traportata dal dolore, non si abbandoni sopra il Salvatore: ed una donna da basso è colorita cons mirabile morbidezza, e sfumata: ed il colorito cesì è dolce, e vago, che sembrano le figure naturali, e di rilicvo. Si mostra in alto il Monte Calvario, e pare, che sia molto di lungi, ed i Ladroni ancora in Croce, si come diminuiscono per picciola statura, così comparati con le figure già nominate con bella considerazione significano quanta puote effer la lontananza dal luogo, dove fu messo in Croce il Salvatore, a quello, dove fu 

Cappella, che seguita; che è der Medici, è di mano di Santi Titi: dove è dipinto, quando Cristo risuscita del sepolero: è bello il Salvatore, e fatto con molta arte: le bizzarre attitudini, e sicre de' ministri di Pilato, molto sono ammirate da gli artesici: si vede loro nel volto lo spavento, e celti all'improvviso da si grancaso, alvi cerca di suggire, altri senza poter mirare le splendore, onde è abbasliato, trabocca à terra, e quase

e quasi in pittura si legge quello, che nelle sacre lettere si intende, e per la sua eccellenza è co-piara giornalmente, ed è stata data alle stampe, ed è ammirabile nel disegno, ma il colorito non piace. Nella

Tavola di mano di Santi Titi altresì, dove è effigiato, quando Christo è a mensa con Cleosas, e
Luca. Sono belle tutte e tre queste sigure, e satte con grande artisizio: da basso ci è un puttino,
"ehe par vivo: e volgendo la testa in alto sa motto
aduna fanciullina, che in un piatto gli porge alsune ciriegie: divisati amendue con somma grazia, e mirabile arte. Nel Pilastro o colonna
rimpetto è sopra la Sepoltura de' Bartolini
Baldelli dipinta una Pietà bellissima maggiore del naturale di mano di Angelo Allori.
Dopo questa nella tavola della.

Cappella de' Guidacci è dipinto di mano di siorgio Vasari, quando Cristo, poscia che è risuscitato, apparisce à gli Apostoli: si vede S. Tommaso, che per incredulità Tocca la piaga del petto del Salvatore con movenza molto pron se: Sono lodevoli parimente l'altre sigure: ed un Casamento assai bello, e dicevole all'adunanza della S. gregge di Dio apparisce vago, e molto co-

modo. Alla

Cappella de gli Asini è una tavola di mano di Giovanni Stradano Fiammingo: dove è dipinto, quando il Salvatore ascende in Cielo. è futto il Cristo con molta grazia, e con lodevole di

segno:

segno: e si mostra la Madonna di divote peressiero, e molto affettuoso, come sono parimente gli Apostoli: è commendato un Coro di Angeli, che con letizia mettono in mezzo il Salvatore: in questi non solo si cenosce bellezza di sua movenza graziosa, ma disegno ancora, per cui è tenuto in gran pregio questo lavoro. Dopo questa seguita l'altare della

Concezzione della Madorna: questa tenuta in grandissima riverenza è frequentata ogni seconda Domenica del mese, come si è detto; c per ciò si aduna tanta gente in questa Chiesa, instammata da divozione, che senza poter con parole, agguagliar quello, di cui si favella, si lascia, che l'occhio di questo faccia a se fede, come puote agenolmente. Dopo la porta del sianco si ve-

de il

Sepolcro di M. Carlo Marsuppini Segretzrio della Repubblica di Firenze di mano di Desiderio da Settignano di raro artisizio: è fatto con
grande industria il morto, che è ritratto di naturale, disteso sopra l'Cassone di marmo: ed una,
madonna che è di basso rilievo in un tondo è lodata sommamente da gli artesici, do ve tanto cercò
nel giudizio di avanzarsi questo nobile intelletto,
che simile molto alla maniera di Donatello, sarebbe creduta di mano di questo artesice rarissimo, se il vero per lo mezzo di chiare scritture
non si sapesse. Sono i sogliami condotti con estrema diligenza: è grande oltra ogni stima l'industria, che si scorge in dur fanciullini, i quali di

pelle braccia, ne' piedi: le mani sono quasi di carne, e quasi viue. E se troppo tosta non eratolto di vita questo artesice (però che egli morì di xxvIII. anni) senza fallo sarebbe stato nell'artisizio più raro, ed in perfezione più singulare. Al sommo poscia della Naue nella

Cappella de Bissoli è una tavola di mano di Giorgio Vasari: dove è dipinto, quando manda agli Apostoli N. Signore lo Spirito Santo: il numero delle figure è copioso, in guisa che occupa tutto lo spazio della tavola; ma tuttavia sono diuisate con buon giudizio, e pare, che accessi gli Apostoli in divozione, accendano altresì, chi

contempla, mirabilmente. Nella

Cappella de' Risaliti posta su'l lato sinistro della Croce rimpetto a quella di S. Antonio di Padova viè una tavola di mano di Lodovico Cardi da Cigoli nella quale è essigiata la Santiss. Trinità in atto di pietà: delle più eccellenti ch'abbia fatto questo artesice, che per le sue virtu su dal Gran Maestro di Rodi fatto Cavaliere di S. Gio: Gierosolimitano; viè un Cristo morto in braccio del Padres Eterno il di cui ginocchio esce suori della tavola maravigliosamente: seguita poi la

Cappella de' Salviati: è effigiato in quelta, tavola dal Ligozzi pittor di buon grido, il Martirio di S. Lorenzo: è vago il Santo ed esprime nell'atto del tormento il disprezzo di offo, e l'amer verse Dio: viè un fanciullo, Bellezze di che soffia nel fuoco assai bello, il Tiranno le sdegno verso il Santo nel guardo bieco dimostra. Nella

Cappella de' Bardi Signori di Vernio, in testa della Croce, si vede il Crocisso di legno di
mano di Donatello, tanto samoso per artissio,
e per bellezza. Perche, come si è detto, quantunque dall'autore della Cupola egli sia stato biasimato, come rozzo di carne, e di membra nongran satto gentili, è bellissimo tuttavia in egni
parte, e nel tutto ancora stimato da tutti singulare: Per ester satto in que' tempi, ma in riguardo a quelli che son stati satti doppo, non
è di tanta eccellenza: Fù satta questa statua,
a nome di Bernardo, ò Niccolò del Barbigia; la
quale si come già su tenuta in pregio, così al presente, come cosa rarissima, è ammirata. Segue
poi la

Cappella d tribuna de' Nicolini famola, e vaga oltra ogni credere; su cominciata l'anno 1585. dal Senatore Giovanni di questa sa miglia, e poi persezzionata l'anno 1666. dal Marchese Filippo: è incrostata tutta di marmi Carraresi così bianchi come misti: su fatta col disegno di Gio: Antonio Dosso, d'ordine Corinto: in essa soni compartiti con grand'arte dodici Pilastri di marmo bianco, tra' vani de quali son diversi adornamenti pur di marmo di vari colori: Nella sacciata a levante è collocata la Tavola sopra l'altare ov'è dipinta l'Assanta di mane di Alessandre

Alleri

Allori : a fronte di esta fopra un basto sepol. cro v'è del medesimo un'altra Tavola di questa non men bella, ancorchè non finita; Nell' altre due facciate sono altresi due sepoleri, fopra de' quali sono due bellissime nicchie. mesle in mezzo da colonne, con i Capitellie basi Doriche, e nel mezzo de' frontespizi posano due armi di questa samiglia; Nelle nicchie son collocate due statue d'eccessiva bellezza, l'una Moisè, l'altra Aron sommo sacerdote vestito con gli abiti sacerdotali rappresenta: amendue sono a sedere, ma così vaghe, e maravigliose, che non serivo loro bellezza per non parer iperbolico; Sono di Pietro Francavilla Fiammingo, lavorate con dilicatezza tale, che non so se nella cera, per così dire, lauorio più gentile far si potesse e massime i bassi rilieui fatti ne gli abiti sacerdotali: Vi sono anche altre statue di marmo al naturale le quali sono attributi della Santiss. Vergine, fatte dal medesimo Francavilla; Ela volta tutta dipinta a fresco da Baldaffarri Franceschini Volterrano vomo fingolare per costumi, e per eccellenza nella pittura: Nella Cupola è dipinta l'incoronazione di Maria Vergine con i Patriarchi e Profeti: Vi sono i Cori degli Angeli molti de' quali suonano vari strumenti. Ne peducci della volta sono 4. Sibille con cartelle, e motti, che alludono a così alto millero.

Fra la Cappella di S. Antonio, e quella.

Bellezze di

che gliè allato di verfo l'altare maggiore sopra gl'archi di esse viè un Crocisisso grande dipinto sul legno da Cimabue, e dall'altra parte fra la Cappella Peruzzi, e quella de Giugni ve n'è un altro simile di mano di Margheritone Aretino, quale esso sece a m. Farinata de gli Vberti famolo Capitano il qual Margheritone su inventore del dare il bolo a gli ornamenti de' Quadri, e dorarlie brunirli .

Pasiato l'Altar maggiore e camminando verso la Sagrestia la prima Cappella è della famiglial de' Bardi intitolata S. Francesco nella quale è effigiato al naturale detto Santo mentre viveva da Gio: Cimabue primo rinnovatore della pittura in Firenze ch'era per prima perduta per lo spazio d'anni 500. mediante l'incursione fatta in Italia da Vandali, Goti ed altre nazioni straniere: Stette quello quadro in casa loro molti anni: cresciuta poi la Devozione su collocato alla colonna della stessa famiglia, ch'è in questa Chiesa: ma lasciato per legato da Bartolo Tedaldi che quivi si facesse vn'altare ad onor del Santo, e nol consentendo gli Operai per non guastar l'ordine della Chiesa, su processionalmente di qui tolta l'imagine, e collocata ove è di presente. In piè del quadro dalle bande viè l'arme de' Tedaldi, ed attorno vis sono alcunide' suoi miracoli; il resto della; Cappella è dipinta da Giotto con l'altre due che feche seguono Peruzzi e Giugni; così anche surno dipinte da lui la Tosinghi, e Spinelli.

Segue poi la

Cappella Bellacci venuta per mancanza in Luigi e Francesco Calderini, pur famiglia eltinta: E questi col disegno di Gherardo Silvania quella forma nobile e vagha come ora si vede ristaurando la ridussero: E' chia. mata la Cappella delle-Reliquie, perche in ella queste si coservano sotto l'aitare, nel cui dossale, è la graticolata di bronzo: E' tutta incrostata di marmi Carraresi con beil'ordine: la volta è dipinta a, fresco da Gio: da S. Gio: nella tavola dell'altare è lo ritrovamento della Santa Croce effigiato, ove il miracolo del morto per S. Elena col contacto della croce risuscitato si esprime: E di mano del Bilivelti degno scolar del Cigoli. A vanti lo risarcimento era tutta dipinta 'a fresco da Taddeo Gaddi: Sono nelle pareri due beilissime tavole, quella del Corno del Vangelo, che un S. Lorenzo quando distribuisce il suo a poveri di Cristo rappresenta, è di mano del Pailignano, l'altra nel Corno dell'Epistola, è di Matteo Rostelli uomo di singolar bontà, celebre pittor moderno, ov'è un S. Francesco essigiato. Allato alla Sagrestia a fronte della Cappella de' Bardi è la

Cappella de' Baudini, e Baruncelli oggi spende : quivi è una tavola dipinta da Giotto, nella quale è la Coronazione della B. Vergine,

ove efficiato il Paradifo con molti Santied & Cori degli Angeli che suonano vari stromenti vagamente fatti, ed è ammirabile per ef: ser del primo ritrovatore della buona maniera di que' tempi, è molto ben condotta, el meglio conservata, ed è di somma vaghezza in riguardo al tempo in che su satta, che sono ormai 300. anni, non solamente, ma anche in riguardo del tempo presente, ond'esso conoscendone la persezzione vi scrisse a lertere d'oro il suo nome, che in niuna altra sua opera si vede, le quali lettere dicono OPVS MAGISTRI 10CTI, del quale Dante fece. grandissima stima come ch'era suo contem-e poraneo non solo, ma amicissimo ancora, e dilettossi molto del disegno, e per ciò su dal medesimo Giotto ritratto al naturale nella. medesima Chiesa nella nave a tramontana. che poi è stato scortesemente imbiancato, come fu fatto nel Carmine à ritratti del Brunellesco, di Donatello, e d'altri uomini insia gni di que' tempi, a' quali però è stata satta minor scortessa, poiche per riquadrare il primo Chiosiro gli è stata alzata davanti una parete senza guaffarli, ma non segul così in Ogni Santi a quello d'Amerigo Vespucci: cattiva corrispondenza in vero, poiche fo non era forse decente che que' retrattiin luogo sacro si stellero potevansi con minor male, e maggior cortesia trasportare altrove: come in taut'altre pitture d'uomini infigni S'è fat.

cellenza fu amirata dal Boccaccio nel lib. xv. della Genealogia degli Dei da lui latinamente scritto con queste parole. Iostus noster quod suo non fuit Apelles superior. E nella 6. Giornata nel Decamer. nella V. Novella di M. Forese da Rabatta del medesimo savella così.

Giotto ebbe un ingegno di tanta eccellenza, che niuna cosa della natura su, che egli con lo stile, e con la penna, o col pennello non dipignesse si simile a quella, che non simile, anzi più tosto dessa paresse, intanto che molte volte nelle cose da lui fatte si trovava. che il vifivo fenso degli uomini vi prese erro,re quello credendo eller vero, ch'era dipinto; E per ciò avendo egli quell'arte ritornata in luce, che molti secoli sotto gli errori d'alcuni, che più a dilettar gli occhi de, gl'ignoranti, che a compiacere all'intellet-'to de' savi dipignendo era stata sepolta, meritamente una delle luci della Fiorentina. gloria dir si puote, e tanto più quanto con maggiore umiltà maestro de gli altri in ciò vivendo quella acquistò, rifiutando d'esser chiamato Maestro: il qual titolo rifiutato tanto più in lui risplendeva quanto conmaggior desiderio da quegli che men sapevano di lui, o da' fuoi discepoli era cupidamenre usurpato; Ma tornando alla Cappella Baroncelli lo Sposalitio di N. D. è dimano di

Tad.

Taddeo Gaddi nel quale ritrasse Gaddo sue Padre, ed Andrea Tasi, che è quello ch'è a canto alla Madonna; e la Vergine, che porge la Cintola a S. Tommaso dall'altra parte, di Bartolommeo Mainardi da S. Gimignane discepolo del Grillandaio, segue la

Cappella de' Castellani ove si raguna la Congregatione del Terz'Ordine: è in questa un vago sepolcro di Paragone satto in memoria del Cavalier Vanni di questa samiglia; E la la volta di questa dipinta a fresco da Taddeo Gaddi, e Gherardo Starnina, che fiorirono nel secolo di Giotto: credo susse anche dipinta tutta, come si ricava dall'osservazioni satte nelle pareti, ma in oggi è imbiancata,

Nella tavola di esta Cappella vi è una Natività del Signore di mano di Giulian Bugiardini con S. Antonio, e S. Bartolommeo dal-

le bande, segue poi la

Cappella de' Barberini nella quale è una tavola ov'è effigiato S. Francesco quando riceve le stimate opera di Batista Naldini; Quivi è sepolto Francesco da Barberino famoso
Dottore, 'e Poeta, di cui sa menzione il Boccacc. nel xv. della Genealogia de gli Dei
per essere stato suo amico, e contemporaneo,
e credesi che l'Epitasso, ch'è sotto l'altarefatto nel 300. dopo il mille, benche restaurato, sia composizione del medessmo Boccaccio, ed oltre il Boccaccio ne sa menzione.
PP. Clemente V., M. Donato Velluti nella.
Cro-

Cronaca M. S. appresso di me, Filippo Villani, Cino di M. Francesco Rinuccini, il Verino, Francesco Albertino, Mario Equicola, Gio: Filippo da Bergamo, il Guazzo, Fra. Leandro Alberti, Benedetto Curzio, Michel Poccianti; Fr. Michel Fiorentino Servita. Francesco Serfranceschi, Paol Mini, & i Deputati sopra l'annot. del Boccaccio. Oltra la porta del sianco, che riesce nel chiostro: si rede il

Capitolo della famiglia de' Pazzi fatto col difegno di Filippo di Ser Brunellesco: mostra magnificenza dinanzi al tempio un ordine bellissimo di Colonne Corinte; e dentro poscia è di gran. pregio ogni parte di architettura, in eni questo mirabile artesice più di ogni altro valse. Sono in questa quattro Vangelisti di basso rilievo maggiori del naturale fatti di terra cotta invetriata situati ne' peducci della volta, e più a basto sono in 12. tondi li 12. Apostoli di terra simile tutti di mano di Luca della. Robbia artefice molto eccellente in questa. arte della quale è persa la maestria; Vi sono ancora una quantità di teste d'Angiolini di terra simile, ed altri di pietra di mano di Donatello, ed alcune armi de' Pazzi fatte con fingolar diligenza: La Cupolina che cuopre il Portico avanti la medesima Cappella è per di dentro vaghissima tutta incrostata di terca cotta vetriata di diversi colori; Sopra la porta è un'altra figura della medesima terra.

La ta-

La tavola dell'altar di quelta Cappella è di mano di Fr. Filippo; tutta quelta fabbrica fe fare Andrea Pazzi a proprie spese, ma perche morì avanti susse tal opera compiuta, Francesco suo sigliuolo la condusse a sine. E perche non si lasci cosa notabile di questo Tempio maraviglioso, sotto la tavola dell'altare, prima che si entri nel Noviziato si dee vedere una

Predella di mano di Francesco Pesellino, di figure picciole, bella a maraviglia: dove è dipinta la Storia di S. Cosimo, e di S. Damiano, contanto artifizio, che non si possono saziare gli artefici di lodarla, e di tenerla in sommo pregio. E bellissimo il giustiziere, quando taglia la testa ad uno di questi Santi, e talmente con bella grazia è stato effigiato, che ancora in sua picciole zza nelle fattezze della persona è tenuto rarissi. mo. Sono altresi bellissime le leste de' Santi, e di un Frate di S. Francesco, che predica, ed alcune figure, che l'ascoltano, e la Storia della Natività parimente; dove è il bue, che scorta con bella grazia, e con gran sapere. In somme egli non ci ha cosa in questa pittura, la quale non sia lodevole, e rara. Sopra questa predella del Pesellino vi è la tavola, la quale è dipinta da Fra Filippo Lippi delicatissimo nella maniera del dipingere, i colori della quale son così ben conservati che nulla più, e si son. mantenutia guila di quelli delle pitture del Coreggio.

. In questa Cappella a canto l'altare è sepol-

vo Galileo Galilei famosissimo Mattematico, inventore delle Macchie solari, del quale so menzione per aver avuto sortuna da piccolo, ch'egli essendo già cieco con molta pazienza mi facesse dire a mente la 4. proposizione del primo d'Euclide, e d'aver mangiato più volte alla sua mensa col P. Clemente di S. Carlo de' PP. delle Scuole Pie, mio maestro ne' principi, delle Mattematiche. Si conservane in questa Chiesa con gran riverenza molte

Reliquie, e cose sante: come un pezzo della Croce molto notabile di Giesa Cristo, ed unas spina di sua Corona: ci è una mano d uno Innocentino: un braccio di S. Gherardo da Villa Magna, Terziario di S. Francesco, e Cavaliere servente di Rodi: una testa d una compagna di S. Orfola: Reliquie di S. Cristofano, e di Addon, e Senen: e un pezzo della tonaca di S. Francesco, la quale, mentre che ebbe le stimate, fu forața, come ancera si vede in questo tempo; Qual reliquia era similmente della Casa Tedaldi, e da loro per maggior riverenza fu quivi depositata, e quelta fu da Otto Co: di Montanto donata ad Andrea Tedaldi, come è dipinto nella Storia del Chiostro de' PP. Zoccolanti d'Anghiari che tal fatto rappresenta; Ci son tutte l'ossa della Beata Humiliana della nobil famiglia de' Cerchi scompartite in otto Reliquiari, ed in una testa d'argento dorata d'antica fattura il suo santo Capo si conserva: Le ossa maggiori sono in 6. reliquiari, le minori 342 Beilezze di in una Cassetta dorata satta a soggia di Se-

polcro.

Fiori questa Santa Vedoua; che su sigliuola d'Vlivier di Cerchio intorno a gli anni del Signore 1240, e rese lo Spirito allo stesso in a età d'anni 27, dopo aver preso l'abito del Terzo Ordine del quale ell'è tenuta per soda trice, avendo instituita la Congregazione, de Terziari), che in detta Chiesa nella Capa pella di S. Luigi della samiglia de Castellani

fi raguna .

La sua Immagine, è in una tavola della Sagrestia, qual su fatta fare 200. anni sono da Feo Belcari, Poeta Fiorentino di lei devoto per un'altar ch'aveva in Chiesa, quale su levato circa 100. anni sono nel rifacimento delle Cappelle, che oggi si veggono; è ane cora l'immagine di essa Santa nella Cappella Gangalandi in S. Firenze; Ma di tutte la più rinomata è quella, che si trova in casa de Cerchi al Ponte Vecchio oltr'Arno fatta da Giotto, la quale immagine insieme col di lei Corpo erano per prima nella Cappella della stessa famiglia posta nel Chiostro sotto la Libreria, d'onde su levata per l'inondazione d'Arno nel 1557. la vita di essa è scritta da Fra Vito da Cortona, i di lei miracoli da Fr. Ipolito da Firenze suoi contemporanei. e gli originali nella libreria di questo Convento conservansi; come anche di sue reliquie una nella Cappella della Serenis. Gram. Duchel

Firenze.

345

Duchessa nel Palagio de' Pitti con molta venerazione, ed orrevolezza fra l'altre in unreliquiario d'argento si tiene. Evvi ancora

un'assai vago, e ben inteso

Chiostro fatto col disegno del Brunellesco secondo alcuni; oltre il primo Chiostro antico ov'è situata la Cappella de' Pazzi già detta nel quale è di mano del Castagno un Cristo battuto alla colonna in mezzo d'una loggia in prospettiva con crociere di volte 2 liste diminuite; e le pareti commesse a mandorle con arte grandissima; l'attitudine de' flagellatori sono bellissime, e ne' volti esprimono tanto l'ira, e la rabbia quanto il Cristo pazienza ed umiltà.

Conservasi anche in questo Convento una buona libreria con molti M. S. per uso di que' Religiosi che saranno di stanza sino al num. di 100. sopra la porta della quale in un mezzo tondo vi è una pittura del Francia bigio

molto bella, nel

Refettorio vi è un Cenacolo di Giotto: e la Cappella della Sagrestia è dipinta da Taddeo Gaddi. Seguitando l'uscita per la porta del fianco s'arriva alla testata di via del Cro-

sifisso quivi è un vago

Tabernacolo ov'è dipinta a fresco la Depofizione di Cristo dalla Croce di mano di Cecchino Salviati: è bello il colorito, le membra del Salvatore sono assai ben'intese, e l'occhio ben tosto dell'eccellenza di suo maestro sa

Y 4

fede:

## 344 Bellezze di Ede; oltra ciò nella detta via è la

CHIESA delle Monache di S. Francesco, all' Altar maggiore è una tavola di mano di Andrea del Sarto di colorito oltra ogni stima mirabile , e stupendo. Ci sono due Santi, che mettono in mezzo la Madonna col figlicolo in collo, come cosa principale: ma cotanto è grande las bellezza di ciascuna figura; così è nobile il disegno, il colorito così è col vero aggiustato, che, se fossero in gran numero le figure, farebbono altri smarrire senza dubbio per tanta bellezza, poscia che queste tre, la Madonna, S. Francesco, San Giouanni senza più , a chi le mira danno cagione adora ad ora d'incredibil marauiglia. E' diuisata ciascuna verso di se con bellissima inuenzione; la quale conforme all'esser di natura, ed alla sondizione, che si scorge ne gli affari humani, fa di vero fede a pieno, come nell'imitare questi èpiù di tutti gli artefici mara viglioso. Dritta in viede si posa la Madonna sopra una basa di otto: faccie: in su gli angoli di cui sono essigiate di color di pietra certe Arpie, che paiono di rilicuo, e che facciano riverenza alla Madonna. Il volto della Vergine non par dipinto, ma vero, e disarne, e guardando a basso due Angeletti con. sembiante divino, sostiene il Cristo con la destra, e con la sinistra tiene un libro sul fianco con grazia sopra ogni stima preziosa. Il Cristo bellissi. mo rezzosamente, messa la mano al petto della Vergine, e posato un piede sopra il libro di quella .

la, ride contanta gioia verso chi il guarda, che con parole non si direbbe di leggieri, come cons arte incomparabile è stato essigiato. Non par cola finta, ma vera, ne sembrano pennellate di colori ma di carne, il volto della madre, le mani, le membra del figliuolo, e simili oltra modo a chi fauella, quasi fanno segno di muouer la persona, e di atteggiarla. Ha messi questo artesice gli oscuri gagliardi nel luogo destro, però che è da man sinistra illuminata, ed a poco, a poco uniti col chiaro fanno uscir fuori le figure in guisa, che sembrano di rilieuo. Con bellissime pieghe e fatto un mantello azzurro, che posa sopra la sinistra gamba, adagiato in su la persona con mirabil grazia, e con sommo artifizio. Fanno bella vista due Angeletti, che sono a' piedi, doue posa la Madonna, e pare che toccandole la ve-Re non si sazuno di far festa, e di pascersi cens riverenza di letizia .

Il Vangelista Giovanni di vero per bellezza rara e senza pari: e la testa viua, e lontana da cosa sinta sembra di esser del tutto naturale. Egli tiene col braccio sinistro un libro aperto con attitudine conforme a chi e vivo, ed a chi adopera la persona. Ed in questo tanto meno vi ha luogo l'arte, quanto più pare, che il tutto sia satte dal vero, e dalla natura: però che è satto questo braccio con senno tanto mirabile, che più oltre non pare, che si possa umano artisizio auanzare. E bellissimo nelle vene, nella congiuntura mirabile, e viuo nell'artisizio, anzi nella natura, la

quale sembra, che sia di carne, e non di colore, il mantel rosso, che ha di sopra gentilmente lavorato, par vero, e come la natura sua, così se distende sopra la persona, che del tutto apparisce vero. Si vede panneggiata questa figura con colorito rarissimo, di disegno mirabile, ed in ogni parte satta di stupendo artisizio. Ma non è minor la bellezza del

San Francesco, onde è dall'altra banda messa in mezzo la Madonna. E pieno il suo sembiante di divozione, e nel volto chiaramente si scorge, come vi an ricetto puri pensieri, e lode voli affetti, che di vita santa in una sola vista rendono a pieno testimonio. E vera la testa, non equivoca, e fatta in quella guisa, che vivamente pare, che sia di rilievo. Sotto al braccio destro è cinto con rara bellezza con pieghe morbide, come le fail panno; il quale ammaccato in su la persona è incredibile a dire quanto sia singolare, ed oltras ognistima mara viglioso. La parte toccata dal lume con vigor gagliardo è ottimamente illuminata, el oscuro all'incontro con arte isquisita, e senza auer termine in suo colorito, mostra il tutto, come si deono vedere altre vedute, pur che altri si muona; e si mostra di esser naturale, di effer tonda, e veramente di rilievo ogni figura : Perche già disse con savio avviso un uomo della pittura molto intendente, abbattutosi un giorno . quando un ministro della Chiesa salito sopra l'altare ordinava alcune cose; come le tre figure di Andrea di questo nom vino più erano di rilieno.

E di vero tanto con l'arte è ito in alto questo maraviglioso artesice, che più oltre non pare, che il suo vigore si possa auanzare. Segue la

chiesadi S. Giuseppe; la cui porta è disegno del Buonarroto; e dopo questa si trova il Mo-

nastero chiamato di.

Monte Domini; E' in questa Chiesa una maravigliosa tavola satta dall'industrioso pennello del Cigoli, ed è questa una dell'opere di maggior pregio, che dalle sue mani uscisse, nella quale il martirio di S. Sresano si rappresenta; Vi è anche un'altra tavola entrovi una Nunziata di Alessandro Allori. Appresso in Via Ghibellina è il

Convento delle Murate, sono in questa Chiesa alcune belle Pitture: la Tavola dell'Altar
maggiore, è di mano di Fra Filippo Lippi,
ed un'altra tavola è di mano similmente del
medesimo Fra Filippo; Viè un S. Gismondo
bellissimo di mano di Rassaello del Garbo,
ed un Crocissiso molto bello satto da Baccio
da Monte Lupo, viè ancora il Tabernacolo
del Sagramento il quale è satto con molta diligenza da Mino da Fiesole artesice di molta
stima di marmo Carrarese, ed in terra sono
alcune sepolture di marmo molto ben lavorate. Rimpetto a questo si trova il Coavento delle Monache di

S. Iacopo: E' in questa Chiesa una tavola. di mano di Ridolso Grillandaio, e Michele. di Ridolso i quali si come sempre insieme dipinsero così onorata nominanza fra' Pittori di que' tempi s'acquistarono; e seguitando per

la medesima via nella Casa di

Lionardo Buonarroti, di mano di Michelagnolo si vede una battaglia de' Centauri in un marmo di un braccio, e mezzo per ogni verso. E' flupendo l'artifizio, che si vede in questa Storia: però che così tutte le figure sono ordinate in ogni luogo con grazia, che non pare, che l'occhio possa considerare cosa più vaga, ne più leggiadra. E' alta tre quarti di braccio ogni figura, ma congiunta, e con altra aggruppata, come, chiede la zisfa, così mostra dicevole attitudine, così atteggia le braccia, le gambe, e tutta la persona; come nel vivo, ne più ne meno si vede, e nel vero. Sono racchiuse in questo piecol marmo xxv 1. figure con eccessiva grazia: è la bellezza di ciascuna cetanto singulare, che resta chi è intendente sopra fatto da maraviglia, e di lodare così nobile intelletto saziare non si puote. Si veggono i petti ricercati con quella industria, che gareggia con la natura; le spalle, c le schiene sono fatte con raro artifizio; ed ogni movenza, la quale, è difficile quasi in huomo, che è vivo, è stata espressa con felice agevolezza. La sposa, che erapita, la perfona di cui tutta inzera si conosce, è bellissima oltra ogni stima; e lo sforzo, che fa per non andar prigioniera, è fatto con selice industria: Ella che cerca di levarsi dinanzi à chi le ha le mani avvolte ne suoi capelli, mette ogni sua forza, e nel tirarsi in die:

tro, ponta con le mani contra le braccia di chi usa violenza con la più bella grazia, che divisar si possa da senno humano. E' bellissima altresì la figura di un rapitore, che à questa è presso, e si vede tutto intero con profondo disegno. Da un canto è un Centauro, che à terra è trabocçato, e nel busto, e in tutta la persona è satto con isquisito lavoro; e sopra è una figura à cui è messa al collo la mano da una femmina, che pare, che gridi, e si dolga estremamente senza fallo di maraviglioso artifizio. Non è consusa nel picciol luogho la Storia di tante figure, nia così chiara, che chi ne' libri non ha letta sì fatta favola, aiutato da questa vista con agerolezza puote comprendere à pieno la notizia del tutto. Era di età di xx. anni Michelagnolo, quando fece queste figure : ma tuttavia è l'opera bellissima, ingegnosa per invenzione, piacevole per bizzarre attitudini, leggiadra per gentile industria, e per disegno maravigliosa. Ella non ha bauta l'ultima mano come si vede, e pur mostra vigore, e forza, e pare, che si muova ogni sigurain sua attitudine, e che atteggi con somma. gratia la persona, e che nella zuffa adoperi fieramente quello sforzo, per cui dall'eccellente arartefice è stata fatta . L'Invenzione della Battaglia de' Cétauri gli su suggerita dal Poli ziano, e'l marmo dal Magnifico Lorenzo de Medici.

Evvi ancora una Madonna in marmo di basso rilievo alta poco più d'un braccio, la quale fece Michelagnolo per contrafar la maniera di Donato, ma lo superò nel disegno, e nella grazia, ne altro basso rilievo si trova di suo essendo questo l'unico di Michelagnolo. Vi è dall'altra parte di questa strada la

Casa di Francesco della Fonte satta col dise, gno del Sirigatti acconciamente disposta in suo sembiante, adornata di molte statue fra le quali vi è una testa di marmo d'una Cleopatra tenuta in pregio, un'altra d'una semmina, ed una d'un Console molto belle, nedi questa è men vaga quella d'un Seneca; Vi sono due gruppi di Battaglie parte a Cavallo, e parte a piedi di terra cotta in piccolo, ed una statua di marmo antica altabraccia 2. e mezzo. Evvi ancora un Quadretto piccolo ov'è essigiato vn Crocissiso con la Maddalena a' piedi di mano del Poppi bellissimo. Chi viene dalla Vernia, o di Romagna entra per la

## PORTA ALLA CROCE.

D'Alla quale si arriva alla Chiesa di S. Ambrogio, dove sono Monache dell'Ordine di S. Benedetto. All'altar dunque del Miracolo, che è sotto una volta, si vede un bellissimo ornamento di marmo di mano di Mino da Fiesole. Da due pilastri di vista graziosa, i quali reggono un architrave, fregio, e cornice, è messa in mezzo una porticella, onde si vede il lame, che del com-

tinuovo dinanzi al Miracolo sta acceso. Sono Lodati due Angeli che reggono il Calice dove è effigiato il Miracolo, ed in segno di riverenza stanno con un ginocchio piegato, fatti di vero con sommo artifizio, e da chi è intendente, tenuti in molta stima. Allato all'alzare si vede nella facciata dipinta la Processione del Miracolo di mano di Cosimo Rosellini con molta industria: Sopra l'Architrave è un mezzo tondo nel quale è di batto rilievo un Dio Padre che ha sotto di sè un Serafino molto bello, e dalle parti sono due Agnolini ben disposti: Ci ha gran numero di Cittadini vestiti secondo l'uso del tempo, quando vivea il pittore: Sono fatte con artifizio certe scalee oltra'l Vescovo, ed il Clero, che paiono pere: e tra due figure di viva prontezza è vivi-Simo in mezzo Pico della Mirandola, sommamente lodato da tutti. da baso è una

Tavola di mano di Fra Filippo Lippi bellissima oltra ognissima; dove è l'Incoronazione della Madonna; ed intorno sono Cori di Santi, e Sante essigiate con grande industria. Di sotto sono alcuni puttini fatti con molto disegno, e con rara colorito: e tanto si è avanzato in ciò questo minabile artesice, che sembrano di esser veri, e di carne, e molto alla maniera di Andrea del Sarto si assomissiano: è nella medesima tavola il ritratto del medesimo Fra Filippo, che è quello che stà ginocchioni dalla parte sinistra. Ma sopra tutte è cosa preziosissima il

Mira-

Miracolo il quale avvenne in questo modo. Nel MCCXXX. nel giorno penultimo di Dicembre in questa Chiesa occorse, che un certo. Prete, chiamato Vguccione, lasciò nel Calice, senza avvedersene del vino consacrato, Perche prendendo il Calice nel giorno seguente, di sua poca cura tosto si accorse, e vide, come il vino cra sangue vivo diventato. Trassevi à questo tutto il popolo, e faveltando dell'alta maraviglia, su messo in una picciola ampolla di cristallo, dove ancora è con grandissimariverenza conservato. Per questo ogni anno à perpetua memoria si celebra solenne sessa esi mostra al popolo con eccessiua divozine. Si vien poscia à

S. PIER MAGGIORE, dove abitano Momache dell'ordine di S. Benedetto; Nel principio

adunque della destra Nave, alla

Cappella de' Corbizzi si vede una Nunziata di mano del Francia Bigio di colorito molto lode-vole. è bello il sembiante della Vergine, la quale all'apparir dell'Angelo messas ginochione ascolta le parole, che le sono dette, con sommas grazia; el Angelo parimente è fatto con bella industria, è tenuto molto in pregio da chi è intendente. Sono in alto quattro Angeletti, che mettono in mezzo uno Iddio Padre, che apparisce in una nugola fatti con molta arte; Pin oltre alla

Cappella de' Pesci è una tavola di mano di Tommaso da San Friano , dove è dipinta la Visitazione della Madonna. Ha divisato questo artefice un casamento molto bello, e si vede la Madonna di sembiante bellissimo, di rara grazia, e nel volto verginile pare, che spiri maestà: sono fatti i panni con molto artifizio, e con felice. agevolezza: Ne meno è S. Lisabetta con arte colorita; e dalla testa sua, oue si vede età matura di vecchiezza, apparisce mirabilmente all'incontro, anzi riluce la faccia della Vergine bellis sima, e fiorita. E' panneggiata questa S. Lisabetta con pregiato artifizio: e pare, che si sia ingegnato molto questo artesice di conformarsi alla nobilissima maniera di Andrea del Sarto. Da basso è una figura quasi tutta ignuda ; la quale per colorito, e per disegno è stimata molto da gli huomini intendenti . In alto si veggono in aria tre Angeli fatti con gran giudizio, e conrara intelligenza, come per le attitudini si vede. Il Bocchi loda sommamente questa Tavola di Tommaso Mazzuoli da S. Friano nella quale non è cosa di singolarità, e tralascia dipoi alla

Cappella che segue la tavola di mano di Cosimo Gamberucci assai bella ov'è in questa

effigiato un S. Pietro, ed alla

Cappella Pesci che seguita il Crocifisso di rilievo, il quale è di mano di Baccio d'Agnolo, ed è cosa veramente singolare; Entrando poi sotto il Coro delle Monache, e camminando verso la porta del fianco si trova
nell'angolo a mano destra la,

Cappella della Rena, è in questa essigiato un incoronazione della Vergine Santissima con

ma quantità d'Agnoli, e di Santi di mano dell'Orgagna discepolo d'Andrea Pisano ed è per quei tempi cosa distima, ma perche è stata tenuta con poca cura, a ricevvio dalla polvere non poca ingiuria, alla quale pure si rimedierebbe col pulirla, come è stato sata to in una parte ove è ritornata bellissima come se ora dalle mani dell'artesice useisse: ste questa per molti anni all'altar maggiore: a

canto alla porta nell'altro angolo è la

Cappella Palmieri, ov'è di mano di Sandro Botticelli effigiato il Paradiso, e la Vergine Santiss. che da la Cintola a S. Tommaso: l'è questa tavola in molto pregio per lo tempo che fatta sù: Euui dipinto ginocchioni dall'una bada M. Antonio di Marco Palmieri che sece far quest'opera, e dall'altra la moglie; In una vaga lontananza è ritratta la Città di Firenze prima dell'vltimo ingrandimento, toltone il disegno dalla parte di Camerata ove m. Antonio avea la Visla: Dall'altra parte si vede in lontananza la Città di Prato, ove la Cintola si conserva, è sinalmente quessa molto vaga, e quelche più importa ben conservata: Dalla mano destra di questa Porta entrando si trova la

Cappella di Cammillo de gli Albizzi è quivi un sepolero di marmo posato in terra sorto la muraglia, che divide la Cappella dall'entratura, essendo sopra il Sepolero getttato un Arco, ode si vegga da amen-

due le parti; Equesto Sepolero di mano di Donatello, in una testata del quale è un Cane di basso rilievo di maraviglioso artisizio; Opposto a questo è un'altro Sepolero di maramo d'artesice più antico, ov'e sepolto Antonio di Lando de gli Albizi:

In questa Cappella vi è una tavolas di mano di Alessandro del Barbiere, in cui dipinto, quando sale in Cielo il Salvatore. Seno molte le figure, ma tuttavia con bell' ordine accomodate: è lodato il Christo, e due Ano geli similmente, che favellano con gli Apos Roli; ed il colorito di questo artesice mostra molta industria, e gran sapere. Con arte bellissima, e col disegno del medesimo artesice è divisata la volta di stucchi, e di pitture, e la varietà de' celori, lo splendor dell'ero la candidezza de gli flucchi fanno di vero ricco sembiante, e grazioso. Nella tavola ancor che il Bocchi dica del Barbiere vi è questo nome a lettere d'oro Bernardino Ca:bini 1585. Allato a questa & un altra

Cappella de gli Albizi ove è di mano del Cigoli Vn adorazione de' Magi bellissima: Esprimono graziosamente i Rela loro devozione, e riverenza, ed uno di loro bacia con bella attitudine un piede al Bambino Giesii: Porge un paggio con bellissimo scorto ad uno de Redoni per osserire a Giesù co soma leggiadria, e grazia, ed è vago oltre ogni eredere un bracco che da una parte si posa a

fegno che inganna l'occhio: E finalmente, questa in ogni sua parte pregiabile, ed è delle più samose opere, che escissero dall'erudizissima mano di si sovrano maestro, ove s'ammira la morbidezza, e tenerezza della Testa del Santo Re, ch'adora il Redentore. Albalzar maggiore si vede un

Ciborio bellisimo di marmo Carrarese, di mano di Desiderio da Settignano. è raro per disegno questo la voro ; e senza fallo più di tutti gli altri singulare. Di un dado, che è da baßo, distinguono la bianchezza marmi rossi con vaga vista. Sopra questo è fatto un basamento di tre ordini; i quali, mentre che si alzano, diminuiscono à proporzione; nel primo è divisato un vaso pieno di frutte, e appresso un festone di rara bellezza: ha questo rarissimo artesice ne gli angoli del secondo mesti i segni de quattro Pangelifii di nobile artifizio: nel terzo sono quattro Cherubini: sopra questo è posato il piede del Ciborio. e diminuendo, mentre che fi alzi, vi fa nafsere due Cornici, che mettono in mezzo un fregio, sopracui posa, per dir così, il Casamento del Ciborio: il quale in otto faccie scompartito son vika graziosada vaghisimi pilastrini accanalati, fa sembiante di gran muraglia, e rara. L'architraue sopra quefto, fregio, e cornice compongono un bellissimo Cornicione, e sopra si vede la tribuna, e per fine una Croce, con un ballatoino, quanto più esser puote mirabile, e vago: è fatto il tutto con bellissima grazia; e dagli hucmini

mini intendenti sommamente lodato. E' dipinta tutta la Cappella maggiore a fresco:dal Corno del Vangelo vi è Cristo, che da le Chiavi a S. Pietro di mano di Matteo Rosselli; L'altra pittura opposta che è S. Pietro quando va prigione, è di Fabbrizio Boschi, e gli altri freschi che sono attorno all'Organo sono di Niccodemo Ferrucci: Allato alla

Cappella de' Pazzi in un Pilastro si vede un 5. Antonio di mane di Batista Naldini, fatto a fresco di dolce colorito. Nel volto antico si co noscono i pensieri; e pare, che miri molto intentamente d tose gravi: ed i panni altresì, come ancora è la testa, sono condotti con maniera, che assai ha del grande, la quale oltra tutte è commodissima à esprimere le cose di natura. La tavola di questa, ch'è un adorazione de Magi, è di mano di Domenico da Passignano molto da gl'intendenti lodata, e nel dossale dell'altare vi è un S. Girolamo bellissimo: segue dopo questa la

.Cappella de gli Alessandri ov'è una tavola

di mano di Pesello poi seguita la

Cappella de' Fioravanti nella quale è una tavola antica, e sopra questa è stato posto un gran Quadro entrovi un S. Giuseppe con-Giesù del Caval. Curradi: si vede poscia alla

Cappella de' Lapi in una Tavola di raano di Francesco, Granacci l'Assunta della Madonna, la quale da gli artefici oltra modo è stimata. E la Vergine molto bella, egli Angeli, che le so. no in-

Z 3

no interno parimente, di cui è il disegno mirabile, eraro La figura del S. Tommaso sopra tutto è ammirata, e mentre che piglia la cintola della Madonna, muove la persona così hene, e attega gia quella con tanta grazia, che par viva, e naturale segue la

Cappella Albizi nella quale è un Quadro entroyi un Disma di mano di Mario Balassi

Alla

Cappella poscia, dove è il corpo del Beato Giovanni da Vespignano, è un quadro di man= di Andrea del Sarto di vista oltra egni stima rara, e graziosa: dove è dipinta una Madonna col Cristo in collo molto bella, essigiata di vero con somme artifizio. Ciè un S. Giovannino fatte con vaga prontezza, e mentre che fa festa d Chrifle, accende quello di un riso così vivamente leggiadro, che con parole isprimere non si potrebbe. è di nobil sembiante la Madonna, anzi divino dipinta, come è il puttino con felice agevolezza. Nel tutto è bellissima questa pittura, e per dolce colorito, e rare e da gli artefici oltra mode ammirata. Questo quadro in oggi non vi è più!. perche l'ebbe il Sereniss. Sig. Card. Decano Et à capo poscia delle scalee suori della porta del fianco si vede un

Cristo morto, e Niccodemo, che il sostiene, e le Marie dalle bande di mano di Pietro Perugino: sono nel muro dipinte queste sigure di fresco con bellissimo colorito. E apprezzata la sigura, del Cristo, la quale con gran giudizio si vede laporata, e le teste delle Marie hanno sembiante grazioso, e molto vivo. è da tutti ammirato que flo colorito, il quale così è stato adoperato da maestra mano, che homai nello spazio di più di cento anni esposto à venti, à pioggie, tuttavia se mantiene ancora in guisa, che par satto di poco tempo, anzi mostra del tutto di esser fresco. Dopo la Chiesa di S. Pietro, quasi al mezzo del

Borgo de gli Albizi si trova un

Marmo nel mezzo della via, posto per ses gno di un miracolo, che già S. Zanobi, Vescovo di Firenze, fece in questo luogo. Per visitare le Chiese di Roma nel tempo di questo Santo da paess eltra monti venne in Italia una donna di nazione Franzese, nobile molto per legnaggio; e menando seco un suo unico figlinolo, con gran fațica il condusse in Firenze. Perche affitto dal viaggio, che è lungo, e perdute le forge, onde più oltre fi potesse condurre, prese consiglio la madre, udita la fama di S. Zanobi, di raccomandarglielo, e di seguir poscia il suo cammino. Venuta adun. que alla presenza del Santo di Dio, è incredibile à dire, quanto in fede si accendesse, onde, lafciando il figliuolo in sua guardia senza pensiero seguisse il proposito di sua divozione. Ella il prez 2ò quanto più caldamente potè, perche si degnafse, mentre che da lui per lo viaggio di Roma stava lontana, e di tener cura di quello, il quale sopra ogni cosa teneva caro. Come havea saputo la donna chieder, ottenuta la domanda, segui toste il viaggio incominciato, ed à Roma forni la

bi/9 -

360

bisogna, per cui da casa si era partita. Ma per prendere il figliuolo tornando in Firenze, il trovò à punto, che era passato di questa ad altra vita. Perche trafitta da eccessivo dolore, prese quello in su le braccia, e cercando l'huomo Santo, traportata dall'angoscia, finalmente lo trovà, dove questa pietra è statamessa per ricordo. Perche dolente, e nelle lagrime in volta pote tanto con le parole affettuose, che ponendosi con fervore il Santo di Dio in orazione, fece cadere dal Ciclo poco stante la divina grazia; la quale diffusa sopra questo giovanetto con maraviglia di tutto il popolo il ritornò da morte à vita. Et rivolto il dolore in allegrezza, se n'andò poscia la donna in Francia, raccontando de' divini stupori, che nell'Itatia, e nella Città di Firenze nelle sue care cose havea provati. Per questo nel secondo giorno di Pasqua di Resurrezzione, ogni anno quando il Clero del Duomo torna dalla Chiefa di S. Pier Maggiore in processione, arrivando à questa pietra, è costumato di fermarsi; e l'Arcivescovo, ò, quando non è presente, un Canonico, dice una oratione pertinente à queste miracolo: onde con mirabil divezione si accende la memoria di questo Santo glorioso, e dallas gente, che seguita la processione, e dell'atto stupendo bramojamente si favella. Qual miracolo dalla mano industriosa di Lorenzo Ghifu felicemente scolpito e condotto in figurine di mezzo rilievo, nella Cassa di bronzo dorato sopra l'altar del Santiss. Sagramento del

del Duomo collocata: nella quale la testa di S. Zanobi stesso conservasi Poscia quasi di costa è la

CASA di M. Baccio Valori, conforme eltra modo al nome di sua famiglia, cioè colmo nell'animo di singular valere. Nella cui facciata son ritratti 15. Vomini Scienziati in sorma di termini, figurati secondo l'uso de' Greci, e de' Romani, adusati di così scolpire i letterati samosi, o perche la sorma quadrata persetta stabilità significhi, onde l'uomo sorte, e saldo dal Filososo Tetragonos su detto; il cho su seguitato da Dante nel 17. del Parad.

## Ben Tetragono a' eolpi di ventura

o pure perche que'tali nelle scienze, e faculta a quel termine arrivati si dicessero, dove più oltre quasi adito di trapassar non restasse. Nel primo ordine da batto sono Accursio, Torrigiano, Marsil. Ficino, Donato Accuaiuoli (del quale scioccamente il volgo savoleggia) e Pier Vettori: nell'ordine di mezzo, Amerigo Vespucci, Leon Batissa Alberti, Francesco Guicciardini, Marcello Adriani. D. Vincenzo Borghini: nell'ordine superiore sono Dante, Petrarca, Boccaccio, Messer Gio: della Casa, e Luigi Alamanni. Si vede adunque nell'entrare un

Quadro di mano di Francesco Salviati, di chiaro, e scuro; dove di maggior forma del viue

è dipinto un fiume, cioè Arno, con sommo artiz fizio. Mostra questa figura (peroche è distesa in terra, ed appoggiata sopra un vaso) gran sapere di questo raro artefice, e toccata col chiaro, come conviene, ha sembiante di artifizio magnifico, emirabile; e da chi è intendente per lo dife. gno, che vi è pregiato, sommamente è commendata. Oltra questo in una Camera terrena è una Madonna di mano di Desiderio da Settignano, fatta con industria nobile, erara. è il puttino di tenere carni, di vista viva, e vezzosamente lies to, sa sembiante di muoversi, e di adoperare. La Madonna sembra nell'aria nobiltà, e di esser pera, e naturale. Le braccia, e le mani di amen. due queste figure in sua carnosa morbidezza sono singulari, crarissime. I panni felicemente espressi mostrano il sapere, quanto è grande di questo arrefice . Perloche in tanto è commenciata da gli buomini intendenti questa opera, che semile molto al più sorrano artifizio, non senza, ragione anno stimato alcuni, che sia di mano di Donatello. Si reggono poscia due

Figure di marmo lodate molto di artifizio antico: una tutta è intera, figurata per una prenere: l'altra è intera nel petto senzapiù tenuta molto in pregio da chi è intendente. Oltra ciò egii ci ha sopra un uscio del Cortile in un mar-

mo a guisa di fregio il

Ratto de' Centauri di mano di Donatello, di vista oltra ogni credenza maravigliosa. Perche è incredibile a dire, come siano nelle, Firenze.

fattezze fieri, e nelle movenze agili, e defiri: e formati da senno sommamente raro da chiunque molto intende, sono tenuti in sommo pregio. Si vede una semmina in groppa di un Centauro satada estremo sapere, ed in sua vista leggiadra ancora in sua picciolezza pare, che sia vera, e naturale. Appresso in un

Pilo grande di marmo si vede sigurata la eaccia di Adone di rara bellezza: ed altresì i sacrifizi, che usavano gli antichi. Come cosa rara per antichità, da gli uomini letterati molto

è stimata una

Colonna di marmo in forma di termine', in cui sono intagliate lettere Etrusche, le quali oscurissime in questo tempo da nessuno sono intese; questa non ha molto, che per opera di M. Francesco Strozzi, su trovata a Capalle in un luogo, doue ancora si chiama a' Consini, ed è chi sottimente avvisa, che questo sosse un termine della Colonia di Fiorenza. In testa poscia dell'Orto, il

quale è assai ameno, si vede una

Statua di artifizio antico in abito Romano; la quale nel volto mostra gran viuezza: e
comeche sia giaciuta sotterra molti secoli (però
che su trouata nel MDXXIX. sotto la casa di
Galeotto Cei) tuttauia per l'industria, che vi è
molta, apparisce ancora notabile per sua bellezza. Si vede, come è satta da maestra mano;
E la persona intesa con gran giudizio, ha sembiante grave, e molto notabile. Sono i panni sopra la persona agginstati con grazia oltra ogni sti-

ma, ed alla vista altrui risponde ogni parte del corpo con raro artisizio. E' opinione degli huomini letterati (posciache è stata trouata questa statua, done era l'Ansiteatro suori di Fiorenza) che sosse una figura di un Consolo Romano; à cui già, come à Protettore, dalla gente della terra sosse stata dirizzata. La qual cosa, se è vera, molto puote essere a' letterati di giovamento nell'intendere quelle cose, che in ciò tanto negli scritti sono dissicili, ed oscure. Nelle stanze da basso si vede in un

Quadro di pietra poco maggiore di un braccio una testa di una semmina di mano di Donatello di basso rilieuo: e pare, che sia fatta a somiglianza di donna viua: la quale è molto naturale, e piena di pregiato artisizio. Oltra questa ci è un

Adriano, io dico la testa, di marmo Greco, e di artifizio Greco altresì: nella quale riconosce chi è intendente grande industria, e prontezza molto viua, ed in un

Quadro di marmo Carrarele, circa un bracă cio lungo, ci ha una bellissima testa di mano di

Donatello effigiata per un

Solone con ghirlanda in capo dimarauiglioso artifizio. Perche nel collo sono imitate, con estremo sapere le parti di natura, ed il volto sembra, che sia nom vino, e veramente naturale. In sala poscia nelle stante di sopra ci è una testa antica di un

Tiberio Imperadore di mirabil lavoro; e di

pero dentro vi si conoscerara prontezza. Oltra questa ci è un altra testa di un Principe, antica similmente, e si stima, che sia un

Geta molto rara : il busto è di alabastro, lavorato con gran sapere, e congrande arte. Ma

una testa di un

Gladiatore è bella à maraviglia. Si mostra di siero aspetto, e terribile, e pare di vero, che proceda da mano di artesice sovrano, craro. Ha in capo un Cimiero bizzarro, e la visiera essigiata maestreuolmente, il rende di animosa vista, comolto militare. è l'armadura del petto condotta à scaglie di pesce con grande industria: ed è condotto in guisa, che sembra in suo sembiante molta sierezza, e gran coraggio. In una Camera, appresso si vede un

Tondo molto grande, dore di mano di Sandro Botticelli è dipinta una Madonna, che ha il puttino in collo di leggiadro colorito. E' di aria nobile la Vergine, ed il figliuolo altresì: e due, Angeli in graziosa vista, e lieta sono di vero bellissimi, e molto rari. Due vasi di rose, le quali mostrano mirabil freschezza, accendono di letizia chi mira, ed il colorito nel tutto vago rende questa pittura nobile, e rara. In un

Quadretto molto piccolo di mano di Francesco Poppi si vede un ritratto di M. Giovambatista Adriani, scrittore della Storia Fiorentina.

E' di vero, come che sia in penna, è riuscito cosà bene, e così è cauata la somiglianza dal vero sclicemente, che con parole esprimere non si policemente.

trebbe

Tondo poscia è dipinto di mano di Andrea del Sarto il parto di S. Lisabetta, con industria sopra ogni stima mirabile. Perche in un giro, il. quale non ha un mezzo braccio di diametro, fonorachiuse dieci figure, fatte, come si vede, di eccessiva bellezza. Edi vero egli pare, che piovessera le grazie ogni sua più rara virtù nelle mani di questo singulare artesice: peroche bellisima è la donna, che è in parto panneggiata intorno con mirabile industria. Ed una à piede del letto, che tiene il puttino in collo il suo picciol sembiante mostra di esser vera, e ancora di rilievo. Due donne dritte, che sono venute à visitare, hanno vivezza, e dal disegno, e dall'arte sono condotte in guisa tale, che non pare, che più estr possano vere, ne più naturali. Ammirato adunque, e tenuto in sommo pregio è famoso. appresso gli huomini intendenti questo lavoro; il quale, quanto valesse Andrea ancora in si piccolo spazio di lango, mostra apertamente. Oltra questo ci è in un

Quadretto dipinto a tempera, un parto di una Santa di mano di Masaccio di gran bellezzadi vero: dove oltra la donna di parto, che è satta con somma diligenza, è bellissima una sigura, che picchia un uscio, e dentro ad una paneretta, che ha in capo, porta un cappone; la quale è panneggiata con tanta grazia, che del tutto par

vera. Ma è mirabile una

Tavolettà, di tre quarti di braccio, dove in un foglio bianco di mano di Iacopo da Puntor-

mo è stato effigiato di matita nera il Giudizio universale, e da basso il martirio di S. Lorenzo, con artifizio flupendo, e con diligenza maravis gliosa. L'industria, come si puote gindicare, qui è ridotta in coimo di sua bellezza, con somma, grazia, e con disegno più raro, che alcun pensiero possa divisare. Sono l'attitudini varie, difficili, ma intese con giudizio, ed essigiate felicemente danno alla vista dolcissimo diletto. Perche nelle movenze delle membra, nelle attitudini della persona appisa chi è intendente, che non, si possa vedere cosa ne più perfetta, ne intesa con maggior fenno, ne espressa con più felice artisizio. Il S. Lorenzo posato supra la graticola di grazioso aspetto è bellissimo : e quattro Angeletti nella franchezza delle carni, e toccati con gentil, maniera non possono essere più leggiadri, ne più belli. Resta smarrito, chi è intendente era mentre che mira la bellezza delle mani, delle teste; ora quando contempla l'atteggiar delle membra, ele linee tirate con rara pulitezza, lo studio della fabbrica bene intesa del corpo umano, mentre si considera, empiono l'animo altrui di diletto, e di stupore. E certamente con felicità incredibilmente singulare si è avanzato questo rarissimo artefice in questa fatica, ed all'appettito altruirisponde meglio in questo foglio, il quale è maraviglioso, e bellissimo, che nelle sigures del Coro di S. Lorenzo non è appenuto. Perche se fosse stato messo in opera questo disegno, agevol sosa era; che nel colorito sodisfacesse all'ap-DEFI-

petito di coloro, i quali in quello, che si vede, poco nella facciata del Coro anno lodato l'aunisa del Puntormo, ed in questo disegno tanto l'ammirano, e tanto il commendano. Oltra questo ha dinisato in una stanza il Valori, quasi in piccioli

Museo molti quadri, e molti, dipinti das chiari artesici, dove sono ritratti con molta somiglianza huomini samosi di questa età, e massimamente letterati; di cui parte sono stati intrinsechi di quello; da altri riconosce parte di suas dottrina; di altri poscia (perche sono ammirati per gran valore) in questa guisa caramente tiene accesala memoria. Oltre a questa vi è la

Casa de' Conti Lorenzo, Francesco, e Clemente Pazzi: i cui muricciuoli, e l'arme della
facciata sono opere di Donatello, come molte altre fra le quali una fonte nel Giardino, e
gl'intagli dentro, e suori della porta di esso
che in via dell'Oriuolo risponde; Anche sà
la cantonata poco lontana vi è un'altr'arme
pur de' Pazzi bellissima di Donatelle; & in
questa casa o in altra contigua secondo alcuni con questa in oggi incorporata mediante i
ristauramenti, ebbe il natale S. Maria Maddalena de' Pazzi prima Santa Fiorentina; seguitando la strada vi è la

Casa del Caualiere Alamanno de Pazzi la s cui facciata è magnifica, e di disegno dell'-

Ammannato; vi è ancora la

Cafa di Luigi Pazzi nella quale fi confervano motte pitture come un Andromeda del PiFirenze. 369

gnoni; Vn Erminia del montini; Vna Vergine con Giesù in collo che un'Agnellino accarezza, con S. Gio: da banda del Marcinelli Vn S. Giovambatista in penitenza che bevead una sorgente d'acqua del Vignali tutte figure intere al naturale; Vi è un bellissimo S. Girolamo in piccolo vestito con l'abito Cardinalizio d'Alberto Duro, ma così ben colorito, ch'è fuori di suo uso; Vedesi in o!tre un S. Girolamo, ed un S. Francesco del Bronzino Vecchio figure intere al naturale; Quattro paesi di Rosa; Vna S. Maria Maddalena in estasi sostenuta da gli Angeli dell' Albano; Vn'Arca di Noè bellissima lunga braccia tre, e mezzo del Bassano; Vn tondo con una Vergine con Giesti, e S. Giuseppe d' Andrea del Sarto, ed un ritratto d'Alfonso de' Pazzi del famoso Tiziano, ostre alcuni piatti di Raffaello molto vaghi; Poco lontano è la

Casa di Francesco Pazzi nella quale è una bellissima Vergine di Basto rilievo in marmo di mano di Donatello: è il bambino Giesù a sedere sopra un Guanciale, e con la destra la Vergine il sostiene mentr'egli con la sinistra alzata regge i lembi del velo che dal capo della Madonna pendono; E' vaga in ogni sua parte, ed i panneggiamenti sono bellissimi, esprime la Vergine l'affetto verso il sigliuolo, con grandarte, ed è tale, che nelle divise seguite tra Pazzino, la prese Alessandro Padro

Bellezze di

di Francesco per sc. 500. secondo la stima che ne su fatta; poco lonzano vi è la

Casa di Gio: Batista Galli nel Cortile della quale è in un marmo espresso un' Ercole mentre Iole l'ha spogliato della pelle di Leone, della quale s'è vestita, e della Clava; E' maraviglioso un' Amorino, che di si fatta debolezza si ride; E' questa statua del Pieratti vomo di grande ingegno, e ch'in questo gruppo ch'è bellissimo ha fatto mostra di suo sape-

re; In sala poi si vede una testa d'un

Satiro di marmo, e maniera Greca maraviglioso oltre molt'altre teste antiche, e moderne. Vi è ancora di mano del Lippi un. trionfo di David ovetutti i personaggi son. ritratti di Casa Galli; Vi è ancora un quadro ove i vecchi accusatori di Susanna son presi scoperto l'inganno di mano di Baccio del Bianco, un Sansone in grembo a Dalida pur del Lippi, ed un Abramo sacrificante Isaac del Vannini tutti quadri grandi, e di sigure maggiori del naturale; Nel salotto è un bellissi no bagno di mano del Furino lungo 5.braccia,e mezzo alto 4.nel quale 4.femmine son più di mezze sott'acqua, due quasi fuor d'essa si ssorzano di pigliar un giovane per tufarlo, son tutte figure intere al naturalebenissi no disegnate, e di bellissimo colorito; In una Camera sono i

Quattro Evangelisti maggiori del naturale di mano del Dolci, ed il ritratto dell'Aiolle

musi-

Firenze. 371

musico di mano del famoso Andrea; Proce.

dendo più oltre si giugne al

Canto de' Pazzi: fanno a questo vago ornamento i due Palagi, che quivi sono sabbricati; Quello da mano dritta fu fatto fabbricare da Ruberto Strozzi col disegno dello Scamozzi quale ancorche non sia finito fa mostra nondimeno di sua magnificenza: la sua facciata principale è quella di via de' Balestrieri; Quella di borgo degli Albizi, è disegno del Buontalenti, che giudiziosamente adattatofi alla strada stretta ha fatto una. porta bellissima, che non occupa la facciata, ed un terrazzino ch'è stimato maraviglioso, con una maestosa cartella sopra. Nell'altro Cantone del Palazzo, che gli è rimpetto è un'arme della Famiglia de' Pazzi la quale è di mano di Donatello; Vi è anche la Casa de' Niccolini molto ripiena di Statue, e divaghi ornamenti la quale fa il terzo angolo di questa croce di strada: segue la Casa del

DVCA Salviati, dopo una loggia fatta con raro difegno, nel medesimo piano in una Camera verso Settentrione, sono molti ornamenti di mirabil bellezza. Si reggono adunque duc quadri, uno di mano del Cavalier Bandinelli in penna, e l'altro di bronzo di mano di Gian Sologna di basso rilievo. Il quadro a-l Cavaliere, in cui l'disegnato, quando Cristo è diposto di Croce, sonamamente è apprezzavo.

3 2 5916

Sono le attitudini molte, varie, e con siera industria essigiate: e di vero anno tanta forza, co
sono intese con senno così accorto, cotì suegliato,
che lodata senza sine da tutti, di una somma
persezione, da cui sono state fatte, più tosto,
che di altrui lode, si deono contentare. L'altro
quadro di Giambologna molto è commendato,
dove è stato espresso altresì, quando è Cristo deposto di Croce, e tenuto in pregio dagli artesici
per sommo artisizio ad ora ad ora è ammirato.
Oltra ciò è bellissimo un

Quadro di marmo di mano di Donatello di bassorilievo: doue è essigiato, quando da le Chiavi Cristo a S. Piero. E stimata molto da gli artessei questa opera; la quale per invenzione è rara, e per disegno maravigliosa. Molto è commendata la sigura di Cristo, e la prontezza, che si scorge nel S. Pietro: e parimente la Madonna posta in ginocchione, la quale in atto affettuoso ha sembiante mirabile, e divoto. Appressoci è un

Quadro grande, dove è dipinto un Cristo, morto, dimano di Alesandro Allori di somma bellezza, ed un Angeto di sopra, ed un S. Francessco parimente stimato di colorito maraviglioso. Ma di Alesandro medesimo ci è un altro

Quadro di figure picciole, dove è dipinto a elio, quando Cristo caua i Santi Padri del Limbo: in questo si vede di vero, quanto vaglia quesio varo pittore nel maneggiare i colori, e nel divisaro dinersi pensieri fesicemento. Lungo sa-

rebbe

rebbe di vero, se la bellezza particolare di ciascuna figura io volessi raccontare: dirò solamente, come è vaga questa Storia per colorito, mirabile per disegno: e doue ha voluto mostrare sommo
artifizio nell'attitudine della persona, si conosce
di vero gran vigore, ed inuenzione mara vigliosa. In questo medesimo quadro è dipinto l'Inferno, e nel luogo più alto lo Stato de Béati, consigure, che diminuiscono, secondo la lontananza
con tanta industria, che pare, quantunque sia degno di lode in ogni opera, che in questa tuttavia
abbia Alesandro se kesso superato. Ci è una

Aquila di marmo sommamente da gli artefici ammirata, la quale fatta preda di una lepre, che tiene sotto, si vede, come è essigiata con vive fattezze di antico artifizio; e quantunque sia restaurata da mano moderna, tuttavia, come

cosa mirabile, è apprezzata. Un altro

Quadro ci è di mano del Bandinello di perfezione incredibilmente rara: dove sono disegnate in penna molte figure ignude: il quale di vero più tosto si puote ammirare per serezza di somma intelligenza, che come chiede la bisogna, commendare, procedendo dal più sovrano artesice, che nel disegno già mai sia stato. Ci è un

Quadro oltra ciò di mano dell'Eccellentissimo Andrea del Sarto: dove è una Madonna, èd un S. Giuseppo con Cristo, che è fanciullino. E di bellissimo colorito la Vergine così nel volto, nelle mani, che sono quasi vere, e quasi di carne come ne' panni, i quali paiono di rilievo. Il sem.

biante del puttino oltra la letizia mostra siorita tenerezza, ed accostandosi al latte, si volta con maravigliosa grazia con gli occhi verso chi il mira. E mirabile la testa della Madre, e quella, del S. Giuse ppo altresì; e nel tutto è riputata di artisizio maraviglioso, e stupendo. In una altra Camera, la quale è presso à questa è un

Quadro bellissimo di mano di Antonio da Coreggio. In questo è stimato l'artisizio tale, che gareggi co'migliori artesici, così è mirabile così è raro il colorito. Ci è dipinto Cristo, quando è mostrato al popolo, ed alcune sigure, che ha attorno pertinenti à questo satto. è bellissima la carne del Salvatore, e le altre sigure parimente; e pare, che siano vere, e del tutto viue: ma è riputata stupenda la Vergine, la quale alla vista del sigliuolo suenuta in atto cascante, e smorto senza dubbio par vera, ed ancora naturale. Dopo questa Camera si viene in un

Cortile, fatto adorno da molte statue antiche, le quali sono stimate oltra modo da gli artesici. E' ammirata la maniera dell' artisizio, e pare che nel marmo sia la morbideza della carne stata portata, così sono le teste, i petti, le braccia, i piedi con rara industria essignati. In alto si veggono x 11. teste di bronzo de' x11. Imperadori, satte col disegno di Ciambologna, con sommo artisizio; e spaziando con l'occhio intutte le parti trova l'animo da pascersi di sourana

bellezza, ed ammirabile. sotto la

Loggia oltra ciò sono molte teste ; ed aleu-

ne figure antiche di sommo artifizio: e sopra poscia si vede in quadri nella volta di mano di Alessandro Allori le fatiche di Vlisse, dipinte à fresco con somma industria. Ma di sommo pregio è

una stanza bellissima, ò più tosto una

Galleria piena di teste antiche, maravigliose oltra ogni stima; Ci sono Imperadori, molti huomini Illustri, ammirati da gli artesici sommamente: e di vero in xxv. teste si vede bellezza così rara, così compiuta, che non pare, che più oltre possa stendersi arte humana in perfezzione. Ci ha nel mezzo una Colonna di cinque braccia di Alabastro Orientale di candidezza come la Neve; da questa esce uno splendore, così luminoso, e così mirabile, che abbaglia altrui la vista, mentre che si guarda; Ci sono due altre Colonne di vaga bellezza, di color giallo, ed à queste rispondono due altresi di color nero che son picchiate di bianco candidissimo, onde si fa vista molto vaga, e molto bella. Ci è dopo questa stanza una

Grotta, che oltra'l pavimento, quale molto è vago per bizzarre fantasie, è composta di leggiadro artisizio in ogni sua parte. Ne gli spigoli della volta sono messe spugne, e cose marinaresche di mirabile vaghezza; e nelle facciate si veggono dipinti altri, che navicano sopra Nicchie, e sopra Delsini, ed altri, che pescano con lieto artisizio, di mano di Alessandro Allori. Di marmo ci è un vaso molto bello: e sopra in grancopia spugne, madre perle, chiocciole ma-

rine, e cor illi preziosi; e su ciascuna cosa à gara, onde egli nusca maggior belle z za; e divenuta lieta la vi la venga in colmo il diletto, che nel tempo à punto della State è grande, e raro a maraviglia. Lu due Nicchie, che sono dinanzi à questa Grotta, sono due sigure antiche di raro artisizio: da man sinistra è un Bacco, che tiene un grappolo d'uva nella man destra, e nella sinistra una tazza, e da basso un Tigro di mirabile industria. Dall'altra parte ci è un'altra sigura di eccellente artisizio parimente. Nelle

Stanze di sopra, di mano di Santi Titi sono ritratti, si nili molto al viuo, Il Gran Duca Ferdinando, in habito di Cardinale; Il Sig. Don Pietro suo fratello; il Sig. Don Giovanni altresì, e il Sig. Francesco Salviati, e il Cardinal Giovanni, e il Cardinal Bernardo Salviati di mano di Aznolo Bronzino sono bellissimi, e sommamente

apprezzati. Segue poi la Chiefa della

MADONNA de' Ricci; E in questa alla. Cappella de' Bamberini una bellissima tavola del Passignano nella quale è essigiato Cristo, che dice all'infermo tolle grabatum tuum prade: sono le sigure molto ben disposte, e quelli che son presenti esprimono nel volto la maraviglia di tal novità. Poco di qui lontano è la

Chiesa di S. Michele delle Trombe ove risiede una Congregazione di Preti secolari sotto il titolo di S. Lisabetta della Visitazione: in questa è una bellissima tavola di mano di Mariotto Albertinelli nella quale è essigiata una Visitazione della Vergine Santissima molto bella: sonovi ancora due altre tavole una d'una Annunziazione di Maria Vergine all'altar maggiore di mano di Domenico del Grillandaio assai bella, ed un altra dove è un Crocissiso con molti Santi a' piedi di mano di un tal Naldini disferente da Batista: Non dilungi da questo luogo è la Chiesa della.

BADIA dove habitano Monaci neri dell'Ordine di S. Benedetto, famosa molto per lo culto divino, e memorabile per la cagione, onde ella da principio fu fondata. Fu dato adun. que ordine per questo, e per altri luoghi da Vgo, Conte di Brandiburgo, con cortesia di vero magnanima, e regia. Costumavano gli Imperadori di tener suoi ministri in Italia in quelle terre, che al suo Imperio si erano date. Perche nel DCC. CCLXXXIX. effendo in Toscana Vicario di Otone III. questo Vgo Conte, e Marchese di Bran-, diburgo, egli avvenne andando un giorno à caccia, come piacque à Dio, che gli su fatta in sembianti strani, e mostruosi una terribile visione; Ne questo in sogno per fantasmi, ma sensamente à occhi veggenti intervenne, Perche entrato in una selva non di lungi dalla Badia di Buon sollazzo (ne già il terreno presso à Firenze, come è hoggi, era coltivato ) mentre che seguita un Cerrio, senza appedersi, come da' suoi la poglia, e più, e più il traviava, si accorge alla fine .

fine, come è ridotto in una grotta di vista oltra ogni stima spavente vole. Fermatosi adunque, vede in luogo cavernoso svampar fuori d'ogni intorno fumo fuoco, e fiamma, e nel mezzo gente di siero aspetto ; la quale con martelli, e con atroci ordigni affliggeva anime dannate. Perloche smarrito, e da si crudo spettacolo sgomentato, si fermò al quanto il Conte: ma dopo alcuno spazio ripreso cuore, domando quelli, che tormentavano, per qual cagione usassero per altrui strazio tanta sierezza. A' cui tosto fu risposto in questo modo: non ti apvisare, come tu sei, che noi di carne, e d ossa siamo forniti: ma esecutori della divina giustizia, diamo gastigo à queste anime te quali involte ne' peccati mortali, mentre che furono ne' corpi, molto al voler di Dio furono contrarie. Da queste parole stupe satto il Conte, e dalla visione, che poco appresso spari, sbattuto dentro in suo pensiero, già venuta la noste cercava di albergo. Avvolgendosi adunque per la selva dopo molto asfanno arrivò ad una casetta di uno Heremita; dal quale fu ricevuto cortesemente, e di povere vivande poscia ricreato. Ma stracco dal travaglio, e postosi à dormire hebbe questa visione nel suo sonno. Co' piedi scalzi gli pareva camminare per un aspro diserro sopra spine, e sterpi, appresso di vedere dopo molte asprezze un huomo antico di anni, grave nel sembiante, coperto di vesta nera, quale conviene à Sacerdote: Da cui quando si appresso, fu domandato il Conte, dove tendesse il 1110

suo viaggio; ma conoscendo di quello l'affanno, senza far motto di nuovo disse, che senza tema il seguitaße. Perche condotto ad una Chiesa bumile, e povera, e poi ad un altra, e fina mente infino à sette, dove érano Monaci, che cantavano Salmi, i quali a' sette peccati mortali al diritto sono opposti, tosto poscia dopo questa fatica tutto travagliato si svegliò. In questo havendo tutta notte cercatolo in darno, comparse la sua gente; e fattagli riverenza, come havea in cosiume, egli senza far parola, subito sene venne in Fiorenza: ne mi/e appresso tempo in mezzo, che fece chiamare il Pescovo della Città, ed un Cardinale di suo legnaggio, che si trouava in que. sti luoghi; a' quali insieme con l'Herenita, che I hauea albergato, narrò per ordine tutto quello, che co' suoi occhi pegliati, e nel sonno poi banca veduto. Dopo questo quanto più seppe caramente pregò quelli, perche à sua salute gli deßero configlio. Restarono tutti e tre per tal caso ammirati; ed il Cardinale, come huomo di di maggiore autorità, conforme tuttavia al Vescopo, ed all'Heremita, gli disse, che operasse, che fossero edificate sette Badie à nome di S. Benedetto affermando, come questa crada Dio inspirazione, & come amendue le visioni per sua salute miravano à questo. Per lo che dato ordine alla bisogna con caldo affeito, furono edificate in Toscana, come volle il Conte, sette Badie à nome di S. Benedetto, e dati loro tanti terreni, onde vivessero i Monaci commodamente, che in quelle

quelle per lodare Iddio doveano dimorare. La prima Badia fu questa di Firenze, e l'ultima dal numero fu Settimo nominata; la quale è da' Monaci Cisterciensi posseduta. è tenuta in gran pre. gio la memoria di questo Conte; il quale di animo alto, tenendo à vile ogni cosa terrena, usò. ogni suo sapere, perche à pieno si santa operas fosse fornita. Hora in ogni luogo, come chiede la ragione - commendato , ogni giorno ancora dai Monaci di questa Badia è fatto vivo il nome suo ne' sacri uffizij ; e si prega la maestà divina, che in Cielo all'anima di quello sia propizia, il quale a' Servi di Dio interratanto fu cortese, etan. to liberale. Perioche appresso gli huomini virtuosi così è in pregio la grandezza dell'animo di questo Conte, che al suo nome, come à vera magnificenza, si fa lieto ciascuno: ed i Monaci ogni anno, nel giorno di S. Tommaso, quando egli di questa passò à miglior vita, fanno in questa Chiela solenne ricordanza, si come ancora si usava nel tempo di Dante, come egli dice:

Ciascun, che della bella insegna porta Del gran barone: il cui nome, e'l cui pregio

La fella di Tommaso riconforta.

Et un dottor di legge, chiaro per dottrina, e per nobiltà dopo la Messa grande in questo medesimo giorno fa una Orazione in lode di questo uomo notabile; e perche con bell'ordine ci vengono ancora quelli, che anno obbligo di dar censo alla. Badia, per la festa, per questo, e per udir l'Orazione concorre in questa Chiesa gran numero di gente

gente; Et ad ora ad ora fi rinnuova nell'animo altrui poscia quel valore, il quale acceso di gloris, per le voci degli uomini savij non solo in Toscana, dove di sua virtù restano ancora così nobili fegnali, ma in tutte le terre con sommo onore è ricordato. Si veggono in questa Chiesa alcune cose, le quali da gli artesici molto sono apprezzate. Di chi susse la prima architettura di questa Chiesa non è noto, essendo stata fabbricata nell' 980. in circa, al tempo del Co: Vgo: anzi come vuole il Ricordati, ed altri da Vvilla sua madre: su poi restaurata nel 1200. e su dato il disegno si della Chiesa come del Campanile da Arnolfo; ma nel 1625. mutato poi il disegno da Matteo Segaloni, edall'Abb. D. Stefano Casolani, su voltata la struttura come oggi si trova: Sopra la Porta della Chiesa è di basso rilievo in un. tondo di marino una Vergine assai bella e di pregio, di Mino da Fiesole: Entrando danque In Chiefa fi trova a mano manca la Cappella, destinata in vece della propria che su demolita nel rifacimento alla Famiglia del Bianco oggi spenta, è in questa una tavola di mano di Filippo Lippi nella quale è un S. Bernardo, che scrive in luogo solitario, mentre gli apparisce Maria Vergine accompagnata da. molti Agnoli: su fatta dipigner questa da Francesco del Pugliese l'anno 1480. e su collocata alle Campora luogo de' medefimi Monaci un miglio fuori della Città, ma nel-Panna

l'anno 1530, per l'assedio temendo ragionevolmente i PP, che pittura si pregiata imbolata dall'insolenza de' Soldati gli susse, la trasportorno in Firenze: E in essa ritratto al naturale Francesco del Pugliese ch'è ginocchioni da banda: La Vergine è il ritratto di sua moglie, e gli Agnoli sono ritratti de' suoi

figlinoli. Ci è adunque alla

Cappella dell'Altar maggiore ch'era prima dell'ultima ristaurazione in questo proprio luogo ov'è quella una tarola altas otto braccia, e larga cinque di mano propria di Giorgio Vasari done (peroche è dedicata alla Vergine, e perciò si fala festa, quando al Ciclo è Assunta) motte figure si veggono piene di santi affetti, di raro colorito. Bellissima è la Madonna, effigiata in sembiante nobile, e pieno di riverenza; sono i panni intesi con molta arte; e bene si conosce, quanto fosse questo arresice accorto, ed intendente nella disposizione di tutta la persona. Di mirahit sembianza è un Coro di Azgeletti, che accoglie la Vergine: i quali, oltra che sono fatti con sovrana industria, e con raro disegno, come conviene, sono pieni di gioia, cd accesi di letizia. Vn S. Tommalo, che ricevela Cintola dalla Madre del Salvatore, molto è commendato: però che pronto nella disposizione di sua persona, pare, che atteggi le braccia, ed ogni altra parte, con molta grazia parimente. Da basso ha dipinta il Musari la Storia del Conte, e come passò la bisogna del caso; per cui egli mutando

Firenze. 383

ed a' servi di Dio su si liberale, come si è detto, e sì magnanimo. Era quivi anticamente, quando viera l'Altar maggiore una tayola, di Giotto, dal quale ancora era dipinta tutta la Cappella a fresco, ed era anche in un pilastro di mano di Masaccio dipinto un S. Ivone, che dipoi tolto via dal muro è stato collocato in camera dell'Abate.

Gli ornamenti della tavola del Vasari son dipinti da Baccio del Bianco, e da Francesco Furini, servendo questo luogo per poggiuolo o basamento per i Musici, come anche de' medesimi pennelli sono opera gli altri ornamenti dell'Organo ch'è opposto a questa tavola, sotto alla quale è stato nella restaurazione ultima collocato, ed è dimano di Mi-

no da Fiesole il

Sepolero del Conte di marmo Carrarese, tenuto in pregio melto da chi è intendente. Perche fosse honorata la memoria di huomo tanto notabile, usarono gran diligenza i Monaci, e per
questo non guardarono à spesa alcuna. E certamente riusci con felice sine il toro avviso, come si
vede, in ogni parte. è fatto il Conte con molta
industria: e perche somigli isse, su da questo artesice usato gran giudizio: onde molto è lodato
da quelli che sono intendenti. Sopra poscia si vede di basso rilievo conforme all'animo del Conte,
una Carità con un puttino in collo, ed un altro a'
piedi, fatta con giudizio raro, ed accorto; ed in

alto una Madonna molto da gli artefici lodata, la quale per vivezza, e per bella disposizione è tenuta ammirabile. Sotto al diritto di due bellissimi pilastri, i quali mettono in mezzo il sepolero, stanno in piede due Angeletti, e tengono l'arme del Conte, di rara bellezza nelle teste, nelle mani, e ne' piedi; e sotto a questi due altri parimente, ma di basso rilievo, sono tenuti in, gran pregio; i quali reggono l'epitassio, pertinente al Conte, in guisa che per lodevole architettura, per pulitezza del lavoro, per grazia delle sigure è tutta l'opera verso di se maravigliosa. Doppo il Sepolero del Co: Vgo segue la

Cappella de Lenzoni nella tavola di questa è effigiato un Cristo che porta la Croce al Calvario, di mano di Cecchino Salviati.

Segue dipoi il Coro per camminar conl'ordine della Chiesa, nel quale è una tavola d'un S. Fenedetto di mano del Curradi dipoi dall'al ra parte dell'altar maggiore si trova su la mano manca la

Cappella dello Spirito Santo E' in questa dipinta di mano del Naldini la venuta dello

stesso: procedendo avanti ne viene la

Cappella de Couoni ove oggi fi conserva il Santiss. vi è una Tavola d'Onorio Marinari: è in questa essigiato un S. Mauro, ch'è il ritratto al naturale del P. Abbate D. Placido Puccinelli Storiograso, e Cronista; Era per prima in questa Cappella una tavola di Puccio Campana la quale oggi è levata.

Di mano oltra ciò di Mino si vede il

Sepolcro di Bernardo Giugni, Cavaliere à Spron d'oro, fatto con molta industria, e da gli arrefici oltra modo apprezzato. Vi ha l'industriofo arrefice scolpita la Giustizia, e sopra l'arco fattovi il ritratto di esso Giugni di mezzo rilievo con un vago ornamento non grau satto dissimile a quello del Co: Vgo.

Poscia molto presso era la

Cappella di Bernardo del Bianco, ledata molto da gli uomini intendenti. è l'architettura di Benedetto da Rovezzano, dinisata con colonne, con fregi, cornici, con ornamenti nobili, e ricchi: e si vede tutta l'opera di tanta grazia, che non pare, che bellezza più rara, ne ordine più pago sì possa disiderare. Molte sigure ci ha di terra cotta invetriata, fatte con gran pulitez-Za da Benedetto Buglioni: le quali (però che oltra l'artificio sono di notabile candidezza) nel. colore, il quale è azzurro di pierra serena, onde tutta la fabbrica è composta, fanno di vero sembiante leggiadro, e mirabile. La tavola, dove è dipinta la Vergine col figliuolo in collo, che apparisce a S. Bernardo; è di mano di Fra Bartolommeo; ed è per colorito, e per disegno maravigliofa. Si rede in bella attitudine, come in finti avvisi sta pensoso questo Santo di Dio; ed intento in sua contemplazione, mentre che se gli para davanti si subblime oggetto, riluce in quello costume divino, e splendore di santità; e di vero è tenuta questa figura maravigliosa nel dilegno,

fegno, e nel rilievo; ma non è la Madonna di minor pregio, la quale sostenuta da molti angeletti,
molto è rara; e nella purità de' volti accesi di letizia, si destano affetti santi, in chi mira, e divozione. Queste figure di terra cotta in oggi
più non vi sono, e la tavola di Fra Bartolommeo Domenicano al secolo chiamato Baccio
è posta in Sagrestia la quale è di vero maravigliosa; vi è la

Sossitta della medesima Chiesa fatta convago intaglio dalla diligenza, & industria di Felice Gamberai, ma uscendo di Chiesa.

nella

Cappella de Pandolfini presso al vestibolo è fatta una vaga, e bella tribuna col disegno di Benedetto da Royezzano; La tavola nella quale è dipinto S. Stefano quando è lapidato è di mano del Bilivelti, e quest atanto più fi rende maravigliosa, quanto che come dell ultime opere di questo artefice non è perfezzionata in ogni sua parte, e bench ella sia nominata dal P. Abb. Puccinelli nella sua. Cronaca di Badia come opera di Cristofano Allori, ella con sua licenza è del Bilivelti. avendo in questo preso equivoco, e si è la sua rara bontà contentato ch'io quì ne ponga. l'ammenda: Azzione da vero virtuoso al quale perche preme ch'appaia la verità non. cale punto il confessar l'equivoco.

E dipoi il Monastero pieno di vaghissime

Pitture : e nella

Firenze.

Sagreflia è una Croce d'argento nell'estremità della quale sono alcune figurine sinaltate di disegno d'Antonio das Pollaiolo, così due imagini, che servono per dar la Pace; Vi è anco un basso rilievo assai vago pur satto da Mino da Fiesole, quale è collocato inuna Cappella nel Monasterio: presso la Camera dell'Abbate in un arco sopra la

Porta del Refettorio è dipinto un S. Benedetto, che accenna il silenzio: è questo di mano di Masaccio da S. Gio: di Val d'Arno le cui opere son tenute in pregio da gl'intendenti: entrando nella stanza antecedente al Resettorio, oy è la sonte per dar l'acqua alle mani, è in questa una tavola antica di mano

di Giotto: poi nel

Refettorio è nella teltata di esso dipinto a fresco un Cristo Crocifisto con alcuni Agnoli che piangono, ed altre figure di mano di Gio: Antonio Sogliano bellissime, ma nella

Loggia chè sopra il Chiostroè dipinto a fresco un S. Benedetto, che si getta nelle spine di mano del Bronzino stimato molto da gl'intendenti. Sotto a questo era l'Atrio o Cimitero antico, detto Capitolo nuovo da 30. anni in quà nell ultima restaurazione: ove nel 1340. Cecco di Cinello mio antenato, che poi godè nel 1346. il Priorato s'eses se la Sepoltura. Vicino a questa Chiesa è un luogo, dove per sur ragione sopra gli affari de Giudici, Dottori, e Notai già faceva residenza

il Proconsolo; ed al presente è di Filippo Giunti, e ci fa una copiosa molto, e bellissima Libreria. Si vede ancora in questo luogo gran numero di si-gure di mano di Antonio del Pollainolo, chiarissimo artesiee, le quali oltra modo, da chi è intendente, sono apprezzate. Tra queste si vede ritratto dal naturale M. Poggio, che scrisse la Storia Fiorentina; e M. Giannozzo Manetti altresì, uomo di singolar dottrina, e molto celebrato. Presso a questo luogo è la Chiesa di

S. PROCVIO nella quale alla Cappella, Valori, è una tavola di Giotto molto stimata per que' tempi, che era all'Altar maggiore quand'era dove è oggi la porta, anche alla

Cappella Salviati viè una Tavola ov'è dipinta la Visitazione della Vergine di mano di Pier di Cosimo; alla

Cappella Ricciardi vi è una bellissima Annunziata fatta da Iacopo da Empoli; si, vede in oltre la

Tavola dell' Altar maggiore bellissima ov'è un Cristo Crocisisso con la Vergine, e S. Francesco, S. Gio: Batista, e S. Maria Maddalena di mano di Andrea del Castagno: Segue poi la.

Cappella Niccolini, la tavola della quale è di mano del Pontormo: vi è una Vergine in un bel trono, con S. Barbéra, e S. Antonio, ed alcuni Angiolini molto vaghi; vi è dipoi la

Cappella Arrigbi ove di mano del Rosselli è essigiato Giesa Cristo, che savella alla.

Madre

Madre de' figliuoli di Zebedeo, le'cui figure sono acconciamente disposte: Sono in oltre appese alla muraglia alcune pitture antiche, ch'erano prima poste a gli altari per tavole; l'una si è una Vergine di mano d'Ambrogio Sanese, ove è scritto Ambrosius Laurentij de Senis 1332; Evvi ancora una Nunziata dipinta sul legno nel 1409, ed una Madonna col bambino in collo, e più Santi fatta nel 1402. Poiche di sopra si favella d'Antonio Pollaiuolo, nen si dee lasciare di dire, come a canto alla porta di S. Miniato, il quale è chiamato tra le Torri, si vede un

S. Cristofano alto x. braccia, colorito similmente di sua mano di maraviglioso artisizio.

E di vero in questa figura molto è rara l'industria, e nella testa, e nelle braccia vi ha studio
commendabile. Ma l'intelligenza delle gambe,
fatte con disegno pregiato, oltra egni stima è mirabile; le quali simili al vero, ed a quelle, che
per natura sono minori, mirabilmente in sua
gran bellezza conformi, mostrano il valore di
questo artesice, quanto nelle cose malagevoli
fosse felice, e nell'adeguare con proporzione la
disuguaglianza delle membra singulare.

E' sopra la Porta di questa Ciesa in vn mezzo tondo vna bellissima Vergine col Bambi, no Giesù, e due Agnolini di terra vetriata di mano dl Luca: Esprimono gli Angeli nel se biante la devozione, e riverenza, che si deve all'eterno Verbo molto acconciamente.

Bellezze di Ma per tornare in dietro seguita la

390

CHIES A DI S. SIMONE: Quivi era anticamente la Cappella della Vigna de' Monaci di Badia; E Chiela non molto grande ma vaga però, e fatta con buon disegno è divisata tutta di pietra serena, e le Cappelle sono acconciamente disposte: Entrando in essa vi fono molte cose di pregio: Si vede sopra la porta per di dentro una pittura a frescorappresentante Christo deposto di Croce di mano del Naldini, che quiui è stata collocata, ma prima era alla Cappella Mercati rimpetto la porta del fianco: Sonovi effigiate le Ma rie, & i Discepoli che portano il corpo Santissimo del Redentore al Sepolcro: a mandeltra vièla

Cappella Mercati ov'è un S. Girolamo di mano d'Onorio Marinari, è il Santo in una spelonca in atto di contemplazione con un. teschio avanti; sopra un Angelo suona una tromba col motto Erudimini, pittura in vero non meno celebre che devota, ch'oltre l'esser disegnata con arte ed intelligenza alla pieta di chi fe farla molto ben corrisponde: In quetto luogo non era Cappella alcuna, ficchè rettava la Chiesa in questa parte man-chevole, onde per seguitar l'ordine vosse la pietà dell'Avvocato Mercati riempier que-sto luego col farvela a proprie spese com-dall'Epitasho posto sotto l'Altare si comprende, legue por la

Cap-

Cappella Miniati ove di mano del Vignali è essignato un S. Bernardo al quale Cristo staccatosi dalla Croce la piaga della schiena di-

mostra: segue

L'Altar maggiore, che si solleva a proporzione con bella, e graziosa scalinata tutta di marmi Carraresi ornata di balaustri, e sopra di esso sa vaga mostra un Ciborio di marmo simile molto acconciamente, e con diligenza lavorato da Gio: Batista Cennini uomo di stima: Sono ancora ne' pilastri che reggono l'arco sopra l'Altar maggiore due

Statue di marmo assai belle, l'una S. Simone, l'altra S. Taddeo rappresenta grandi quanto il naturale fatte dal Napoletano: i freschi sopra di este sono di Nicodemo Fer-

rucci, segue poi la

Cappella Romena ov'è un S. Francesco svenuto sostenuto da alcuni Agnoli di mano an-

ch'esso del Vignali: più oltre è la

Cappella Dassi famiglia spenta ove di mano di Niccodemo Ferruzzi è una Concezzione di Maria Vergine assai bella: segue poi la

Cappella Masetti ov'è un'Assunta molto vaga di mano del Curradi, e più avanti alla Cappella Niccolini è un Martirio di S. Niccolò assai bello di Cecco Bravo: viè ancora la

Soffitta tutta dorata fatta dalla pietà della Famiglia de' Galilei di questa Chiesa benefattori. Seguitando più avanti si giugne alla Bb 4 Pri-

392 Bellezze di

Prigione antica detta Stinche; sopra le due Cantonate di questa sono due graziofi e vaghi Tabernasoli fattida Gio: da S. Gio: Ha egli nell'uno seffigiato un che va a dar la limosina a' Prigioni, ove Cristo gli prende la mano in segno di stima ch'e' sa di tali opere di misericordia ed è il ritratto del Senarore, Girolamo Morelli: Da parte quella figura col viso grasso che guarda in faccia, e il ritratto di se medesimo molto acconciamente fatto, e fimilissimo al naturale. Nell'altro sono esfigiati una mano di poverelli ch'escono di Carcere cotonati d'Vlivo i quali vanno all'offerta del Sacerdore che sossiene un manipolo per darlo a baciar loro: Più oltre in via della Badessa è la

Compagnia di S. Niccolò Vescovo di Mirea detta del Ceppo, che anticamente era unita con la Compagnia di S. Girolamo di notte, è si ragunava nell'Oratorio de' Santi Iacopo, e Filippo dalle Case nuove chiamato il Ceppo, dal quale ha preso, e ritenuto il nome, Entrando in esta viè nella loggia un quadro ov'è essigiato S. Niccolò del Curradi, e dall' altra parte è nel maro dipinta a fresco una Vergine bellissima col bambino in braccio, e S. Niccolò, e S. Francesco dalle bande opera di Pier Caudido Fiammingo. In faccia del Salotto viè una Vergine antica di slucco col bambino Giesù in collo intera al naturale, di cui non è noto l'artesice: mettono in mez-

zo questa immagine due ovati con S. France. sco in uno, e S. Gírolamo nell'altro amendue d'Onorio Marinari; La Struttura della Compagnia è vaghissima fatta col disegno di Gio: Bologna; è tutta in volta con sei finestre gradi a proporzione con capitelli di pietra serena acconciamente lavorati, che corrilpondono alla vaghezza di tutta la fabbrica che fa vaga vista: L'altare della stessa pietra riccamente ornato, empie l'occhio di diletto: Sono sopra li deschi due belle tavole pur del Curradi; e dalle bande sonovi gli segni che si portano a processione, in uno de' quali è la Visitazione, nell'altro S. Niccolò con alcuni fanculli, amendue di mano del Sogliani. Bellissimi sotto a questi son due basti rilievi l'uno la pietà di S. Niccolò nel dar le palle d'oro alle povere fancialle, l'altro M. V. Annun. ziata rappresenta; Rigira intorno a tutta la Compagnia un ordine ricchissimo di manganelle di noce tutte di intagli con sogliami, e con l'imprese del Santo divisate; In sagressia vi è la tavola antica dell'altar maggiore nella quale un devotissimo Christo Crocifisto con S. Niccolò, e S. Francesco dalle bande è dipinto, ed un Quadretto con un Ecce homo del Curradi; E questa una delle ragguardevoli, e nobili Confraternite, e Dottrine della Città, stata sempre di gran stima, ed esemplo perlopere pie che vi s'esercitano, e spezial. mente për la Dottrina! che quivi a' fanciulli nobinobilí, e Ciuili dal Guardiano s'insegna giusta le costituzioni di S. Antonino. Avendovi
m. Giuseppe Bonaventura del Teglia Zelantissimo Guardiano l'esercizio dell'Accademie sacre introdotto; e di questo Santo luogo ho con assetto parlato essendo in esso indegnamente descritto: Nella stessa strada;

Casa de' Cennini, nella quale è una Venere di marmo al naturale con un Amorino a piedi: fi stringe questa con la sinistra un panno al petto che rigirandogli intorno cuopre con l'altro lembo le parti ch'all'altrui vista ascose star debbono; è alta più di trè braccia fatta con molta industria da Bartolommeo di questa famiglia, del quale sono il S. Filippo di marmo ch'è alla Cappella Martelli in S. Michel Berteldi, come anche son dello stesso le teste del Salvadore, e di S. Francesco alla. Cappella Ardinghelli della medesima Chiesa, rimpetto alla detta situata: E del medefimo ancora la Vergine sopra il Tabernacolo de gli Anselmi in S. Maria Novella collocata:ha ancora lavorato in Roma questo artefice due statue maggiori del naturale, che fono nel Teatro in Piazza di S. Pietro, e nella Cattedra di Bronzo fatta dal Bernino nella. stessa Chiesa da' 4. Dottori della medesima sostenuta. Or ripigliando dalla Chiesa di S.Pietro maggiore è nella via di S. Gilio una

CASA bellissima di Bernardo Martellini, fatta col disegno di Filippo Baglioni: è la porta di nobil vista, e le finestre altrest; la facciata di fuori mostra sembiante magnifico, e le stanze, come sale, e camere, che sono dentro, rispondono verso di se con bella proporzione acconciamente. Nella loggia si reggono molte teste di marmo di raro artistzio; sopra una porta da ma destra èun

Traiano di mano di Vincenzio de' Rossi bellissimo; e sopra un altra un Giulio Cesare, commesso in un busto antico altresì di mano di Vincenzio stimato dagli artesici molto, e satto con maravigliosa industria. Sopra la terza porta si

vede di mano del medesimo un

Antinoo, paggio di Adriano; al nome di cu i come si legge, e per sua rara bellezza già sece edificare questo Imperadore una Città: è tenuta di nobile artifizio questa testa, e da chi è intendente, oltra modo ammirata. All'incontro poscia nella parte sinistra, sepra la prima porta è una testa di un

Antonino Caracalla, fatta con arte molto notabile, e rara: sopra la seconda si vede un

Bruto parimente antico di pregiato lavoro: egli quantunque fosse di grande animo, e nobile verso di se, era tuttavia, come si vede, di sembiate sparute, ne alla grandezzadel cuore rispondeva il picciol volto. Come di lui scrivendo ad Attico testimonia Cicerone in quelle parole. Non tes Bruti nostri vulticulus ab ista oratione deter-

rec? Sopra la terza porta ci ha una testa di marmo, che è

Bernardo Martellini, fatta con molta semiglianza, di mano di Piero Francavilla, allievo di Giambologna. Sopra la porta, che va nel Giardino ci è un

Priamo stimato molto da gli nomini intendenti, in cui si conosce oltra la saccia nobile, macstà, e di vero sembra di esser tutto saggio, e pieno di pensieri signorili. Sopra il primo piano aella scala, è bellissima una testa di marmo di Giovanni dell'Opera; la quale è lodata' moltoper lo disegno, e per l'artisizio, che vi si conosce maraviglioso. Si vede poscia dopo la loggia un

Giardino con grazia accomodato, ed intefla di quello è una Pomona di marmo, con frutte in mano condotta con felice la voro, e graziofo, è in suo fattezze oltra ogni stima vezzosa. Eadagiata questa Casa contante stanze, così belle, così commode, che di vero potrebbe esservicetto disogni signoril famiglia; e nell'uso umano così risponde dicevolmente all'occorrenza opportuna, che dir si puote oltra l'architettura la quale è bellissima, che molto sia commoda. Seguita il maraviglioso

Teatro di via della Pergola; Vaghissimo non solo ma comodissimo aucora per gli ornamenti, e rigiro di palchetti, e stanzini onde v'è modo di rappresentare opere magnische con quantità di macchine; e capace di gran numero d'ascoltatori, segue il sameso

SPEDALE di S. Maria Nuova. Fu edifisato questo luogo dalla Casa de' Portinari, nel MCCXXXI IX:e dotato appresso di molte facultà: ma tresciuto l'ardore negli animi Fiorentini, crebbe appresso la santa opera mirabilmente: la quale venuta in colmo a' giorni nostri, opera, che riluce per tutto la carità, che in Fiorenza è stata sempre in vigore. E qual cosa è quella, che sia di più pregjo della carità? per cui, solle vandol'uomo le miseriealtrui, e gli affanni, a Dio si assomiglia? egli dir si suole, che all'ora è granfegnale, che altri sia di Dio amico, quando la sua casa da poverelli è frequentata. Per questo non sarà picciola lede di Fiorenza, se oltra la carità, che gli uomini partitamente usano ad cra ad ora, ed oltra molti Spedali, e molti luoghi py, egli siricordi questo luogo tanto famoso per pietà, e singolare per diligenza, la quale verso gli infermi è usata. Tutti gli ordini, i quali ins questo luogo inviolabilmente si oservano, mirano all'amore; e ne' ministri così è infusa affettuosa carità, che quello, che è divisato da chi intende, ottimamente senza fallire sempre ottiene il suo fine. La Spezieria qui è piena di tutte le cose opportune, che per rimedio de' mali sono richieste: ne si guarda a disagi, ne ancora a spese, pur che a pieno di ogni cosa sia fornita, che alla salute de' corpi è necessaria. è il numero de gli ammalati da CCCC.in ogni tempo;nel quale si comprendono ancora le Donne: i ministri, che fianno al servigio dello Spedale, sono da cento: ed è incredibile a dire, quanto grande sia la cura, che si usa intorno a' corpi; ma la cura spirituale senza dubbio si osserva con estrema diligenza. Per lo che per apprendere il modo maraviglioso, e portarlo in suo paese, dalle ultime parti della terra sono venuti uomini in questo luogo, onde con industria, la quale ci è maravigliosa, la cura salutisera de gli infermi nelle sue terre sia osser-

vata. Sotto a' portichi nell'Ossa ci è il

Giudizio universale, dipinto a fresco di mano di Fra Bartolommeo, molto da gli artefici tenuto in prigio. E bella la figura del S. Michele mezzo armato; il quale con la spada nella destra, accenna poscia con la sinistra, perche i dannati siano divisi da' beati. Cièuno, a cui è comandato, che passi tra' dannati, essigiato con somma arte, e senza dar segno di ubbidire, inginecchiato con una gamba, pare che gridi, e si quereli estremamente. Si veggono i Beati, Vergini , Frati , Dottori , e Pontefici come da somma gioia sono fatti lieti, di colorito vago, e raro. Si mostra in attitudine da disperato uno ignudo, che è tra dannati, che ponendosi amendue le mani al viso, si vuol squarciar la bocca, ammirato sommamente da gli artesici. Con rara industria è fatto un Monaco, il quale gettata per terra la Corona, pare che scoppi di dolore gridando al cielo con bellissima movenza. Molto è commendata una femmina mezza ighuda, che piangendo si pone le mani al viso, e si vede fatta con grandissimo artifizio. Sopra poscia è CriRo messo in mezzo da gli Apostoli, e dalla Madre, e gli Angeli ancora, che con le trombe chiamano al giudizio, di mano di Mariotto Albertinelli: le qualifigure sono fatte con molta grazia. Fu fabbricata la loggia, o facciata esteriore di questo Spedale l'anno 1611. (intendendo dalla parte di verso levanre) col disegno di Giulio Parigi il Vecchio, di Bernardo Buontalenti, e d'altri Architetti amici dello spedalingo di quel tempo. E perche su poi considerato di far lo Spedale delle Donnesch'era prima lungo la Via delle Pappe simile a quel de gli Vomini permettere in mezzo la Chiesa, fu col disegno del Pieratti dato principio a tal fabbrica l'anno 1657. al tempo di Monfignor Lodovico Serristori Spedalingo: finito questo si fecero le Logge dall'altra parte: il ri-tratto di Ferdinando II. sotto il terrazzino, è del Cennini: La facciata della Chiesa su dipinta a fresco da Lorenzo di Bicci con quelle due vaghe storiettine, che ben conservate an cora a canto la porta si veggono, nelle quali è ritratto Papa Martino V. che consagrò la Chiesa nel 1419. a' 19. Settembre: L'Incoronazione della Vergine tutta dorata di rilievo ch'è sopra la Porta è di mano di Dello: Era in Chiefa una tavola all'altar magg. d'Andreadel Caltagno, rimossa, e posta nel Coro con l'occasione di farvi il Ciborio, che di presente si vede, come nel levar via il Chiostro dell'olla su anche trasportato in altro luogo il giudiBellezzedi

giudizio del Frate, e dell'Albertinelli nominato di sopra; Erano anche in Chiesa dipinti da Dello i dodici Apostoli, che più non si veggono: nella/Cappella di S. Egidio era la tavola d'Alesso Baldovinetti, che più non si vede, ma alla

Cappella Serriftori ch'è la prima a mano defira entrando è dipinto in alto la B. Vergine, che porge il Bambino Giesà a S. Antonio di Padova con molti Agnolini ; Da ballo fono S. Francesco, e S. Niccolò Vescovo di Mirea: le carni de' due Agnoli da basso con la misria, e le palle d'oro sono delicarisme, è opera di Felice Picherelli detto Ripolo; È gid, che in quella tavola è S. Antonio effigiato, mi torna in acconcio regiltrar qui due hallestime ottave in onor dello stello dalla penna d'oro del Sig. Gio: Canale composte nel Canro VI. del luo Anno Festivo, nell'ultima delle quali è tutto il Responsorio epilogato.

Egli celeste Orfeo cinto di zelo Firò col dolce dir le belve Ircane De' peccatori, ei sciolse all'alme il gelo Crudeli, e fiere tornò miti, e umane: Impoverì l'Inferno, arricchì 'I Cielo, Placò, compole le discordie insane, E con sua diceria divina, e pura Stupir fè il Mondo, ed ammirar Natura O se tu cerchi maraviglie al Mondo
In Antonio le trovi. Inferno, e morte,,
Morbi, calamitadi, e mar profondo,
E d'ingiusta prigione iniqua sorte,
Cedono a lui sacro Orator sacondo
Mezzo potente alla sourana Corte;
Si riceve da lui quanto si chiede,
Ch'egli che in mano ha Dio, tutto concede.

Cappella de' Milaness, vi è una bellissima tavola del Paggi n'ella quale Cristo dice allo infermo della Piscina, tolle grabatum tuum.

molto stimata, segue poi

L'Altar maggiore al quale è un Ciborio di marmi, e pietre dure con dodici colonne di broccatello vaghissime fatto col disegno del Pieratti, e lavorato acconciamente dal Balatri Ingegnere della Galleria, e sopra lo stesso, è un Crocisso assai bello; alla

Cappella dall'altra banda, è una deposizione di Croce bellissima di mano d'Agnolo

Bronzino; più oltre è la

Cappella Incontri alla quale è una tavola di mano del Volterrano ov'è dipinto S. Lodovico Re di Francia, che tocca i Gavinosi; sono in somma tutte e quattro, queste tavole fatte con maraviglioso artifizio, e tenute in pregio; Nel Cimitero poi è un S. Andrea, ed in Resettorio una Cena d'Andrea del Castagno: nel

Chiostro ov'erano l'ossa vi è una Carità di

402 Bellezze di

Gio: da S. Gio: opera veramente maravigliosa per quanto gl'intendenti ne dicono; Vi è
satto di poco tempo un Campo Santo nuovo
con 460. sepolture intorniate da una bella, e
vaga loggia d'ordine Toscano con 34. Colonne di pietra serena d'un sol pezzo di disegno dello stesso Pieratti; anche l'Altare dello
Spedal de gli uomini è di marmi carraresi di
disegno di Gio: Bologna satto a spese di Mon
signor Milanesi Vescouo di Marsica; Nello
Spedale antico delle Donne vi è una bellissima tavola d'Alessandro Allori nella quale è
essigiata la Vergine con S. Lisabetta, e mol-

te Sante, anche in

Casa del Senatore Ascanio Sanminiati vi è un Pilato che si lava le mani di mano del Giordano, e questo è uno de' quadri ch'era nella Galleria di Gasparo Romer in Napoli; Viè un trionfo di Venere alto braccia cinque, e sei, e mezzo lungo, portata sopra un Carro da due orche tirato, da alcuni Tritoni, es Nereidi, ed una mano d'amorini vaghissimi: Si vede da una parte Glauco trasformato in Fonte: E vaga la veduta della marina, e le carni delle figure sono delicatissime a segno, che tanto queste come quella l'occhio ingannano: E vago ancora un S. Bartolomnico del Passignano, ed il ritratto d'Antonio Chellini da S. Miniato di marmo fatto da Donatello. Verso la via de Ser vi in sul canto ci è la Chiefa di

S. MICHELE Visdomini; alla

Cappella de' Rossi vi è una bella tavola nella quale è essigiata la Natività di Cristo con-S. Carlo, e S. Andrea di mano dell'Empoli:

poi alla

Cappella de' Pucci è una tavola di mano di Iacopo da Puntormo, stimata molto rara, e bellissima; ci è una Madonna di nobile colorito, ed in sue faitezze par di vero viva, e che per lo disegno, sia quasi di rilievo. Ella nel porgere le mani per prendere il figliuolo, il quale è sostenuto da S. Giuseppo; pare che muova la persona con somma grazia. Il Cristo di maniera morbida. nella freschezza delle carni oltra ogni stima è mirabile. Grande è l'artifizio, con cui è fatto il S. Giuseppo; ma un S. Franceseo ginocchione è ammirato da gli uomini, che intendono: ed un S. Giovanni Vangelista, che siede sopra un sasso, è panneggiato mirabilmente, e tenuto, come è di vero, cosarara, a canto l'Altar maggiore dal corno del Vangelo è la

Cappella de' Palagi, ov'è un altra tavola di mano dell'Empoli nella quale è un'Assunta.

molto bella: ci è alla

no di Francesco Poppi; dove è dipinta la Concezzione di dolce colorito, e molto apprezzata: & alla

Cappella Pelli, che segue vi è un S.Gio: che predica nel deserto di mano del Passignano; pellissimo sono l'attitudini, ed il S. Gio: di

verità par che parli: in ultimo alla

Cappella di Ser Filippo Betti una tavola, dell'Assunta è di mano di Bernardin Puccetti: dove oltra la Vergine molto bella, è lodato un. S. Bernardo, che sta ginocchione, e contempla la Regina del Cielo con sommo affetto; ed appresso ci è un S. Ciovanni di rara industria.

Seguita la via de' Servi onde si va dritto alla Chiesa della Nunziata. E piena questa strada di bellissime case di nobile architettura; Sono molte pitture, e molte statue in quella de gli Almeni posta su la cantonata del Castellaccio, la cui facciata è dipinta di chiari, e scuri da Cristofano Gherardi detto Bocino dal B. S. Sepolero, pittore d'onorata nominanza, e da Giorgio Vasari, che in sua compagnia dipinse, ma questa da certo tempo in qua ha riceuuto grandissima ingiuria dall'inclemenza dell'aria, onde non più si gode come mi ricordo averla meno di 30. anni sono diligentemente osservata per esservi le sette arti liberali dipinte; Nel Cortile vi sono l'Onore, e l'Inganno statue bellissime i capelli de' quali son fatti con grand'arte da Vincenzo Danti scultor rinomato: E ne sono parimente in-quella di Gio: Niccolini, oggi del Marchese di questa famiglia.

E' l'architettura di questa assai ben'intesa, fatta col ditegno di Domenico di Baccio d'Agnolo nella quale entrando si trova un, vago Cortile adornato di molte statue anti-

che fra le quali, vi è un Colosso di bronzo alto braccia 4. è tutto gnudo, ed in testa ha una corona d'alloro, nella finistra sostiene un. panno, etien la destra sollevata in alto: E statua molto antica creduta per un Gordiano Imperadore, e tenuta in pregio grande: Sono in questa casa fino al num. di cento, o più teste di marmo tutte antiche, oltre molte statue intere, che saranno fino al num. di dodici senza alcune altre piccole, e mediocri; passato il Cortile entrasi in una vaga loggia sotto la quale sono molte teste com'io diceva, e fra queste un Antinoo, un Caracalla, un Albino, un Augusto, una Giulia Aquilia, un Agrippina, un L. Antonino, ed altreteste tutte belle a maraviglia, e nella testata di essa è un Ercole alto braccia 4. che ammazza l'Idra, figura assai ben intesa, con. suegliata, e pronta attitudine, di marmo Carrarese fatto da Gio: dell'Opera; In faccia a questa Loggia si vede un delizioso giardino adornato di 4. colossi di marmo; Entrando poscia nelle camere terrene, che di ricchi addobbi con statue, e pitture adornate sono oltre una mano di tavole commesse. di pietre dure, si veggono

Quattro teste maravigliose, che sono un. Q. Fabio, un Mario, e li due Scipioni, ma salendo ad alto trovasi una vaghissima Sala adornata come s'è detto di 12. teste antiche nella quale è un quadro bellissimo di figure as naturale, ove le Donne Romane passando a nuoto il Tevere da' nimici suggendo a Roma se ne ritornano; ed è questo di mano del Passignano; nella volta della Sala è di mano del Colonna dipinto un'Ercole, suegliato dalla sortuna, e dalla virtù che i premi di chi la segue dimostra: procedendo più avanti s'entra in una vaga Galleria tutta dipinta a fresco dal Colonna; nelle volte di essa ch'è divisa in trè ordini, trè savole si rappresentano: In una è figurato Bacco con Arianna coronata di stelle; nell'altra è l'Iride, nell'ultima un. Mercurio: son tutte queste figure maravigliose, ma di esse è molto più maravigliosa una

Vergine Vestale, che sola nella testata di questa Galleria in una nicchia si vede: E alta braccia 4. tutta d'Alabastro Orientale con testa, mani, e piedi di bronzo dorato, les quali parti si crede da gli antiquari, che anticamente sussero d'oro: è vago il panneggiamento oltre ogni credere, poiche fotto l'abito con maestria avveduta tutto lo gnudo si riconosce: E in posar reale, in atto di far orazione onde guardando il Cielo, con Je braccia aperte un tal atto divoto esprime, che a riverenza gli animi muove: ha nella. Cintola incastrata una cintura di rame dorato tutta di gioie ripiena, & io ardirei dire, che fra le statue antiche questa è la bellissima. Tralascio un novero grande di medaglie, si d'oro, come d'argento, e metallo,

407 Firenze.

con molte vrne, e piliantichi ch'in questa. Casa ritrovansi, e passando alle pitture, per non allontanarmi dall'ordine del libro, che in questa casa si veggono, comincerò da. una

Sommersione di Faraone di figure piccole di

braccio, e mezzo d'altezza

Vn Moise che fa nascer l'acqua, ove molti assetati, e vari animali con pronte attitudi. ni a quella sorgente corrono; Due altri simili ove Giacob, e Laban si licenziano, ed una Vittoria degli Ebrei contro gli Assiri: in tutto lei pezzi, tutti sù l'alabastro dipinti, di mano del Tempesta, opere certo singolari, e pregiabili da gl'intendenti tenute; ne di questi è men vaga una

Vergine con S. Gioseppe, S. Gio: Batista, e Giesù di mano di Fra Bartolomeo, è vaga

ancora una

Vergine in orazione di mano del Guercino

da Cento, si vede in oltre un'altra

Vergine col Bambino Giesú, e Santa Cate-

rina da Siena di mano del Puligo, ed un

S. Gio: Batista decollato di Daniel da Volterra del quale poche opere si veggono: vi è

dipoi una

Vergine con S. Anna, Giesù, e S. Lisabetta del Bilivelti quale ancorche non sia finita, nella franchezza di que colpi di suo artesice Pintelligenza dimostra; Ma dello stesso vi è finito, e ben condotto un

Rinal-

Rinaldo in grembo ad Armida quanto il naturale, nella cui opera ha lo'ngegno, e la maestria dissuo pennello mostrato; ma per render con l'opere de' più valenti maestri questa Casa più adorna, si veggono due

Filosofi al naturale fatti da Salvator Rosa, nel cui solo nome la vivezza pittoresca si es-

prime: ne di questi men vaghi sono

Quattro paesi pur dello sesso Rosa, che la di lui intelligenza dimostrano, e manisestano come 4. tondi di sortilegi, la bizzarria di suo ingegno altresì veder sanno, a queste eccellenti pitture s'aggiugne una

Vergine dal Ginocchio in sù col bambino Giesù in collo, al naturale, fatta di mano dell'Eccllentissimo Andrea; ne deve dispre-

giarsi un

S. Girolamo del Gidoni fatto con molto ar-

tifizio, ed una

s. Agnese di Guido Reni amendue al naturale, di vago colorito; e per colmarla di pitture pregiate d'ogni sorte evvi un

Ritratto fatto dal famoso Tiziano, come-

vna

S. Caterina del Puligo, una

Vergine con Giesu Bambino in collo di

mano di Raffaello da Vrbino, ed una

carità di Cecchino Salviati; Sono anche in una volta dipinti a fresco dal Volterrano il Tempo, che lacera la bellezza, e le fabbriche, e tutte le cose terrene crudelmente distrug-

Firenze. 409 distrugge, ed al aulla riduce, e nell'altra la Virtù chuccide i Ozio padre di tutti i vizi: fra le statue, è bellissimo un

Marsia antico di marmo, ed un

Seneca assai vago, e ben fatto; ne a queste

punto in bellezza cede un

ma bello oltre ogni credere, e più di tutte quelle è maravigliosa, e di pregio una

Roma antica a sedere di marmo, vaghissima tenuta da chi intende; mancava per render colma tal casa dell'opere de più eccellen-

ti maestri una

Testa di Donatello per coronar tutte le statue ch'in essa si veggono; Tralascerò molti bronzi, si teste come statue piccole per non esser prolisso, molti pili, ed une antiche di stima, fra le quali è pregiabile sopra tutte, una alta braccio, e mezzo d'Alabastro Orientale, ch'ha scolpito nel coperchio un Guso bellissimo.

Procedendo più oltre si trova la Chiesa, della Concezzione nella quale è un vago Altare di marmi bianchi, e misti riccamente ornato, con balaustri, escalinata simili: e in esta una Visitazione di M. V. del Grillandaio, ed è tutta questa spesa stata fatta dalla generosa pietà del Maestro di Campo Alessandro Passerini.

Entrando nella piazza su la mano mancavi è il Palagio del Cavaliere Michel Grisoni fatto fatto con vago disegno, e molto ornato: di Bernardo Buontalenti rigira sotro le finestre un vago fregio divisato con patere, e triglisi, e metope significati la religione d'ordine Dorico: Dentro sono alcune mensole satte da. Gio: Bologna come anche è lavorato da lui il terrazzino, e questo su ne primi principi ch'e' venne in Firenze.

Nel Giardino sono quattro statue di marmo l'una è un Giasone, è gli altri due mostri marini, che alla fonte nella testata di esso mettono in mezzo una Venere di mano di Gio: dell'Opera: Borgh. nel Ripos. lib. 4. E vaga ancora un'altra statua di marmo, e maniera Greca, che un mostruoso lepre nella. sinistra sostiene, avendo questo animale il capo voltato su la schiena; la testa della statua, è maravigliosa, ed in somma è tutta di pregio; La facciata di questo Palagio per la parte del Giardino è cosa molto fantastica, ne per qual fine così dall'architetto fatta inveitigar saprei; Posa questa sù quattro colonne di pietra serena, ma con disutata foggia nel sollevarsi l'arco dalla colonna talmente in dietro fispinge, ch'il piombo della facciata, è quasi tutto suori della colonna, onde par cosa incredibile a dir come regger si possa, e pur lenza mostrar disetto si sostiene, come mi fece vedere il Volterrano. Si viene poscia al nobilissimo Tempio della

NVNZIATA. Si vede una piazza messain mezzo da due bellissime logge, a guisa di Teatro, una è col disegno del Brunellesco, e ne peducci delle volte alcuni bambini molto vaghi scolpiti si veggono satti da Andrea. della Robbia; l'altra dalla sinistra fu da Antonio da S. Gallo seguitato il disegno della prima per render più vaga la piazza. nella destra parte è una grandissima habitazione, ove sono riceuuti, & alleuati i fanciullini chiamati Innocenti, i quali lasciati da' Genitori per poca cura, e per pouertà, qui sono nutriti con somma diligenza. Fu fondato questo luogo da Cione Pollini Legnaiuolo ed il suo primo luogo su doue sono le Monache di S. Martino in via della Scala, onde per alcun tempo di Spedal della Scala suo nome tenne, ed iui su quel mostro memorabile sepolto, di cui ancora. scolpito in pietra il ritratto I vede: su poi protetto dall'Arte di Porta S. Maria,cioè dall'Arte della Seta. Perche, se av venisse, che altri ponesse in oblio la cura di queste creature, ò diponesse l'affetto, che per li casi strani puote avveni-re, incontanente è presto questo ricetto, onde ad ogni maluagio pensiero è mozzata la cagione. Tra masty, e semmine sono presso a tremila, e le fole femmine che ftanziano in esto sono più di 900. che in questo pietoso albergo, ò Spedale più tosto sono nutriti; al governo delle semmine stanno donne di matura età , e con isucgliata cura procurano, che fotto fanta disciplina siano um mae-

macstrate; ma venuto poi il tempo di prender consiglio, perche siano fatte monache, ò maritate, secondo la presente bisogna, quello, che à ciascuna è opportuno, da' ministri accuratamente è ordinato. E' vale in questo la pieta tanto, che se avviene che restino senza marito, pur che lontane da infamia di vita honesta siano vissute, sono tuttavia benignamente in questo luogo ricevute. I fanciulli ammaestrati da due maestri fanno frutto souente hora in gramatica, hora in altri affari; ed apparando alcuna volta nobili arti riescono huomini di qualche pregio, e di valore. De puttini in fascia sempre è grande il numero, che fuori si tengono à balia, & arrivano à cccc. e da vantaggio, in guisa, che egli pensar si puote, che grande sia stata la carità ne gli animi Fiorentini; poiche da 4000. persone con ordine di questo luogo sono nutrite, e conservate. Molti sono i ministri, che tengono cura de' negozij, delle facultà, e delle creature: ma sopra tutti egli ci ha un Priore, il quale graue per configlio, antico per età, per costumi lodevole provede al tutto, e perche sia dispensata la roba con dirrittura, psa grande studio, e gran vigilanza. Nella testata adunque di questa loggia di verso Settentrione si vede fra l'altre figure un fanciulto morto in braccio ad Eusculapio, che con sughi d'erbe risuscitario procura, fatto dal Puccetti tanto simile al vero, che da un fecondo Ingegno vi furon fatti questi due versi.

Quem Iuvenem extinctum cernis, si forte resurgat Pictori vitam debeat, an Medico?

Nel mezzo della stessa sopra la Porta principale, è la volta dipinta a fresco dal medesimo con mirabile artifizio, dove un soldato, si vede di sotto in sù ritto sigurato per un Marte cosa maravigliosa per le dissicoltà che in rappresentar simili scorti sincontrano, come benissimo sanno glintendenti della Pittura; Anche in una camera del medesimo Spedale vi è una lunetta dello stesso ovi è il ritratto di Gengio Ferravecchio suo carissimo amico senza la conversazzione del quale non poteva adoprare i pennelli;

Sono ancora sotto questa collocate quattro teste di marmo rappresentanti i ritratti di quattro Gran Duchi cioè Cosimo I. Ferdinando I. Francesco I. e Cosimo II. di mano

di valenti artefici:

Il Dio Padre con le pitture fopra la Porta della Chiesa, furno fatte da Graffione dipintore per que' tempi di stima: entrando dunque in Chiesa si vede all'altar maggiore una

Tavola nella quale è una adorazione de' Magi molto bella, ed oltra la buona disposizione delle sigure vi è una veduta d'un gran siume in lontananza, ch'è cosa di maraviglia; da una parte è sigurata in piccolo la strage de gl'Innocenti, e dall'altra vi è sopra un colle un sigurino che taglia un'albero stimato cosa bellissima, siccome anche tutta la tavola ch'è

414 Bellezze di

di mano di Domenico del Grillandaio: alla Cappella de' Pugliesi vi è un'altra tavola.

assai bella di mano di Pier di Cosimo.

Sopra la porta della Sagrestia è una testa di marmo d'un Cristo coronato di spine, bellissima, e rimpetto ve n'è un'altra d' una Vergine del Sermei oggi Manovelli come anche l'Agnolino sù la pila dell'acqua sata:InPiazza è eretto il Cavallo di Bronzo col fimulacro di Ferdinando I. Gran Duca di Toscana: è opera anche questa di Gio: Bologna come asserisce lo stelso Bocchi autor di questo, nel Lib. intitolato Elogia quibus viri doctissimi nati Florentiæ decorantur a car. 5. con queste parole Honestavit se issdem laudibus idem Ioannes in Statua Equestri Ferdinandi Magn. Ducis que in Platea D. Annunciate paulo ante statuta est: Spirat Equus pulcherrima vim natura, o ut se moveat ad iter plane ostendit: Ferdinandus sua gravitate admirabilis paternisque restigus insistens, dum tota vita magnifice patrißat, hac illustri statua mirabilissimo sua singulis horis rerum gestarum gloriam accendit, &c. Fu gettato questo Cavallo l'anno 1603. e l'anno 1606. alzato, onde l'essere il Bocchi non solo amico, ma contemporaneo di Gio: Bologna, accredita, e rende fedele la di lui afserzione, e benche vi sieno alcuni che lo credino d'altro artefice, ciò nasce dall'inscrizione ch'è nella base dell'anno 1640, che vi su posta dalla magnificenza di Ferdinando II.

nel

Firenze. 415
nel restauramento de diaspri, che da alcuni
ssaccendati molti anni prima erano stati levati; Il bronzo di che è suso è tutto di prede
fatte dalle Galere, onde nella Cigna vi si
legge

De' metalli rapiti al fiero Trace qual verso è di Gio: Villifranchi; le

furono erette l'anno 1643. ma tanto sopra i modelli, che sopra i bronzi lavorò sempre d'i principio al fine Lodovico Salvetti suo sco'are, ne suron fatte per collocarsi quivi, ma su la Piazza di Livorno. Ma per venire al Tempio della

NVNZIATA: Sopra la porta, che riesce nel Cortile si vede una

Nunziata di Musaico, fatta con vaga maniera, in guisa che ssumata, e di bel disegno, pare che sia fatta di colori, di mano di Ridolso, Ghirlandaio, lodata molto da gli artesici. Ma sopra l'arco dell' Antiporto sono due sigure con puttini di colorito stupendo di mano di Iacopo da Puntormo. Si vede adunque una

Carità, ed una Fede dipinte con maravigliofo artifizio. Quanto sia bella questa Fede nel volto, nelle braccia, ed in tutta la persona, egli non si potrebbe di vero agevolmente esprimere giàmai; i panni appresso di bellissime pieghe, e con grazia naturale sopra la persona ordinati, fanno sembiante oltra ogni stima lodevole, e,

grazioso. La Carità è bellissima parimente, e panneggiata con somma arte, e pregiata, forma l'occhio di chi contempla, la quale di nobile aria, come conviene, pare, che arda nel volto di amore, e di benigno affetto. Riluce in un puttino, che tiene in collo, viuezza, ed allegria, e quasi che sta vero, in certo modo atteggia le suc gentil membra, e come quegli, che ha, chi tien cura di lui , di star lieto , e di far festa , non pare , che ft fazy . E' ammirato un'altre puttino , che da alto quarda in giù, ed affacciatosi ad una sponda. sembra per l'altezza grande, di hauer timore di cadere ; il colorito sfumato , dolce , e fondato fopra ottimo disegno è tenuto pari all'opere de' più fo prani artefici, ed è lodato senza fine . Perebe, dopo, che hebbe un giorno veduta questa opera il Buonarroto, la lodò sommamente, come cosa rara: ed inteso, come Iacopo era di eta di xIx. anni fenza più diffe; se questo giovane seguita le vefligie di si raro colorito, egli condurrà la pittura al Cielo. Sono bellissimi due altri putti, che sostengono un panno, che quasi all'arme di Papa Leone fa padiglione, con somma grazia. Questa loggia su tirata innanzi dal Caccini che per non guastar le figure già dette fu forzato seguitar l'ordine delle due prime colonne del Portico antico, che sole erano in questo luogo. Da man destra in S. Bastiano egli ci ha una tavola molto bella alta

Cappella de' Pucci, do ve d i mano di Antonio dal Pollainolo è dipia to un S. Bastiano con gran-

de artifizio: sono di visate molte figure con molta industria, le quali pertinenti al martirio di questo Santo di Dio fanno attitudini vaghe, bizzarre, enaturali. Sopra vn tronco di arbore, si vede legato San Bastiano, giovane di disposizione bellissima di corpo, e nelle membra è verso di le conforme, e molto nelle fattezze raro. Percheriposta in Dio la sua speranza, alza la testa al ciclo, enella pazienza, che mostra; in chi il mira, accende di vozione. Da basso sono i ministri del martirio, pieni di sdegno, e di sierczza, che per trafiggere il santo corpo con forza estrema pongono ogni loro ingegno. Oltra' cavalli bellissimi, e molte figure, egli ci è uno vestito di azzurro, il quale con l'arco carico mira per fare il colpo in parte, che ha disegnata, con movenza così graziosa, e con si bell'arte, che esprimere non si potrebbe gid mai con parole. Ci ha vn'altro, che è ignudo, e chinato carica l'arço ed in attitudine stranissimamente vaga, col capo basso, con le spalle arcate, ha messo un piede dentro di una Campanella, che è nel mezzo dell'arco appiccata, e sforzandosi mostra le vene del braccio enfiate, i muscoli carnosi, ed ogni estremo pigore, che in tale atto si adopera, fa palese con raro artifizio. Il S. Bastianoè il ritratto di Gino di Lodovico della nobil famiglia Capponi giovane di vago aspetto suo contempo-raneo; Vi sono in oltre due tavole molto vaghe ogn'una di loro sopra il sepolero d'un Cardinale della famiglia Pucci queste sono di

 $D^{\prime}d$ 

manol'una del Paggil'altra d'Aurelio Lomi

pittori di buon grido.

La volta della Cupola è bellissima incrostata di rose di madreperla con alcune frecce,
che fanno vaga vista, e dipinta a fresco dal
Puccetti; Le due statue sono di Antonio Novelli Scultor Fiorentino Vomo di singolari
prerogative, e molto dotto nelle Mattematiche, ed è quello che sece il samoso Polisemo
nel vago, e delizioso Giardino del Sereniss.
Cardinale Gio: Carlo in via della Scala quale è alto braccia 15. ed è un colosso molto
bene inteso, ed acconciamente disegnato
Hora entrando nel samoso

Cortile della Nunziata, si veggono molte. Storie fatte da rarissimi pittori: e perche in ese molti fatti si contengono di S. Filippo, notabile molto per santita, e ricordato tra' primi sono di mano dell'eccellentissimo. Andrea del Sarto, diremo di queste in prima, che per sorrana bellezza sono senza pari. Andrea di Cosimo pittor antico dipinse le grottesche, o tondi, che sono ne peducci delle volte di questo cortile ne quali si veggono: Noè, Giosuè, Iona, Moisè, ed altri SS. PP. del Vecchio Testamento assai bene: Dopo la

Storia della Natività, fatta di mano di Alesso Baldovinetti, è ledata molto per diligenza, e per industria, come è cosa nota, egli si vede dipinta mell'altra Storia la visione, che venne a S. Filippo Benizii; cioè, quando nell'Ottava della Resurrezione, mentre sente nella Messa quelle parole; Philippe accede, & adiunge te ad currum istum; sollevato in contemplazione spirituale, e spiccato da sensi vede la Vergine gloriosa sopra un Carro di quattro ruote, tirato da un Lione, e da un Agnello: e pensando molto sopra questo (poscia che vede la Vergine, che porge un panno nero, che tiene in mano, come è la vesta di questi Servi di Dio) prende consiglio alla sine di entrare in questa Religione, e di vesti si l'habito, che ha veduto: è di mano questa Storia di Cosimo Rossellini; dove nelle teste di alcuni Frati si conosce vivezza, e lodevole, maniera di colorito. Ma quella

Storia, che vien dopo secondo il tempo, è di mano di Andrea del Sarto; dove è essigiato, quando va S. Filippo al Papa, che con la Corte era in Viterbo, e nel viaggio trova un, che era lebbroso, & ignudo, il quale umilmente gli chiede la limosina. A cui questo uomo Santo risponde con quelle parole, che già disse S. Pietro. Argentum, & aurum non est mihi: quod autem habeo, hoc tibi do, e tiratosi in disparte, tosto si cavò la camicia; e perche se la vestisse, la diede a questo poverello. E bellissimo questo ignudo, e fatto con bella grazia, come altresì è il Frate, che accenna, che vuol consolarlo: perche in alto si rede in altro luogo in picciol sembiante, ma con graziosa vista, quando si cava la camicia in attitudine così vera, che così ben comprende chi contempla questa pittura, come chi la storia leg-

ge nelle carte: la

Storia poscia della Saetta di Andrea parimente, più è vaga, più bella, e più mirabile. In questa è dipinto, come, mentre che S. Filippo tra Bologna, e Modana segue sno viaggio verso le Alpi, appiene, che alcuni sotto nna grande arbore di State, fuggendo il caldo, ed involti nel giuoco, e ne lascivi amori, secero ingiuria all'huomo Santo, e molto con parole di dispregio il tennero d vile: ma bestemmiando il nome di Dio dispettosamente, non sofferse egli, e con fervore di spirito forte gli riprese, protestando loro, come dalla vendetta di Dio poco erano di lungi. Perche non passo molto, che facendosi l'aria ofoura, incontanente con terribile strepito cadde dal Cielo una folgore impetuosa, e squarciò l'arbore, sotto l'ombra di cui si era la gente iniqua ricoverata: è bellissimo oltramodo tutto il divisato, ed imaginatosi nell'animo il terrore di s? repentino accidente, ha questo nobile artesice. ogni cosa espressa con mirabile esficacia. Perche se veggono duo traboccati à terra morti, uno de' quali scorta commara viglioso artisizio. Gli altri tremanti in vive attitudini, pare, che vogliano fuggire: ma si mostra, che tanto al cuore sia penetrato il terrore, che volendo muoversi, restino immobili, e nelle mani, nel volto scuoprono di vero lo spavento. Ci è una meretrice, che affretta il paffo, per torsi via dal luogo di si. gran fracasso; ed uno appresso, che par che gridi

con la più risoluta bellezza, che in tale affire si posa imaginare. Ci è un Cavalle, che à romore così horribile si è sciolto, ed à salti molto spaventato si dilegua: sotto all'albore si reggono le carte del giuoco soprà un mantello, lasciato in abbandono, e S. Filippo poco di lungi mostra à due suoi compagni il caso già av venuto, il quale hauea predetto, con tanta arte, e così rara, che isprimere non si potrebbe. In questa è l'imitazione tanto felice, tanto al vero conforme, ed alla natura, che pare, che il caso si scorga in cosa, che avvenga al presente, e non in pittura si contempli. Ci è mirabile la figura d'uno, che fe pone amendue le mani al capo, e quasi con queftosi possa difendere, quanto più puote si cuopre, e chinato in terra, pare, che sia vero senza fallo, enaturale. Nell'altra

Storia, che segue, dove S. Filippo cava gli Ipiriti d'addosso di una fanciulla, è bellissimo il divisato delle figure, le quali con vary sembianti stanno d'vedere il miracolo. Apparisce la donna smorta, ed abbandonata da vigor naturale è sostenuta dalla madre, e dal padre con vive attitudini, e vere. Appresso si veggono molte si gure di somma bellezza; le quali sono panneggiate con eccessivo artisizio. E' bello un casa mento, e nel mezzo una porta aperta, dinanzi à cui segue il miracolo, e si scorge un paese, che ssingge dipinto con mirabile industria. Dopo questa seguita poscia vu'altra

Storia doy'à dipinto, quando un fancialli-

no crivocato da morte a vita, subito che tucca la bara di S. Filippo, già morto altresì, ed i Frati, che piangono il suo maestro, appariscono di sembiante colmo di dolore ; Et alcuni , che sono presenti à si gran miracolo, fanno, le maraviglie, coloriti di quella maniera, che paiono veri, ed ancora di rilievo. Il puttino, comeche fosse rivo senza più si vede morto tuttavia, e poscia miracolosamente risuscitato. Morto è il morto, e di rilievo, e nelle carni come par vero, nella resta come del tutto naturale? Il vivo di carne viva, sollevato ad allegrezza, conforme alla natura, non puote effer più vero: Perche sono le considerazioni così rare, onde sono fatti amendue, che ammirati da chi è intendente, oltra ciò da gli artefici sono tenuti in molto pregio. Bellissimo è una edifizio, dove è posto il corpo di questo Santo, e di vero pare, che con l'ombra sfugga, e col chiaro aiutato venza innanzi, e per disegno nobile sia sodo, e dal muro rilevato.

Storia che vien dopo, E di colorito, che più ha del grande, e perciò meglio esprime il vero, e le cose naturali. In questa dinanzi ad uno altarce è dipinto un Frate parato, che tiene in mano con bellissima grazia una reliquia de' panni di S. Filippo: e poste in ginocchione vi sono alcune donne, che ne più vere, ne più belle non pare che formar possa di huomo nessuno artisizio. Sono i puttini molto di carne viva, che dalle donne sono portati all'altare, perche sia loro messa in cae

po questa reliquia; e si conosce, came ha conmaestrevole industria questo nobile artefice formate le membra di fiorita tenerezza con tanta grazia, che più non chiede, ancora che bramosa, neßuna voglia in questo affare. Vn vecchio, che si regge con una mazza, che si dice esfer Luca della Robbia, che saglie con affanno certi scaglioni, è da tutti lodato di colorito bellissimo à maraviglia. Ci è un povero, che aspetta la limosina, che nel corpo ignudo veramente par naturale; ed un fraticello, che ad una porta apparisce per dargli del pane, così è vivo nell'aspetto, che non si sazia ne artefice; ne huomo intendente di ammirarlo. L'edifizio è bellissimo altresì, e l'imitazione aggiustata col verisimile, la quale (come sopra la tavola della Disputa di Andrea si è detto è necessaria ) oltra ogni stima e rara, e mirabile. Dalla sinistra banda la

Storia dell'Assunta della Madonna è di mano del Rosso, pitter Fiorentino, ammirata molto
da gli uomini dell'arte: è fatta la Vergine con,
gentilissima maniera, e parimente certi Angeletti, che facendo festa alla Regina del Cielo, presi l'uno l'altro per la mano, l'accolgono con festa
in aria, con movenze rare, e bizzarre. E lodato l'artisizio delle vedute difficili espresse felicemente; e gli scorti fatti con sommo studio, mostrano il valore di questo artesce, che nel vincere
le dissicultà, le quali nell'arte sono racchiuse, su
sempre risoluto, ardito, e senza pari. Si mostra
ciascuno in vista graziosa, & in atto gentile di-

Dd 4

Bellezze di

sposto ad allegrezza; è incredibile a dire quanto quafinel muoversi siano verso di se di bel sembiante, vezzoso, e leggiadro . Gli Apostoli, che foro fotto; e mirano la Madre del Salvatore. parimente da tutti sono lodati se tenut: in pregio: e come che siano carichi di panni, tuttavia sono lodati: perche, e nelle teste apparisce un aria dicevole alla condizione di chi è dipinto, e le pieghe bellissime se morbide a marauiglia rendono il tutto lodevole ; eraro : L'altra

Storia, dove è dipinta la Visitazione della Madonna, è di mano di Iacopo da Puntermo: per suo vero nome chiamato Iacopo Carucci ma da Pontormo per aver quivi molto abirato, in compagnia di suo I. maestro, che su Pier di Cosimo Rosselli, il II. Mariotto Albereinelli, e'l terzo Andrea del Sarto; è bellissima quesia facciata, e da chi è intendente lodata senza fine. E la Vergine di gentilissimo sembiante, e S. Lisabetta antica di annt altresì, e fatta con sommo artifizio, e panneggiata in guisa, che par, che sia vera, e di rilievo. Vna figura, che tiene un libro in mano sembra di esser viva del tutto, e che quello voglia operare, per cui è statas fatta. Non si possono saziare di lodar questa. opera gli artefici, ora nella bellezza del colorito, ora nell'intelligenza del disegno, ora nel divisato delle figure: ma fe fi contempla attentamente, così e posto il chiaro, el oscuro à suo luogo, così è picna di sfumata dolcezza per entre tutta la. Storia, che di vero par di rilievo, e che dal mure

fia spiccata, e del tutto venza in fuori. è mirabile un puttino fatto con somma grazia, il quale siede in su certe scalee: e nella freschezza delle carni, e nel colorito, che è bellissimo, sembras ogni attra cosa, che nel muro di esser dipinto. Allato a questa è la

Storia dello Sponsalizio della Madonna di mano di Francia Bigio, fatta con rara industria. Mostra vivezza il S. Giuseppo, mentre che sposa la Vergine: Apprello ci ha una figura, che con bella movenza si diferra nelle braccia, e che, come si usa subito, che è dato l'anello, puol dare allo Sposo sopra le spalle delle pugna: li quale è fatta con vivezza tanto grande, che par vera: & un altra parimente non pare già, che stia ferma, ma guidata da moto atteggi le mani viuamente. E di vista graziosa una femmina col figliuolo in collo, & un' altro che piangendo ficde, e pare, che sia Igridato dalla madre, lodati tutti molto da gli artefici. Vno poscia a cui, come aunisaua, non era fiorita la sua mazza, si mostra adirato, e mentre che la spezza, esprime una attitudine fiera molto, e naturale. E il colorito fresco; e viuo; & atto a porre innanzi altrui il vero. La Vergine poi, e l'altre donne sono nelle teste, e ne' panni acconciamente ornate, e perciò da chi è intendente, sono oltra modo apprezzate; e questo, che si dice, più sarebbe chiaro, se dall'autore non fossero state guafte. Perche auen do i Frati leuata la turata in un giorno di certa Solemnita; senza saputa del maustro, renne in-

fretta percid, e giunse in tempo a punto il Francia, che ancora non era levato il palco, e vinto dall'ira, presa una martellina, tosto sali sul palco, e guaftò il volto della Madonna, e di alcune femmine, ed altresì l'ignudo, che rompe la mazza: e se da' Frati non era tenuto, e da certi uomini, che erano in Chiesa, tutta questa bellissima Storia dal Maestro, che l'hauea dipinta, in un momento sarebbe stata scalcinata. Non s e trovato poscia pittore alcuno, (cotanto è tenuto in pregio questo autore) che per racconciarla vi habbia voluto già mai metter la mano. In questa nicchia che segue non è dipinto sul muco cosa veruna onde per riempir questo luogo vi è stata da' Padri con molta prudenza collocata una tavola di fra Gio: Angelico da Fiesole nomo di Santa vita, e secondo alcuni beato, la quale oltre la diligenza e'l disegno è fatta con colori si vivi, che di più non si può bramare, ancorche sieno più di 200. anni che su dipinta; Quivi è essigiato il Paradiso con tutti i Cori de gl'Angeli, i volti de' quali sono bellissimi: Questa tavola erano gli sportelli dell'Armario, ove stava riposta l'argenteria dell'Altare della Santissima Nunziata: la

Storia, che è dopo la Porta di S. Bastiano, dove è dipinta la Natività della Madonna, è di mano di Andrea del Sarto, di stupendo colorito. Ha duisato questo maraviglioso artesice S. Anna nel letto, in una camera, fatta con molta gra-

zia: e si come ella è dipinta con grande industria, così due ser venti, che le portano al letto in piatti da mangiare, sono nel volto di grazioso affetto, nell'attitudine pronte, e nelle vesti panneggiate in tal maniera, che sono più simili al vera, ed al vino, che ad artifizio, o a' colori. Ma bellissime sopra ogni stima sono due altre donne, che come è usanza, sono venute a visitare la donna di parto, si scorge nel volto una freschezza di carne tale, come di vero è in bella donna, quando è viua: i panni nobilmente ordinati da testu. ra, non da pennello pare a buona equità, che procedano: perche così sono panneggiate queste figure con bellissime pieghe, e nelle carni da sourana intelligenza fatte quasi viue, che già mai, come vuole la ragione, lodare a bastanza nons si potrebbono. La prima ch'è innanzi di queste due figure è secondo alcuni il ritratto della Lucrezia del Fede moglic d'Andrea, del qua-le si come mai ho letto di che casato si susse, ho avuto caro poter dar questa notizia; egli dunque si chiamò Andrea figliuolo di Michelagnolo Vannucchi Sarto, come tutto appare al Campione della Compagnia dello Scalzo, di S. Iacopo del Nicchio, en di S. Bastiano dierro alla Nunziata nelle quali su descritto, e per riprova di questa. offervisi nella Storia che segue ov'egli fa per fua cifra un A, & un V, avviticchiati insieme. Due altre, che feggono al fuoco, e quello vanno ordinando, che chiede la bisogna per la puttina, long

sono oltra ognistima stupende, e mirabili. Perche l'attitudine donnesca, come è nel vero, esser non puote di queste più viuace; le este non sono fatte altrimenti, che si portano, come queste, che sono nel muro di colori: ma nelle carni he messa Andrea, quast nuouo Prometeo, eccessiua viuezza, e quasi fornite di spirito nell'affettar le pezze, e nello sfasciar la puttina, sembrano di fauellar de' suoi affari, e dal muro rileuate di operar quello, onde sono state effigiate. E stupende l'artifizio di una, a cui affibbiate le maniche con leatezza alla gammurra, pare che le cagi giano in su le pugna; come si dice, con verità in tanto graziosa, che di vigor pari nella fauella come è stato il senno di si pregiato artefice, sarebbe di bisogno, se a pieno, come è giusto, si do= uesse commendare. Di rara bellezza si mostra una fanciullina, che si scalda al fuoco, e porgendo le mani innanzi , oltra ogni stima apparisce viua, e naturale. Ammirano gli artefici un. vecchio, il quale appoggiato sopra un lettuecio; si come è lontano; così diminuisce a properzione con somma arte. In aria si veggono alcuni puttini, che gettano fiori, coloriti, come le altre figure di maniera morbida, e molto naturale. Dopo questa é la

Storia de Magi di mano di Andrea similmente, di pari bellezza; dove è dipinto quando i tre Magi d'Oriente guidati dalla siella vanno ad adorar Cristo nato. Ha sinto Andrea, posciache presso al luogo sono arrivati, che perriue-

renza vengano à piede. Perche sono fatti con singulare artifizio tutti e tre; e si vede il tutto divisato con gentile accorgimento. E fatta la salmeria con rara paghezza, ed alcuni Capalli al quante discosto snelli in vista, e graziosi danno ad hora ad hora à chi mira di lode gran cagione. Sono bellissimi due Magi, il Giovane, c'l Vecchio, nelle teste, ne' panni, e nell'abito, e ne' calzari; ma senza fallo l'Indiano in sua condizione è di stupenda bellezza: è panneggiata la persona di questa figura con profondo giudizio, e le membra sono fatte con tanta grazia, che par cosa incredibile, che il pennello gareggi con la. natura, e per leggiadria isquisita ancora la vinça. L'altra figura, la quale e presso à questa, è ammirata da gli artefici molto: è tutto pero, e di rilievo il fascio de' panni, che siene sotto'l braccio, el'mantello di bellissime pieghe così mirabilmente è fatto, che da altra mano, che da quella di Andrea in fuori, così vero non sarebbe già mai stato effigiato. Tra quelli, che vengono dictro con le Corti de' Re, in un canto sono dipinti Iacopo Tatti, chiamato il Sansovino, e l'Aiolle Musico, ed Andrea autore dell'opera; il quale con un braccio in inscorto, e col dito accenna con tanta vivezza, che con parole isprimere non si potrebbe. La felicità di pittura in questa parte, che è dissicile oltra ogni stima (però che il braccio insino alla mano, ed al dito che è lungo nel vero, in iscorto è brevissimo, ma sa rede di giusta lunghezza initaria, da chi più è 1715 C.71 ...

intendente, più è ammirata. Allato à questa figura, una testa di fanciulletto con bellissimi capelli, che ride di voglia con somma grazia, si dice essere di Henrico II. Re di Francia, ritratto da Andrea guando in Francia per molto tempo serui il Re Francesco Primo, come è cosa nota. Si veggono alcuni fanciullini, che salgono so-.pra un muro, onde veggano paßare i Carriaggi, le bestie strauaganti, e le magnificenze, che seguono la Corte: e ci è un casamento divisato con rara intelligenza, e con imitazione tanto accorta, che par verisimile, e vera; e si accorda l'animo in suo pensiero, che come è dipinta, così ancora passasse la bisogna. Perche chi brama imitazione di sembiante più magnifico, e più superbo in questo affare, brama di prinare il fatto del verisimile nella pittura, e di passare il segno della ragione. Perche è divisato di Andrea aggiustato al vero, come nelle lettere sacre si contiene; E sono accompagnati questi tre Magida Corte dice sle a loro stato, assai grande, ed assai onorata: ed altrimenti, suole il numero copioso di caualli di soldati recar sospetto ne paesi stranieri, e più che in altro in Giudea in Erode sarebbe aunenuto, one egli era Si, ore, er aurebbe presa guardia di chi con tanta gente, che quasi con esercito, nelle sue terre fosse venuto.

Alle due colonne che mettono in mezzo la porta della Chiefa sono assiste due belle pile di bronzo per l'acqua Santa vaghamente ornate, e con molta asse e diligenza condot-

Firenze.

da Francesco Susini a spese di Francesco ucardesi Paolsanti Segretario di Ferdinano primo', e di Cosimo II. che adornò il paimento avanti la porta con rabeschi di broo sopra la propria sepoltura; Il S. Gio: di i bronzo, ch'è sopra la pila di marmo fra le orte è di Pagno Partigiani scolar di Micheozzo, e la testa di marmo nell'altra parte del Cortile è il ritratto d'Andrea, fatta da Rafaello da Monte Lupo con bell'industria, ad nstanza di Domenico Conti scolar d'Andrea on l'Epitassio di Pier Vettori; Ma 'entrando

in Chiesa, si vede la famosa

Cappella da man sinistra fatta col disegno li Michelozzo Michelozzi; nel muro di cui e dipinta di miracoloso volto la Santissima Nunziata, cotanto in ogni parte del mondo memorabile. Perche nel MCCXXXIII. quando da malvagi pensieri era travagliata la santa fede, come piaeque à Dio egli nacque in sette huomini Fiorentini di nobil legnaggio gran fervor di Spirito; il quale perche era potente, così crebbe in poco tempo, che dilatandosi in altrui prò, fiorì mirabilmente, ed alla fine fece frutto raro, e notabile. Horanata da questi la Religione de Servi, e dato principio ad un gran tempio, come quelli, che al servigio della Madre del figlinol di Dio si erano dedicati, subito che fu ordinata la muraglia, fu preso consiglio, perche fosse dipinta quella, cui tanto haveano in pregio. Abbattutisi adunque ad un pittore di costumi, e di uita lodeuole, 412

fu dato principio alla Vergine, quando è dalli-Angelo annunziata: e perche riuscisse l'avviso, più nell' pere felice, si confesso prima questo savio artefice, e prese appresso il Santissimo Sacramento. Dipinse adunque amendue le figure, dalla testa della Vergine in fuori; e mirando col pensiero umano, quale effer dovea il sembiante, che da pensier diuino dovea essere stampato, più di una volta restò confuso nel suo avviso, e quasi sbattuto nell'alta impresa, andava divisando, come questo celeste volto di sì alta cregtura egli potesse effigiare. Appenne adunque un giorno, come pia que a Dio, che in sul ponte, dove dipigneva, soprafatto dal sonno si addormentò: Ma suegliato poco dopo, tosto vide finito il volto della Madonna miracolofamente : però che smarrito nello splendore di tanta bellezza, cd abbattuto dal celeste sembiante, ed immortale, moso da singulare stupore, cominciò, come il caso stupendo chiedeva, a gridare ad alta nece. A questo grido corse ogni Ser vo di Maria, ne fu alcuno così tardo, che da preso, e di lungi non. corresse a veder l'alte mara viglie di Dio, e nel caso non pensato non si sentisse accrescere nell'animo di doice, e disusata allegrezza. Quanto sia cresciuta poscia la dinozione di questa miracolosa Vergine, e Santissima, da quello meglio, che si vede adora, ad ora, che da mie parole comprendere si puote : però che se il concorso della gente, i pensieri affettuosi, le voglie singolari io polessi raccontare, ancora che di altro non si aicesdiceße, che di questo, egli conuerrebbe distender lungo trattato senza dubbio; stimi pur ciascuno, e tenga per fermo, che non è questa opera terrena, ma celeste, non umana, ma diuina, poiche nell'apparire questo miracoloso volto agli occhi altrui, esser non puote, che tosto non si perturbi, non si alteri, e per dolcezza disusata, come era usato di dire il Gran Duca Cosimo, non si senta rapire fuori di se stesso, cotanto è sopra umano, cotanto singolare, cotanto veramente divino. Le grazie, che piouono da questa miracolosa Vergi. ne, sono di vero innumerabili; come l'incredibil numero de' voti in ciò fa fede: i doni preziosi oltra ogni stima sono rari, e gli ornamenti bellissimi ; e pare , che ogni cofa per riuerenza umilmente si inchini, per far onore al ricetto di tanta diuozione. A nome di Pietro de' Medici, col disegno di Michelozzo come si è detto fu chiusa questa Cappella, doue è dipinta la Santissima. Nunziata, di marmo Carrarese: sopra quattro Colonne di ordine Corinto di braccia noue si posa un Architraue, Fregio, e Cornice doppij di membri, intagliati con gentilissimo lauoro: il Cielo della Cappella dentro alle quattro Colonne è tutto intagliato, e di smalti lauorati a fuoco è fatto con marauigliosa bellezza. Il piano poscia è bellissimo altresì, divisato di porfidi, di marmi misty, di serpentini. Vn Candellier di bronzo, fatto da Pagno Partigiani, che condusse a fine tutto quello, che da Michelozzo era stato inato, è molto bello, ed un Giglio di rame, che in. 434

aria si posa sopra un fregio, e si regge per lo mezzo di un ramo, che si appicca sopra una Cornice della Cappella, è vaghissimo oltra ogni stima. le quali due cole come che de gli argenti sia maggiore la quantità oggi più non vi sono: Appele poi Sotto al fregio si veggono 30. Lam. pane di argento, fatte di artifizio maraviglioso, con ordine del Gran Duca Cosimo, E sotto altre fedici delle prime maggiori con un'altr'ordine la Cappella intorno rigirano: Vna ve n'è nel mezzo davanti la S. Imagine di Argento dorato di considerabil grandezza, siccome dal cornicione altre tre lampane delle già dette maggiori sospese stanno; a fronte d'un gran Lampadario sotto l'arco che la Cappella dall'Oratorio divide, tutto a ra-beschi e sogliami d'argento con molt'arte fabbricato, lungo braccia cinque, alto due e mezzo, dal quale altresì trè gran lampane di braccio e mezzo l'una accese pendono; Intorno alle colonne in terra, all'altezza d'un Vomo un vago balaustrato di marmi rigira, da una rete di bronzo che fa vaga, e magnifica vista, tramezzato; sù la cornice di questo 14.cadellieri a pera per altrettati ceri son collocati, da 12. vasi pur d'argento con gi-gli dentro tramezzati; Dentro poscia; Posa sopra la scalinata di granito d'Egitto com-messa con astre pietre dure il maestoso altare di cui il dollale fiancate, e tutti gi ornamenti fono d'argento massiccio: nello stesso è in figu-

figura di basso rilievo il ritratto intero di Ferdinando I. in piccolo, che fa orazione effi-giato nella stessa Cappella con vaga prospet-tiva: S'alza dipoi sopra l'Altare un ben'ac-concio gradino tutto d'argento divisato con pietre preziose, e gioie sopra del quale posa-no sei gran vasi pur d'argento due de quali son dorati, ed in essi alcuni gigli si veggono, son tramezzati questi da altrettanti Candel-lieri simili di braccia due d'altezza, e quat-tro altri minori sul piano dell'altare si posatro altri minori sul piano dell'altare si posano; nel mezzo del gradino s'alza un vago tabernacolo d'argento tutto tempestato di pie-tre preziose, ove è la testa del Salvatore di mano d'Andrea dal quale fu fatta secondo molti a pecizione del Sagrestano di quel tempo, ch'un mazzo di moccoli per ricompensa donogli; Due gran pilastri d'argento inalto si sollevano, sopra de quali posa vago architrave d'un braccio, e mezzo di larghezza e da ogni banda una cortina di padiglione aggruppato con bella grazia pender si vede, In mezzo dell'architrave ricca cartella è; fospesa nella quale è un vaso co vago giglio, e sopra di esso reggono la corona di stelle due Angioli interi di braccia due, e mezzo l'uno, che col panneggiamento, e le attitudini rendon yaghistima tutta questa struttura; cuopre tutta la Santa Imagine una mantellina anch'essa d'argento di lunghezza di braccia cinque, e quattro, e mezzo d'altezza, come

d'ar-

436 Bellezze di

d'argento sono tutte le cose fin qui descritte; Sotto a questa mantellina un'altra ve n'è preziosa quanto mai dir si puote, che la sola sigura di Maria Vergine ricuopre pur d'argen-to dorato tempestata tutta di gioie di grandissimo pregio; Assissi alle 4. colonne sopra quattro basi pur d'argento sono 4. Angeli d'altezza d'un braccio, e mezzo l'uno, che aleuni candellieri sostengono, e più alto so-no nelle medesime 4. altri Agnolini gnudi so-pra alcuni guancialini a sedere di circa un. braccio d'altezza; ne' due pilastri che l'arco softengono, sono altresì due Arpie con. faci in mano di considerabil grandezza, che il lampadario già detto mettono in mezzo , e due bracci, che dalle colonne spiccandosi alcuni ceri tengono. Pendono d'ogni parte molti voti d'argento fra' quali dieci statue intere di notabil grandezza: Congingne l'arco già detto alla Cappella stessa un'Oratorio di forma quadrata con volta sopra tutta dorata, nella testata del quale è collocato il Crocifisso d'Antonio da S. Gallo, ch'era. sopra l'altar maggiore avanti vi sosse posto il ciborio d'argento, e sotto a questo un vago Giesuino al naturale di marmo Carrarese è posto altresì; Le pareti di questo Oratorio sono da terra fino all'altezza di tre braccia. d'Agate, Calcedoni orientali, Diaspri, ed altre pietre preziose con commessure, e bassi rilievi incrostate, nelle quali molti attributi

di

di M. V. si rappresentano; Evvi un Sole di Calcedonio bellissimo, una Stella, una rosa, un Giglio, ed una Luna tutti con i loro motti sacri, ed è così ben inteso questo lavoro che dipiù non si puote desiderare godendo l'occhio di così vaga, e dilettevol vista. Le ve-Re sacre di color vario sono molte, mirabili per l'industria, singulari per lo pregio: io dir non. poglio de' Doni, de voti di argento, che sono di numero grandissimo, nè de Calici nè di Croci di sommo pregio; ma due Candellieri di argento di mano di Saluestro Castrucci, artefice raro, nella bellezza di tante gioie rilucono con vista marauigliosa; e nella maestà di luogo così santo, non pare di vero, che più ricco sembiante, ne ornamento più subblime, ne artifizio più prezioso fi possa imaginare. Sono maggiori dell'altizza di uomo giusto, e di vista regia, e graziosa, diuisati nel suso con grande industria, e nella basa di eccessina bellezza, done è l'arme de' Medici, e'l Cappello; però che sono stati fatti con ordine di Ferdinando già Cardinale, oggi Gran Duca di Toscana. La testa del Salvatore, che si tiene in su l'altare di questa Cappella, è di mano di Andrea del Sarto, piena di maraniglioso artifizio. Spira ella in sua vista maesta, e riuerenza; mentre chel si contempla, si accende l'uomo a dinozione: peroche, oltra l'essere quasi di rilieno, ha sembianza di costume raro, e diuino. Alzando gli occhi la vaga soffitta tutta dorata si gode in mezzo della quale è dipinta un'Assunta del

Volterrano; ha mostrato in quest'opera suo intendimento in tal arte, veggendosi di sotto

in sù scorto molto difficile; seguita la

Cappella da Gagliano; è quivi una tavola del Curradi dipintor Fiorentino, che meritò per sue virtà d'esser fatto Cavaliere di Portogallo; Sono in esa effigiati i cinque Santi Canonizzati dalla fel. mem. d'Vrbano, i quali spirano devozione non solo, ma sono anche di vaga vista, ne gli atteggiamenti, e ne:

panni; Più oltre poscia alla

Cappella de' Montaguti è una tavola di mano di Alessandro Allori, fatta à olio cons estrema diligenza; do ve è dipinto, quando giu. dica il Salvatore i viui, ed i morti; questa quantung; sia imitata dal Giudizio di Roma del Buo: narroto, tuttavia è tenuta in pregio, e lodata molto. è dipinta la volta à fresco di figure del del nuovo, e vecchio testamento: e nelle due facciate maggiori sono duc historie: in una è, quando scaccia N. Signore, chi nel tempio senzarispetto faceva mercanzia; e si vede in tutte grazia , artifizio pregiato, e grande industria; ma quella è stimata molto, o ve è dipinta la disputa, che di XII. anni fece Cristo co' Dottori dell' antica legge: sono pronti alcuni, che si ammirano, mentre veggono in un fanciullo sì gran senno: ed altri pare, che tengano à vile, chi di antica età con si verdi anni si è messo à disputare, e nel sembiante esprimono felicemente quello, che nel pensiero tengono celato. Sono panneggiate queste figure con molta industria, e da tutti sommamente lodate. A canto al pilastro della Cappella si vede ritratto Pier Vettori, samoso molto per ingegno, e per dottrina: e Don Vincenzio Borghini
già Priore de gl'Innocenti; e in altra parte M.
Baccio Baldini, Medico del Gran Duca Cosimo;
i quali sono con tanta arte essigiati, che simili,
doue e' sono cavati, sono stimati oltra modo da
chi è intendente. Poscia nella

Cappella de' Galli è una tavola di mano di Giovanni Strada, molto da chi ha giudizio lodata, dove è dipinto Cristo in Croce. Con mirabile auniso ha effigiato questo artesice, che ancor viuo col buon ladrone favelli il Salvatore come nelle sacre lettere si contiene; perche sono fatte queste figure diraro colorito; ed il Cristo di gentilissimo sembiante, e la carne de' ladroni molto difforme oltra il molto artifizio, fanno fede del gran sapere di questo artefice. L'affetto della Madre del Salvatore tutto mesto, e lagrimante è tenuto in pregio, ed il Centurione d cavallo, che si mostra in iscorto, con grande arte sono di vero effigiati, Ma è bellissimo da basso un gruppo di figure, che giuocano a' dadi, onde d chi vince sia data per sorte la veste del Saluatore: peroche è il colorito dolce, sfumato, ed ogni cosa è tanto bene intesa, che paiono di rilievo, e che escano del muro Alla

Cappella de' Rabatti che segue è una Assunta di mano di Mariotto Albertinelli, benche altri dichino di Pietro Perugino posta quivi da' PP. e sotto di essa è in una nicchia un S. Giovambatista di terra cotta di mano di Do-

natello. Alla

Cappella de Poccianti, quasi sotto'l Pergamo oggi sotto l'Organo. egli ci ba un S. Rocco, grande, quanta è la statura di huomo giusto, fatto di tiglio di mano di certo maestro Ianni di nazion Franzese. Perche con l'aiuto di una estrema pazienza è condotta questa statua con grande artifizio; e quantunque da mano straniera sia stata fatta, tuttavia con l'industria migliore, cioè con l'Italiana, è quasi conformata, & in sua condizione è mirabile, e rara. Sono i panni morbidi, simili al vero molto, con belle pieghe: e le membra divisate con buon disegno: mostra egli nel sembiante pensieri affettuosi ; e la testa è fatta co capelli, e con le barba con eccessiua pazienza; & in somma nel tutto è lodata da tutti questa figura, e da tutti tenuta ammirabile. Questo s. Rocco è posto oggi alla

Cappella de' Billi rimpetto a questa : e quiuiè un'Assunta con S. Iacopo, e S. Rocco a' piedi di mano di Ceseri Dandini assai belle: di poi fra l'Organo, e la porta del Chiostro

è la

Cappella de' Grazi incrostata di marmi as. sai vaga, e fra la porra del Chiostro, e quella della Sagrettia in uno de' bracci della Croce è la

Cappella de' Villani; In questa son sepolti Gio; Matteo, e Filippo di detta famiglia ScritFirenze. 441 Scrittori di Storie molto noti, e vi è alla loro

sepoltura questa inscrizione.

Sepulcrum Iacobi Ioannis Matthæi de Villanis Ciuis & Mercatoris Florentini cuius Patraus magnus, & Auus Florentinæ Vrbis gesta scripserunt constructum ab eodem anno 1445. vi è su l'altare un tabernacolo, ov'è di mano del Vignali un S. Filippo Benizzi effigiato, la

migliore di sue opere : che era alla

Cappella de Tedaldi adornata ora di marmi carraresi per la Canonizazione di S. Filippo Benizi, non avendo questi guardato a niuna spesa per onorar il Santo del quale in essa si conservano alcune reliquie; Vi è la Tavola fatta dal Volterrano noto al mondo per lo valore del suo pennello, quale vi è stata posta in vece di quella di Pier di Cosimo, che vi era prima, che adesso è nelle Regie stanze del Sereniss. Card. Leopoldo: In questa Cappella è sepolto il Senatore Gio: di Baldo Tedaldi gran Republicante, che su poi Maiordomo maggiore del Gran Duca Cosimo I. come attesta l'inscrizione del P. M. Euangelista Tedaldi seruita suo discendente. Allato al pilastro della tribuna si vede di marmo Carrarefe il

Sepolero del Vescovo de' Marzi, satto di mano di Francesco da S. Gallo, stimato molto da gli artesici; sopra'l Cassone è ritratto detto Vescouo con grande artisizio, e quello, che assai monta, tiene gran somiglianza di quello, onde è cavato.

Rellezzo di

Tribuna, poscia con le Cappelle è fatta col discegno di Leon Batista Alberti, gentiluomo Fiorentino, anome di Lodovico Gonzaga, Marchese di Mantova: la quale, si come sa fede della magniscenza di sì gentil Signore, così ad hora, ad hora mostra il valore dell'Architetto, e quanto egli valesse nel divisare edisizi nobili, e magnischi. L'ornamento poscia del-

L'Altar maggiore, è fatto col disegno di Baceio d'Agnolo; e di vero con bella architettura inteso, e lodevole; ed il Ciborio situato dentro ad uno arco magnifico era fatto col disegno di Giuliano, figlinolo di Baccio altresì, e da chi è intendente, commendato sommamente; mail Crocifiso sopra l'Altare è di mano di Antonio da S. Gallo da tutti tenuto molto in pregio: che in oggi per esfersi levato il Ciborio di legno, e postovi quel d'argento, è collocato come si è detto nella Cappella della Nunziata; i due Angeli di marmo Carrarese dinanzi all'Altare sono di Bartolommeo Ammannati; i quali per l'industria mirabile, che in essi si scorge, sono da gli artefici tenuti in pregio, e come chiede la ragione, oltra modo ammirati. Questi furon. fatti per lo Sepolcro di Mario Nari Napoletano, ma per non aver auuto effetto il disegno furon quivi collocati; seguitando l'ordine della Tribuna si trova a man manca la

Cappella della Famiglia dell'Antella; è quivi una bellissima tavola di mano d'Alessandro Allori nella quale è dipinta la Natività Firenze. 443
li Maria Vergine: Vedesi S. Anna a seder
ù'lletto in atto di lavarsi le mani mentre le
ssissificanti amorevoli cibo gli somministrano;
Ina a sedere ha la bambina in grembo per
asciarla, ed è finalmente vaga oltre ogni
reder questa pittura: Nelle pareti della stessa
surale si veggono, altrettante azzioni del nasurale si veggono, altrettante azzioni del B.
Manetto della stessa famiglia, ed uno de'7. Fon
latori dell'Ord. esprimenti; Quello nel luogo inferiore del corno del Vangelo è del Passignano; L'opposto a questo è vaghissimo si
nel colorito, come nel disegno, di mano di
Cristosano Allori, nel quale ha superato se.

Cappella de' Benivieni tutta incrostata di marmi, con la volta dipinta a fresco: E questa tavola di mano del Pignoni, la quale per non aver lume adeguato poco si gode: Inquesta Cappella era prima il S. Michele di mano del Cerainolo, oggi appeso nella Cap-

pella Villani: segue la

stesso: allato è la

Cappella Romoli ov'è una tavola bellina di

Pietro Perugino: oltra questa segue la

Cappella de' Guadagni, do ve é dipinto Crifto, quando risuscita del Sepolcro, e quelli appresso, che à questo satto sono pertinenti, si come nelle Sacre lettere è scritto, di mano di Agnolo Bronzino. E il Cristo esfigiato con dignità, di colorito lieto, morbido, e dolce; e perche il singerlo in aria, in questa gui sa è cosa malag euole,

per

per questo posciache è grazioso, molto, come? giusto, si dee nel volto, nel petto, nelle braccia, ed in ogni altra parte commendare. Sono lodati due Angeli, è si come sono di sembiante bellissimo, ammirati; uno de' quali alza la pietra del sepolero con movenza graziosa: e l'altro, come conviene, è di bellezza rara, e conforme à sua natura di vero Angelica. In alto si vede un coro di Angeletti, che incontro vengono al Salvatore, accesi di letizia, e di singular vaghezza. Da basso sono soldati, che per lo subito caso si mostrano pieni di terrore, ed in varie attitudini, e bizzarre sembrano alcuni di fuggire dinanzi al soverchio splendore del Salvatore, essigiati con raro disegno, e con isquisito artifizio. Altri si veggono, come morti, ed uno spogliato di panni, caduto indictro, si come è difficile in sua disposizione, così fa fede nella fabbrica del corpo humano bene intesa, e nella testa, che scorta di gran sapere di questo nobile artefice. doppo questa segue la famosa

Cappella di Gio: Bologna detta del Soccorfo, ch'è dietro l'Altar maggiore così detta per l'Imagine di Maria Vergine antica, e miracolofa ch'in esta si conserva donata da Paol Falconieri Padre del Cardinale a Gio: Bologna: è questa incrostata di pietra serena, emarmi di bellissima architettura del medesimo Gio: Bologna, che anche in questa professione molto vasse: Vi è sopra l'Altare un Cristo in Croce di bronzo, che alla vista par

Firenze. 44

grande quanto il naturale: è questo molto bene inteso per esser bene adattato sopra la ... Croce, avendo l'autore fatto sommo studio ne' Crocisissi, del quale se ne vede in ogni grandezza in quantità, essendo in stima ... grandissima, benche si servisse egli poco del naturale.

Vi sono 6. storiettine in bronzo di basso rilievo, ove della passione di N.S. Giesù Cristo sono alcuni misteri essigiati: Queste son satte con diligenza grandissima essendo maravigliosamente rinettate e condotte si le sigure ignude come le vestite: Sono anche ben'intese l'architetture che in esse si scorgono, per lo che molto su egli in tal prosessione de' bassi rilievi tenuto in istima, avendo in essi dimostrato grandissima intelligenza come in quelli posti nella base del Cavallo di Piazza, co della statua delle Sabine

Vi sono due statue di marmo di Pietro Tac ca suo discepolo, ed i modelli rappresentanti

le medesime.

La tavola della Natività di essa Cappella è di mano del Paggi pittore assai samoso dove s'ammira la bellezza si dell'attitudini come del colorito d'alcuni Agnoli che sono per aria; Rimpetto a questa

Vi è la resurrezione di Giesù Cristo di mano del Ligozzi ancorche la maniera di

questa sia dall'altre un poco differente.

Vi è anche una pietà di mano del Passi-

nano quale oltre la bellezza è molto des

E la Cupola di essa Cappella dipinta a fres-

co dal Puccetti dietro

Viè un Sepolcro di marmo con due bambini che tengono in mano due faci spente, i quali posano sopra il frontespizio con vaga, e bella attitudine, esprimendo in quella il dolor che sentono per la morte di quel tale che quiui sepolto si rappresenta; segue doppo quella di Gio: Bologna la

Cappella de Giocondi: nella quale son dipinti nel muro i 40. m. Martiri da Antonio di Donnino; la tavola ou è un S. Francesco, è

di Domenico Puligo: più oltre è la

Cappella de' Brunaccini, ove in bellissima tavola di mano del Passignano, è Cristo che illumina il Cieco essigiato: è il popolo attonito per la novità, ed il Cieco ginocchioni ansiolo sospirando la grazia: sono nelle pareti due quadri assai vaghi l'uno dell'Empoli, l'altro di Iacopo Sorri Senese genero del Passignano, se une poi le

fignano: segue poi la

Cappella degli Scali, dove si vede sopra la tavola in mezzo tondo una Nunziata, fatta di mano di Alessandro Allori imitata con somma industria da un'altra di mano di Andrea del Sarto; di cui, poiche non senza dolore resta priva Firenze, diremo, come chiede la bisogna, alcune cose. Ha sinta Andrea un'aria abbagliata, dicevole all'hora, quando si la Vergine annun-

447

ziata; ella siede con grazia bellissima, ed oltra igni stima di singular bellezza, mentre che ascolta le parole del Nunzio Celeste: ed in atto di timore, come sia bella nella testa, nelle braccia, nelle mani, ed in tutta la persona mirabilmente panneggiata di vero è incredibile à dire. L'Anzelo poscia, come sembrar dee cosa divina, has di vero celeste portamento: egli è bellissimo di volto, di persona leggiadro, e del tutto di sembiante sopra humano. Ha in dosso una vesta da Diacono di colot dorè, come dall' Ammito si conosce, e dalla parte del fianco, ove è divisa: la quale con eccessiva grazia è sopra la persona aggiustata: e bene in questo su felice l'avviso di questo raro artefice nel vestir l'Angelo della vesta del Vangelo, posciache da lui era portata. quella felice novella, onde la salute del genere umano nascere dovea. Egli tiene un giglio nella finistra mano con somma grazia, e la destra in segno di riuerenza, e di umiltà si pone al petto; in cui è cosa marauigliosa a dire, quanta bellezza mostri la manica, che sopra'l braccio è rimboecata di color bianco; perche, mentre che alla Vergine s'inchina, muove in altrui nell'atto mirabile santi anuisi, e divozione. E di vero se è nobile questa pittura di colorito, mirabile per disegno, singulare per gran rilievo, la quale non e di mano di Andrea, ma procede da quello, egli si potrà dir con ragione:

Quanto sia quel valor, se questo è tanto? Ma per lodare si nobil lavoro, quantunque suc

Bellezze di 448 ciolo, di più distesa fauella sarebbe tuttavia di bisogno, se à pieno alla bellezza, che vi è molta, egli si dee sodisfare. In questa Cappella è in oggi, in vece della già detta, una superba tavola di mano del Biliuelti scolar del Cigoli, nella quale Cristo bambino che sposa Santa Caterina s'esprime : E' in ogni sua parte maravigliosa : grande è la tenerezza delle carni di Giesti; vaga oltre modo l'attitudine della vergine Santiss. che la mano della Santa acciò l'anello riceva sostiene; la cui vmiltà e devozione nell'effer con le ginocchia piegate per riverenza ch'in così alto affare si ricerca raramenre dimostra: Sono i panneggiamenti ben disposti, ed il Giesù dal seno della Madre Maria con tal movenza si spicca, che di verità fa credere all'occhio di adoperare come se attualmente si movesse: Molte altre figure di vago colorito distintamente son collocate, e fra queste alcuni Agnolini le ruote della Santa con gran leggiadria soltengono: Nelle pareti due quadri di mirabile artifizio, in uno Santa Maria Maddalena nell'altro Santa Margherita di mano del Vignali effigiate si veggono, del quale sono anche i freschi della volta: Quivi e sepolto il famoso Bartolommeo Scala scrittor di Storie delle quali io voleva darne alcune in luce, se due poco amatori delle lettere, e meno della gloria della patria, ma folo della propria opinione non m'avessero troncato la Strada ad

elegair

Firenze. 44

eseguir così orrevol pensiero: oltra questa

egli ci è la

Cappella Giacomini Tebalducci: la tavola, è d'Antonio di Donnino, ov'è dipinta la Vergine, con S. Filippo Benizzi, e la B. Giuliana Falconieri.

Ne' due Pilastri, che l'arco sopra l'Altar maggiore sostengono, son due ben'acconce nicchie di marmo, ed in esse due statue simili di mano del Caccini, l'una S. Pietro, l'altra S. Paolo al naturale rappresenta, ed il Coro è stato restaurato dal P. Maestro Prospero Bernardi, ed incrostato di pietre dure, e ridotto in forma ottagona, ornato con le statue, che di presente visono; Scesa poi la scalinata si trova su la mano manca la

Cappella di Alamanno de' Pazzi, egli ci ha un Cristo morto di marmo Carrarese, che nel mezzo della persona la quale è distesa, posa sopra un Dado, e da Dio Padre è sostenuto sotto la spalla destra, di mano dell'Eccellentissimo Cavalier Bandinelli. La disposizione, che è data d questa figura, è bellissima, e graziosa oltra ogni stima, sopra tutto è malagevole l'esprimere in una testa di morto bellezza, e maestà: peròche molto è contrario questo alla morte; la quale per suo duro privilegio tosto, che assaglie un corpo, toglie via ogni splendore, da cui suol nascereriverenza: ma oltra l'corpo, il quale è bellissimo, è di singular bellezza la testa, si ne gli occhi, assossitati con rara industria, come nelle labbra, e

Ff

ne capelli, e dove con maravigliosa vnione col petto si congiugne: la quale abbandonata dal vigor di natura, e spogliata di vita, come fa il peso corporale, cade à basso sopra la spalla destris, in guisa non punto dissimile à quello, che si vede in tale atto alcuna volta: ed il braccio destro, che seguita questa cadenza, pare di carne, e del tutto da cosa, che sia stata viva, procedente. così è morbido, e nelle vene, nelle congenture naturale; ed il sinistro altresì conforme di artisizio mostra rara intelligenza di questo raro artefice. E' bellissimo il petto, e le ossa sotto la carne sono con arte mirabile effigiate; le gambe poscia, ed i piedi, come le altre parti, à pieno fanno fede del giudizio suegliato, da cui sono state fatte; perche intendente della notomia, la quale è necessaria in questo affare, con incredibil senno ha espressa la natura in questo gentilissimo corpo; in guisa che oltra l'artifizio, che vi è singulare, egli pare, che sia cosa più che humana, e spiri nel sembiante ancora riverenza. Ritrasse il Cavaliere se stesso nella testa di Dio Padre, e di vero con viva somiglianza; il quale in attitudine dicevole par vero; tanto à quello, che informo sì raro la voro, è con eccessiva industria aggiustato. Sono lodate alcune teste di morti, poste sopra'-canti dell'altare; le quali, come è comune opinione de gli artefici, sono mirabili, e molto rare. Di basso rilievo è ritratto il Bandinc'lo dietro all'altare, e la moglie sua altresi, e si veggono con tal disegno essignati, che di maniera fingu -

In og-

singulare da tutti sono lodati senza fine, Alla Cappella Falconieri nell'altra tellata della Croce vièuna Concezzione di Marteo Rosfelli; da basso son dipinti da una parte S. Filippo Benizzi, dall'altra la B. Giuliana Falconieri, il cui corpo sotto questo altare riposa della quale è già per la Canonizazzione copilato il Processo ma sotto l'Organo; alla

Cappella de' Billi è una tavola di Fra Bartolommeo di somma bellezza, dove è dipinto Cristo, quando risuscita, e d'attorno i quattro Vangetisti di raro artisizio. Molto è simile al vero, dove il colore dee il vivo somigliare; & in tal maniera è panneggiata questa figura, che si scorge l'ignudo, che sotto fi asconde con grande industria. D'attorno al Salvatore sono quattro Vangelisti molto vaghi di colorito, e stimati molto: da basso sono bellissimi due Angeletti, fatti di maniera dolce, sfumata, e con disegno tale, che paiono veri, e di rilievo. Da una banda ci ba un Isaia, di somma bellezza, che sieae, con grazia molto pronta, e lavorato con gran senno è da gli artefici oltra modo ammirato. E bellissima la vesta, e nelle pieghe divisate maestrevolmente così riesce mirabile, che del tutto par vera, e tale apparisce ne' colori, come nel vero ad ora, ad ora si conosce; nella facciata, che è dirimpetto, è dipinto un Giobbe, il quale con grazia, e con bella attitudine, stendendo amendue le mani tiene distesa una lista: ne cede que sta sigura all'altre per disegno, e per dolce colorito.

Ff 2 In 09In oggi diqueste pitture solo le copie si veggono, essendo gli originali in Palazzo. Se-

que la

Cappella Medici doue ci ha una tavola molto bella, in cui è dipinto Cristo quando è depo-Ro di Croce dal mezzo in sù di mano di Filippo Lippi; il quale di vero è fatto con pregiato colorito, come sono parimente le figure, che posciache è levato di Croce il Salvatore, il calano à basso non seza belle attitudini, e piene d'appenetezza. Male figure da basso, cioè la Madonna, e le Marie, sono di mano di Pietro Perugino, e sommamente lodate; perche nel sembiante si mostra dolor grande, pensiero affettuoso, e vedendo morto il celeste Maestro, e la Vergine suenuta, pare, che da mestizia inconsolabile siano trafitte. Questa tavola su fatta per una Cappellade' Federighi, che doveva esser situata rimpetto al Sepolcro del Vescouo Marzi; In oggi è stara tutta ristaurata, ed in essa è posto l'Altar ch'era prima alla Cappella della Nunziata, ove celebrò S. Carlo Borromeo; appresso viè la

Cappella de Cortigiani oggi de Peruzzi reftaurata dal P. Calisto Catani, che molto preme ne servigi della Chiesa: ha risatto a proprie spese la tavola ov'è essigiato il B. Pellegrino Laziosi da Forli del loro Ordine: se-

gue la

Cappella de' Cresci ristaurata da' Baroni Coloreto: Eincrostata tutta di marmi bianchi. chi, e miki con l'Architettura del Nigetti: Le figure con l'armi sono del Mochi conmolta diligenza, e maestria scolpite in marmo: La tavola è del Vignali, ch'il martirio di S. Giustina rappresenta: La Cupola, e tutti i freschi sono del Volterrano satti congrand'artifizio: segue la

Cappella Macinghi, restaurata anch'essa di poco; Viè una tavola nella quale è essigiato il B. Giovacchino Piccolomini Servita satta con grande industria da Pier Dandini pittor rinomato del nostro tempo; ch'essendo ancor giovane, sa negli animi altrui di suo valor nel dipignere nascer alte speranze: troya-

fi in ultimo la

Cappella de' Palagi: E in questa la miglior tavola che facesse l'Empoli, non solo perche coronò tutte l'opere di suo pennello, essendo l'ultima, ma per esser stata condotta confommo studio, e con molta intelligenza: I freschi sono del Rosselli anch'essi ben'intesi: girata tutta la Chiesa ripiglieremo il cammino.

Allato alla Sagrestia, viè una Pietà con alcuni Agnoli assai vaga di mano di Ceseri Dandini, Dopo vi è un Ricetto lingo circa vii. braccia, e largo ii. dove con eccessiva pulitezza, e con somma riverenza si conservano molte, e molte

Reliquie, delle quali porremo qui alcune, acciò che oltra modo non cresca questo trattato.

Bellezze di

Eglici è dunque vn pezzo del Legno della Croce di N. Signore; il quale è di notabile quantità : ci è un piede di S. Barbera: un braccio di S. Cipriano: parte di un piede di S. Bartolommeo Apostolo: un dito della mano di S. Barnaba, Apostolo: Reliquie di S. Matteo: di S. Girolamo Dottore della Chiefa: di S. Gregorio Nazianzeno: Reliquie di S. Cosimo , e di S. Damiano : di S. Cristofano: di S. Calisto: di S. Paolo primo Heremita: una testa delle xI. mila Vergini: Reliquie di S. Caterina, e di S. Maria Maddalen a: di S. Giuftina: di S, Buonaventura, e di S. Marcellino: Reliquie di S. Lorenzo: di S. Gismondo Rè di Vngheria: di S. Fabiano: di S. Vincenzo, e di S. Anastasio: ci è un braccio di S. Bastiano, un'osso della spalla di S. Taddeo: Reliquie di S. Hilarione, e di S. Filippo Benizzi: uno de primi fondatori della. Religione de' Frati de Scrvi Sonovi ancora, due di que' denari ch'il persido Giuda riceve: per prezzo di suo tradimeto; ed il Capo di S. Placido martire (donato dal Ser. Card. Leop. al P. Calisto Catani per bonta di costumi ragguardevole) racchiuso in cassetta d'argento: con cristalli divisata. E' fatto adorno questo Ricetto di pitture, e di statue con tanto senno, che nolla vista di cose tanto preziose, e tanto rare, colmo di maesta tantosto, che si vede, riempie. l'animo altrui di dolcezza disusata, ed à pensieri alti, e divini il sollieva. Ha questa Sagrestia molte argenterie per le bisogne occorrenti il valor delle quali passa 100. migliaia di piaftre:

Firenze. 45

stre; fra queste sono quattro candellieri. ed una Croce di cristallo di monte legati in oro di ragguardevol gradezza, vaghi e molto stimati: Vn'Ostensorio d'oro massiccio tempestato da ogni parte di rubini, ed una Casserta d'oro di lib. 30. nella quale il Giovedì Santo il Santiss. si deposita.

Sonovi ancora molti miracoli di questa celeste Immagine da diversi valenti arresici estigiati come dal Lippi, Fidani, Vanni, e Pignoni, molto da gl'intendenti stimati:

nel

Vestibolo o vogliam' dire andito che comuuica il secondo Chiostro con la Tribuna perlo quale si va in Coro sopra le porte per di dentro sono due mezzi tondi, in uno de' quali un' Annunziata, nell'altro una Pietà scolpita in terra cotta di Luca della Robbia molto bensatta si vede:

Gode questo S. Tempio molti privilegi da'Sommi Pontesici, fra'quali quello d'auer quattro Penitenzieri, con la stessa facoltà d'assolvere come i Penitenzieri della S. Cafa.

Hora, perche sono nel Convento di questa Chiesa di mano dell'eccellentissimo Andrea del Sarto alcune pitture, che tra le altre tutte à guisa di Sole più risplendono, e più rilucono, non si deono à partito nessuno lasciare in dietro; e perche di compiuta bellezza sono fornite, è ben ragione, che alquanto con parole si adombri la stupenda

Ff4

industria, per cui à tutto'l mondo mirabilmente

sono famose, e senza pari.

Entrando di sotto le Logge per la porta del Chiostro si trova nell'andito a mano manca una vaga Porta di marmi misticon l'imposte. di noce intagliate, posta in mezzo da due ritratti di marmo assai belli, che l'uno Alessandro l'aitro Vitaie de' Medici rappresenta: son questi condotti a perfezzione dal'Mochi': Chiude questa la stanza, che and in his

Sagrestia della Nunziata, cioè de' paraméti dell'Altar di cua solamente, si chiama: sufatta da Antonio Medici fisico: Etutta ripiena d'armari di noce con suoi ornamenti d'ottone molto yaghi; La volta è da due bel lissime colonne di marmo carrarese sostenuta; In faccia è vago altare, nella cui tavola di mano del Vignali Vn' Assunta con S. Alessandro, S. Gregorio e S. Vitale, effigiati fil veggono, ed è una delle opere migliori di suo pennello: a fronte la porta è il ritratto in marmo di Biagio Curini: seguitando s'entra in vago, espazioso

Chiostro di graziosissime pitture adornato e camminando verso la porta del fianco, ch' in un de' bracci della Chiesa rimpetto alla sagrestia risponde, dalla mano dritta sette lunette dipîte tutte a fresco dall'industrioso penello di Bernardino Puccetti si trovano: nelle quali storie sacre de'sette Fondatori si rappresentano: la prima di queste, che a giudizio de gl'intendenti, e la più singolare, un mi racolo del B. Amadio rappresenta nel risuscitare vn fanciullo affogato: son le figure tutte maravigliole: Il fanciullo non pittura, ma carne vera rassembra; Vn Contadino, che si rimette le calze doppo auerlo tratto dell'acqua, è cosa di maraviglia, si come anche son tutte l'opere di questo artefice, e spezialmete quelle di questo Corrile, come che fatte con più amore, e con maggior diligenza; Nella metà di questa parte vi è vn Sepolcro di marmo ou è vn soldato armato a Cavallo di mezzo rilievo con questo epitassio: Hic iacet D. Guilielmus Balius olim Dni Amerighi de Narbona anno 1289. Onde quelli, che disono ch'allora era persa la scultura affatto vegghin questa figura ch'anche pe'nostri tempi non si può dir dispregiabile. Sopra la porta adun. que del fianco, che riesce nel chiostro, egli si vede una

Madonna, ch'hà il figliuolo in collo, e uns. Giuseppo, il quale appoggiatosi sopra un sacco tiene un libro aperto, e legge con prontezza tutta vera, e tutta viva. Questa è la Madonna chiamata del sacco, anzi lo stupore della più rara bellezza, di colorito più sublime, e più compiuto, che in pittura terrena si vegga; la quale non selo è commendata in Firenze, ma da tutti in coni suogo è tenuta incomparabile. Siede la Vergine sopra uno scaglione di semplice Casamento con somma grazia, è stende la destra mano per pren-

prendere il figliuolo, il quale ha inforcata las gamba destra della Madre ; e con semplicità dicevole à teneri anni pare, che voglia farsi innanzi, non senza movenza, quale in simile eta si vede ad hora ad hora; "E la Vergine di bellissimo volto, ed il colorito delle membra è di vero ne più, ne meno, come è la carne; ella si mostra allegra con degnità, e colma di bellezza gode della vista Divina del figliuolo : ne si puote imaginare quanto in ogni parte sia leggiadra, e graziosa. Bellissimo è un panno bianco, che tiene à collo, che par vero del tutto, anzi, se vi fosse un vero appiccato, appresso questo parrebbe finto, tale ? l'arte, con cui è fatto, tale l'industria, che'l moftra di rilie vo: sono l'ombre oscuramente rossette, forse per lo copioso color rosso della vesta, che nella bianchezza e riflesso, ò perche è cangiante, come di fare alcuna volta ne Pittori si costuma: ma con tanta proprietà del vero è stato essigiato, ehe da arte nessuna meglio esprimere non si potrebbe. La vesta di color rosso è di bellezza rara: e si vede come è messa sopra la persona con maravigliosa intelligenza; ma nel porre il chiaro, e lo scuro a' suoi luoghi, e nel mostrare il panno dolcemente ammaccato in alcuna parte, si conosce un artifizio maravigliosamente incomparabile: e di vero egli par cosa simile à miracolo, che dal pennello siano »scite le fila della testura, e dal vaso de' colori l'arte del panneggiare. Così è dolce così è morbido, così pannoso, che il vero con questo si scambia, quando alquanto di lungi dal

dal muro fi considera. Il mantello agzurro è bellissimo altresì: e fatto con molta industria scema l'artifizio della vesta rossa, e quanto più si puote nel vero le accresce pregio, e opera, che si creda, che non sia dipinto, ma di rilievo. Eil puttino vivamente leggiadro, ed in sua attitudine non sembra di star fermo, ma di haver moto, e pare che, sia fatto di carne, e nelle tenere membra in vista vezzosa ha sembianza lieta di vero, e pargoleggia. Tale è senza dubbio questa figura nel colorito, quale con somma grazia si vede nel vivo, e non sò in che modo egli pare, che l'arte si sia mutata in natura, così è vero, così è bello, così è questo puttino compiuto in ogni parte. Il S. Giuseppo poscia non ha in se minor bellezza, ma mirabile in sua condizione è tenuto incredibilmente raro. Doppo le fatiche à finto Andrea, che si riposi questo Santo di Dio, ed appoggiato sopra un sacco il braccio destro, tiene un libro aperto con la sinistra mano, è legge con quella attenzione, come in una mente mosa da gran disio so. vente si conosce. Si scorge nel volto grave senno, e virile, e ne' capelli, e nella carne artifizio marviglioso. La resta è rossa di colore alquanto scuro, con belle pieghe, è con tanta arte effigiata, che del tutto par vera. Il sacco, onde è preso il nome di questo prezioso lavoro, è mirabile oltra ogni stima: il quale pieno di panni, come pare, che fia formato, ed aggravato dalla destra del Sa. to, è tutto pero senza dubbio, e non dipinto. Si mostra in iscorto con incredibile artisizio, e spor-

gendosi verso chi guarda con la bocca interament te apparisce di rilievo. E copioso il lume, che vien dalla man destra, e nella sinistra è aiutate dall'ombra ciascuna figura, come si vede nel s. Giuseppo, ne' panni della Vergine, che con arte sommamente rara escono in fuori, e paiono tonde, e di rilievo. Secondo gli anni si vede la carne effigiata: Perche e nobile, e divina nella Madonna; tenera, e vezzosa nel puttino: Dura, e virile nel S. Giuseppo : i panni si come sono facili in sua natura, così superate le difficultà dell'arte sono bellissimi, e pieni di sfumata dolcezza, ed usciti del maro, fanno fede, come sono le persone vere, e di rilievo. Da' lati del Casamento fa nascere questo raro artesice due Muricciuoli in vaga prospetti va: i quali accompagnano un semplice muro: in guisa, che tolto via ogni ornamento appariscono queste sigure di rilievo maraviglioso, e di stupendo artisizio. Et in questo pare, che sia l'industria passata in vivezza, i colori in carne: e che di colore, ne d'industria non si debba favellare, ma senza più attendere alla bisogna dell'azzione, onde tutte tre queste figure si mnovono d sua opera vivamente. Perche è cosa rara oltra tutte, che tanto possa in altrui l'umana industria, che l'artifizio, mentre che adopera, ponga se stesso in oblio, e faccia, che da se nasca in un certo modo la natura; come in queste figure apviere più di tutte di tutti luoghi mara vigliose, e più singulari. E di vero tanto nell'arte è Anarta con senno rarissimo andato a dentro, che se la pit-

la pittura dall'equinoco non si parte, e nel vero non si trasforma, egli non pare, che di avanzarsi altro vigore le sia restato. Questa, quando si vede di lungi è vaga per morbidezza; quando si appressa, si stima, che sia vera: quando ci è sotto l'occhio, non si discrede l'huomo in se stesso, che non sia di rilievo, e che non pensi, che le sigure si muovano, e come fa huom viuo, che atteggino viuamente la persona. Perloche su sempre questo mara viglioso artesice tenuto in pregio dal Buonarroto, e come chiedeva la sua virtà, altamente commendato; ed hebbe ardire (cotanto puote la verità in cuor gentile ) di dire queste parole in sul viso à Raffaello da Vrbino, mentre che favellaua seco, sopra'l valore de' rari artefici; egli ha in Firenze un homaccetto; volendo significare Andrea, il quale se in grandi affari, some in te auuiene fosse adoperato, ti farebbe sudar la fronte, e certamente come che non habbia Andrea operato in grandi imprese, e molte; come ha fatto Raffaelio, tuttavia è maraviglioso, e nell'esprimere l'opere di natura non minor di Raffaello, ma va seco di pari, ed ancora l'avanza; come si vede in questa pittura di colorito maraviglioso, e stupendo. Perche egli non viene alcuno à vista di questo lavoro miracoloso, che per contemplar si rara bellezza non si fermi; ne huomo alcuno cost è intendente, e cost accorto, ehe dall'artifizio disusato non resti preso, e non sonfessi di veder cosa quasi prodotta dalla natura, e sopra humana. E Tizi 😂 Pittor famoso

ne'tempi nostri. quado sù in Fiorenza per la vista di questa pittura restò in guisa ammirato, che commendando l'industria senza sine, à tutte, le quali vedute havea, l'antipose; e quando era lontano, o altri di altra pittura favellava, nou poteva à partito nessuno sosserie; e di hauer dolore affermava, se della vista della Madonna del sacco non saziaua sua vista, e dell'alta sua bellezza non ragionaua.

Camminando più oltre verso la porta del Convento, sono in questa Parete sei lunette bellissime dello stesso Puccetti altresì, che la chiamata da Dio alla Religione il prender l' abito, l'edificar a Monte Senario il Convento, ed altre geste de' sette sondatori raramente esprimono; L'vltima di queste, ch'e sopra la porta, è maravigliosa, e sà vergogna per così dire alla pittura a olio, tanta fù l'eccellenza di questo valente artefice, e fi-Lalmente oguna, è perse stessa ammirabile, e vaga, non solo perlo scompartimento delle figure ma per i panneggiamenti per le attitudini rare, c considerate, per la vaghezza de' colori, per le prospettive, e lontananze, ch'in esse si scorgono, che rendono stupidi, e maravigliati gli occhi, che le rimirano, ne può saziarfi la lingua di celebrar dipintore così celebre, ne l'occhio appagarsi a pieno di cotanta bellezza.

Nella terza facciata doppo la Cappella de Macigni, é d. anto nella prima Lunetta di Firenze. 463 mano del Rosselli quando il B. Manetto della Antella predicò davanti a S. Lodovico Rè di Francia nella quale, è stupendo, e vago il

colorito.

Nella terza, è dipinta di mano dello stesso Quando Innocenzio 4. da per Protetore all' ordine de Servi il Cardinale Fiesco suo Nipotel Vedesi il Papa nel trono con molta maeità sedendo, cinto all'intorno da buon numero di porporati, ed à piedi della scalinata del medesimo trono stanno il B. Manetto, e'l compagno ginocchioni con faccia molto lieta esprimendo so contento, che per la grazia ricevuta ne'lor cuori ardenti di Santo Zelo si ritrova.

La quinta Lunetta, è di mano di Ventura Salimbeni Pittor Senese; è quivi ritratta la Vergine Santiss. sopra vago Carro dorato, tirato da un Leone, e da un'Agnello giusta, la forma, che essa apparve in Visione a San Filippo Benizzi; Il Carro si mostra in scorto con si vaga maniera, che viene innanzi, e par ch' esca della muraglia; Sopra sono molti gruppi d'Angiolini, che sanno graziosa vista.

Seguitando dipoi la quarta facciata. Cioè camminando verso la Cappella della Nunziata, ui è la prima Lunetta del Rosselli: è in essa dipinto Alessandro IV. S. P. quando concede alla Religione, che possa fabbricar Monasteri per tutto il Mondo; sa vaga vista il veder quel gran Pontesice collocato in un al-

Bernino sommamente lodata.

La seconda, è del medesimo, che rappresenta quando il B. Buonsigliolo nelle mani del B. Buonagiunta il governo della Religione, in presenza de suoi frati rinunzia.

La terza ove, è figurato il B. Buonagiunta che doppo la messa discorrendo spiritualmente co suoi frati rende lo spirito al Signore, è di mano del Puccetti con somma indufiria ne volti di que PP. il dolore, che gl'afsale, è la novità del successo esprimendo.

L' altre tre sono di mano del Salimbeni: molto vaghe, e ben disegnate, e disposte le figure con molta intelligenza, e sarebbero queste al parer de gl'intendenti in maggior stima, se'ne panneggiamenti si fosse mantenuto più dolce, veggendosi ne gli abiti di quelle figure, una tal crudezza, che non di panno, ma di carta le vestimenta appariscono: oltra questo ni, è il secondo Chiostro, nel Capitolo del quale l'Accademia famola del disegno ha la Cappella; Quivi sono pitture degne di nominanza; Nell'altare vi, è una pieta disegnata dal Pontormo, e fatta poscia dal Bronzino suoscolare; In una parece S. Luca in atto di dipignere di mano del Vasari, In altra Salomone, quando edifica il tempio di mano di Santi si vedono: Indodici nicchie altrettanti modelli d'eccellenti scultori collocati si stanno, od è grande la cura ch' i Padroni Serenis: dique-

di questa Accademia anno auuto mantenendovi ciò, che la bisogna richiede, non solo nella lettera delle Mattematiche, quanto per la pittura, con tutte le comodità immaginabili si di servi, come di naturali, con un Foro distinto, e privilegiato, ove per i Professori di tal'arte ragioni fi tiene; Ha questa in via della Crocetta sua Residenza, e suogo destinato fi per le lezzioni come per gli fludi, ed a per impresa tre corone, d'olivo, d'alloro, e quereia. A canto a questo luogo vi è una Vit. toria di marmo chè conculca un prigione ritratto d'un vinto di mano di Bartolommeo Ammannati, che doveva andar in Chiefa sopra la Sepoltura del Nari. Oltra questo se trova nel Noviziato di questa Chiesa a capo di una fealain un tabernacolo una

Pieta dipinta in frelco, dimano di Andrea del Sarto parimente: è bell'ssima questa figura, e nel eorpo morto si conosce, quanto sosse grande l'intelligenza di questo raro artesice: però che il petto è in guisa essignato, che da quello, che è di suori, con sacil modo si comprende, come ottimamente gli sosse nota la sabbrica, che è dentro del corpo humano: è raro il disegno, che in tutta la figura si vede; ma nelle gambe è senza dubbio maraviglioso, dove si mostra il colorito simile molto alla carne, che è vera, e la sinistra sommamente è mirabile, la quale seorta con artisizio maraviglioso. Vi panno rosso, che cuopre al mezro della persona, è fatto di rara dolceza:

la testa, che cade nel modo dicevole alla natura, eser non puote di artifizio più singulare, ne de raggior bellezza. Non meno dell'altre stanze di questo Conuento è il Resettorio adorno, ch oltre l'altre pitture in una testata è dipinta a fresco la Cena del Fariseo di mano di Santi, nella quale la Maddalena lava con le lagrime i piedi del Redentore : Ebello il disegno, vaga la prospettiva, e le figure con belle e pronte attitudini acconciamente disposte. Vi sono alcuni tondi bellissimi, ed altre pitture che per breuità tralascio. E' anche arricchito questo conuento da nu-

merola libreria; Nell'orto poscia de' Frati son due

Storie pertinenti alla Parabola della Vigna, similmente di mano di Andrea fatte di chiaro, e scuro. Da man destra si vede il Padre di famiglia, che al quanto tardi chiama alcumi Mercennary, perche nella Vigna sua vadino adoperare. I Panni, che sono in dosso à questa figura, son bellissimi, ed alle membra con somma grazia aggiustati: e come che abbia coperto il volto da un cappello boscareccio, esprime tuttavia quello, che puole felicemete, ed in esso quasi si conosce l'animo, e la favella. E bellissima vna figura, che siede, e pare, come neghittosa, che si gratti la rogna, che ha nelle man, e nella testa, e nella gola con certo cappello rimboccato, come nel vero ad hora ad hora si costuma, è tanto vero, che it vivo non, è si bello, come questo con arte mara, vigliovigliosa, estato esfigiato. Alla lentezza di que fo molto è simile un'altro, che con la man destra sopra un bastone si appoggia, e nel sembiante dicevole molto à villano è fatto, come si vede ne più ne meno nella natura: sono queste tre figure de stupendo artisizio, erarissimo, e sembrano, che seano verissime, e di rilie vo. Due poscia, che sono venuti per tempo in sul bavoro, uno che pota, e chinato ed intento in suo avuiso è mirabile per disegno, e per rilievo maraviglioso: un'altro appresso, che col suo sinistro piede aggrava in terra la vanga mostra destrezza, ed attitudine natura. le in guisa che par tutto vero, e mirabilmete di rilievo. Di costa a man sinistra fi vede, quando il padre di Famiglia dopo le fatiche paga tutti imeroenary : è bellifima l'attitudine, e dicevole mentre che tiene la borsa con la sinistra, e con la destra conta i danari; perche come qui è stato essigiato, in quella guisa si vede un tale atto negli affari di natura ; e simile a cosa vera si mostra chi riceve i danari prontissimo in sua cititudine, e lumeggiato con artifizio pare, che fia feiolto da privilegio di pittura, e fatto di rilievo. Quegli, che conta i danari , che ha rice vuti , difiosamente fta intento, e chinato con la testa, pare che divisti il suo pensiero, come il conto gli torni; la camicia, i calzari (peroche son fatti con istupendo artifizio) possono di vero gareggiare con la natura, e con ragione vincerla ancora; ne pare, che più oltre nel conformarsi col vero procedere si possa, così è con raro disegno essigiata questa sigura , cost è col chiaro , e con l'oscuro giutata . così è mirabilmente con arte panneggiata. Unial? tros che è presso al Padre di famiglia, e si era tutto l giorno faticato, pare che si dolga di lui. perche di quella non gli è data mercede maggiore. la quale era stata data d chi un ora avea la porato: hora con atto così pronto scuopre l'amarezza dell'animo, che con parole isprimere non si porebbe. Vn'altro ci ba, che si appoggia ad un baflone, con bellissima attitudine, e verisima : ne con lode potrebbe arrivar di leggieri favella alcuna, dove l'industria sourana qui col colore felicemente è arrivata. In somma sono queste due forie oltra ogni stima singulari , e giudicate da tutti di cacessiva bellezza: e come che nell'opere, che si sono dette, meriti Andrea somme lodi. nchuna çi à tuttavia, che sia uscita dalle se mani , che si possa à ragione biasimare: perche [e sia detto con riferbo del divin Buonarroto] da tutti è tenuto il suo colorito, incomparabile, e quello che cotanto al mondo è cosa rara, senza errore: In due si vanta la Città di Firenze, à cui così sourano privilegio è stato conceduto, io diconel Petrarca, ed in Andrea: da quali non solo e lontano ogni difetto, ma colmi di graziosa perfezzione, oltra'l diletto generano nell'opere sue ad bora ad bora stupore, e maraviglia.

Per render questo tempio più maestoso, e gia stabilito dipignersi tutta la Cupola dal dotto pennello del Volterrano; sarà in essa esi giata M. Vergine in atto di presentarsi al Firenze.

Trono di S. D. M. per esser coronata i sarahno intorno i Cori de gli Angeli con estri i SS. e Profeti del vecchio, e nuovo Tessamento i

E gia che nel ritornare alla Compagnia dello Scalzo da S. Marco io passar debbo, d' alcune cose tralasciate in quello non sia discaro il racconto; Fu questo Convento l'anno 1437. da fondamenti da Cosimo, e Lorenzo de Medici restaurato, e doppo la partenza de Saluestrini a S. Antonino conceduto di mano del quale la somma Storiale, ela Theologica in 5. Tomi in 4. di proprio pugno scritta, e ben custodica conservasi: sopra la porta del Refettorio un S. Vincenzio Ferrerio maravigliolo effigiato fi vede, o lopra la medefima internamente una Vergine con S. Domenico; e Si Caterina da Siena; amendue opere del famoso pennello di Fr. Bartolommeo; ....

La Fonderia di questo convento, è superba, e superiore a quant'altre di Religiosi nella Città conservansi, e spezialmente, e di gran lunga a quella di S. Maria Novella, per lauorarsi in questa con molta maggior diligenza che in quella, onde non solo per la squisitezza de rimedi, quanto perlo pregio delle quintessenze, concorrono da ogni parte i forestieri a provvedesi: è in ostre di bellissi mi quadriornata di mano di vasciti artesici, e diverse altre pitture di Fr. Gio: Angelico; Nell'orto son due vaghe Cappelle in una

Gg 3 dipin.

dipinta a fresco dal Puccetti molte storie sicre; nell'altra Vna pietà bellissima di terra cotta con molti Agnoli di figure intere di man di Luca essigiate si veggono; con alcune colonne di getto molto da chi intende stimate.

Il Campanile è disegno del Brunellesco così acconciamente fatto ch'il Buonarruoto soleva dire, che se auesse avuto ad esser cosa inanimata no altro chè esser questo Camo. si farebbe eletto, tale è la bellezza, e la finane. tria, che egli in quella piccola torre riconosceva . Hora, perche delle forie, che sono nel Cortile dello Scalzo, di mano di Andrea del Sarto, si è sotto brevità favellato per l'adictro; egli conviene, che alcuna cofa oltra quello sche si è detto , si aggiunga DE tertamense un'artifi. zio così raro, una industria obtra tutte compiuta chiede senza dubbio, che con favella affai più distes à sia trattata posciache riconosce chi è intedente ogni sapere delle figure di questo luogo, e mentre che con quelle ad hora, ad hora imirando si esercita prova frutto salutifero e e nel ralore di sua arte si avanza. Nell'entrave in questo Cortile da lati di due ponte, si reggono due figure dirara bellezid, una fede, ed una Carya di mano di Andrea, come sono quasi le altre tutte. Tiene in una mano la, wyon, a raillaci

Fede un Galice, e nell'altra una Croce, con belliss, grazia perché si vede con prontezza, che mol-to, e vi va, ed intesa con giudizio apparisce di

471

mirabile arte. I panni, che ha in doso son tanto peri, e tanto di rilievo, che dall'arte del tessere, e non da pittura parc, che procedano.

La Speranza; poscia è lodata parimente, ed in sua disposizione apparisce rara; e sigulare. Volge il posto al Cielo con le man giunte; ove intende con gra disso; ed in questo suo atto si seuopre più affetto divoto, e pio; quale à tale virtu conviene dirittamente. La persona poscia, è panneggiata in guisa, che di vero esser non puote più bella per disegno, ne per industria più conforme alla natura. L'altra porta, è messa in mezzo da una Carità, e da una Giustizia: bellissima è la

figura della

Carità, co tre puttini, uno de' quali tiene in collo,e due (ono da basso da una bada, e dall'altra.In queste quattro figure si conosce la rara intelligenza di questo nobile artesice: però che quelle parti, se fusero di rilievo, che sono illuminate dalla natura, con sicura pratica son toccate qui molto col chiaro se da altra parte con l'oscuro, in guila che spiceano mirabilmente dal muro, ed alquanto dilungi paiano di rilievo. E perche pri. mamente non immitano il vivo, ma il marmo, tol quale tuttavials imita il vivo, chi dirà (poscia che con tanta forza sono state essigiate) che vere non siano queste figure, e di marmo? quella rara agevolezza, per cui si vince la difficultà, che più nell'arte e terribile, come e qui, esser non puote più felice, ne maggiore. Mira questa Catità i due puttini, che sono da basso, e pare nel

Gg 4

sembiante sche arda di amor oso affetto, con gra: Ria tale, che esprime quello, che dalla bisogna si chiede ostimamente. La

Giustizia appresso ha nobil sembiante, e tiene una spada nella man defira, e nell'altra le bilancie, ed il sinifiro piede posa sopra una basa con molta grazia. Questa parte, da cui viene il lume molto, e con arte autata dal chiaro, e si conosce, come ancora si vede nella Carità, stupendo, artifizio. Il disegno, onde si da vita alla pittura qui è sommamente mirabile, in guisa che perche Sono mara vigliose tutte e quattro queste sigure, come tutte l'altre, le quali sono nel Cortile, egli perciò non è maraviglia che tanto frequentato sia questo luogo da chi è intendente, e da gli artefici ancora, il quale e ricetto anzi Scuola nobilissima di chi vuole in questa arte nobilmente fare acquisto. Ma per dire delle storie dipinte à fre so di chiaro, e scuro da Andrea parimente, le quali per sourana bellezza sono al mondo senza pari diciamo, che à man destra è la prima

Storia mitabile, dove è dipinto, quando Zatcheria nel Tempio in abito Sacerdotale facrifica
e turbato, ed incredulo per la vista dell'Angelo
diventa muto. Si vede l'Angelo dirimpetto d
2 accheria di grazioso aspetto, tenendo le mani
in Croce, espone d quello l'ambasciata, la quale
esti era da Dio stata imposta; e certamente è fatta
questa figura con molta arte, e da tutti senza sine
lodata. Ma è cosa mara vigliosa à dire, che col
color chiaro, e con lo scuro; il quale poco, è oppor-

portuno nell'esprimere gli bumani affetti, abbia entravia espresso Andrea nella figura di Zacche. ria non fo in qualmodo mirabile il filenzio : il quale fermato il Sacrifizio, e'l Terribile dell'incenfo, fimofira muto, ed iremobile, ed e dall'altre figure nell'aria, e nel sembiante molto diverfo. Fu già lodato il Vulcano di Alcamene, come afferma Cicerone; il quale (però che fingono i Poeti, che fosse zoppo ) si conosceva ancora, che fusse restito, e stesse fermo in piede, come zopi-· cava. Ma più è singolare di Andrea l'artifizio, da cui ancora, che siano mute tutte le figure, che fono dipinte quando puele sono formate, che favellino tuttavia , ed all'incontro mute , come in questa di Zaccheria mirabilmente si conosce. Allato all'Angelo è una donna, che tiene in capo uno sciugatoio di stupendo artifizio; perche è di rilievo, e questo panno, e la figura, del tutto esce del muro: non ha il panno alcuna piega, maidall' industria e sopra la persona con somma grazia effigiato, e la vesta, che è di sotto, esser non puote più di vero singulare. Dalla banda, dove è Zaccheria, son due figure belle à maraviglia. delle quali una si vede tutta intera, e che tiene le mani aggruppate nella cappa, dipinta con sourana industria, e sommamente lodata da gli artefici . Nell'Itra

Storia che seguita, è dipinto, quando S. Lisebetta, è visitata dalla Madonna; se conosce maraviglioso sapere in queste due sigure: perche è fatta della testa l'aria di questa Santa in guisa

molto dice vole à gli anni suoi; la quale, ponende le mani sopra le spalle della Vergine, in atto donnesco in sua condizione oltra modo è bella ; con panni in doso del tutto veri , e del tutto di rilievo Ma poscia è bellissima la Madonna, e nel fiorire di sua età col giovenil sembiante è molto verso di se graziosa, e pare che esca del muro. Risponde al dritto di queste figure una porta di semplice casamento, la quale è figurata, che sia aperta, e che l'oscuro suo molto radia in dentro, spignendo in fuori le figure con rarissima intelligenza. Ci è appresso un S. Giuseppo, che tiene sotto il braccio un fascio di panni , disegnato con artifizio oltr a ogni stima mirabile: Bellissimo è un servo, che saglie una scala, ed ha in capo un fardello di panut altresì, il quale regge con la sinistra, e con la destra regge un piatto, che al fianco si appoggia, con si gentil destrezza, che del tutto par vero e senza dubbio naturale. Nella

Storia, che legue, à dipinto Andrea il parto di S. Lilabetta. Si vede nel letto adunque col braccio sinistro appoggiata sopra un guanciale, in attitudine dicevole molto; e pare che per dare il nome al figli uol nato si volti à Zaccheria, che le siede appresso: è cosa rara questa sigura, che serive, faita di vero con artisizio mirabile. Perche senza poter favellare, egli scrive in atto vero, e proprio, che par cosa di natura, e non mica di arte: cd i panni, che ha in dosso, dal vero scambiatis sono sopra questa sigura con supremo artisizio, come si vede, accomodati. E ammirata vua vese chia

Firenze.

chia; che siede sopra uno scabello, e del parto di S. Mabetta con una servente pare, che favelli: perche s conosce in amendue queste figure mira. bil pirezza et anto ri sponde ciascuna parte della persona alla propor zione, che è nel vero, che più rare per disegne, ne più belle per artifizio esser non possono. E di vero tia le cose rarissime, è quelta floria più rara, e tra le più mirabili fenza fallo più stupenda. Auvisano gli artefici più chiari che per l'industria del panneggiare sia senza Aubbio Anarea andato innanzi d tutti gli altri: e come che di questo in melte opere si vegga il suo valore, a pieno tuttavia in questo Cortile si conosce la sourana virtà , che in tutto 'l mondo , è tenuta cosa rarissima, e singulare. Dopo questa è la Storia, quando Zacchoria da la Benedizio-

ne à S. Giovanni, che antora è fanciulletto, e vuole andare nel diserto, fatta di mano di Frantia Bigio di colorito molto apprezzato; e nell'altra

Storia, di mano del Francia parimente, si vede quando il medesimo Santo s'incontra nel Salvatore, e l'accoglie humilmente; e come che non fiano queste di rara bellezza, come le figure di Andrea, sono tuttavia da gli artesici lodate molto. Maposcia la

Storia, che vien dopo è di mano di Andrea; in cui è dipinto, quando Cristo è da S. Giovanni Battezzato: e di vero sono di pregio grande que. ste figure, per la grazia, che ui è molta, c per lo disegno riputato ammirabile: e due Angeli parimente molto da chi è intendente sono com.

mendati. Furono fatte queste figure negli and più verdi di Andrea, come si vede; però voene, che all'altra

Storia di artifizio marauiglio o fi trapassi. In questa è dipinto quando padica S. Giovanni 2º Giudei nel diserto: E rede molta gente adagiata a federe, con artitudine bella, e molto naturale: ed all'incorro alcuni ritti, i quali affißata la viffa nel Santo di Dio (il quale posto in luogo rilenato predica con diuoto fembiante ) per disegno, per prontezza oltra ogni stima son mirabili. Sono fatte le femmine nelle teste in guisa, che paiono vere, e quafi viue; e quelli, che sono diritti pari. mente; ma sopra a tutto è marauigliosa una figura, che ha in doso un lucco, la quale in sua disposigione e rara, e per disegno, e per artifizio è riputata stupenda: quanto sa singulare esprimere non si potrebbe, mentre che tien sotto le mani alla parte del lucco, che è dinanzi; di cui due semplici falde senza più sono intese con sapere così isquisito, ed appresso dipinte con tanta forza, che paiono interamente di rilieuo: il cappuccio, che tiene in capo, secondo l'uso de suoi tempi, rende di vero questa figura più mirabile, e più vera. Dall'altro canto della storia è bellissima una figura, che volgendosi a S. Giovanni mostra le spalle a chi la mira, diuisata con sauio giudizio, e panneggiata altresì con rara intelligenza. E poscia marauigliosa baltra

Storia, in cui si contiene, quando la gente già sonnertita per la predica di S. Giovanni, viene al

Battefino. Molto è ammirata una figuta; che fi battegza: la quale postasti nell'acqua ginocchio. ne esprime humiltà, e di voto affetto in suo sembiante: a cui si reggono i capelli, onde gronda l'acqua, fatti con artifizio così felice, come ne più,. ne meno si scorge in cosa vera: Di prontezza divota è fatto il S. Giouanni, metre che con una ciotola battezza chi da lui viene; il quale, come l'altre figure, apparisce pero, e tondo, come eil vero, il quale è di rilievo. Ci è uno dritto in piede da una bada, il quale mostra le spalle, ed a uno sciugatoio, per cui però che il resto è ignudo, cuopre il collo senza più. Tra le cose mirabili è di stupendo artifizio questa figura : perche così è intesa nelle linee di natura, le quali chiamano gli artefici disegno, che non è la verità del rilievo altrimenti, anzi ne' piedi, nelle gambe è propriamente fatta, come in cofa, che è piva, si conosce : da al. ma banda maravigliosa è l'attitudine di uno, che alzata la gamba destra posa il piede sopra un masso, e si mette i calzari, che per battezzarsi carati fi hauera : è pronta questa figura, come l'huomo, mentre che adopera: però che così vivamente atteggia la persona con protezza maravigliosa, che resta smarrito chi è intendente in bellezza cosi peregrina, ed in artisizio così sicuro: Appresso ci è un puttino, che siede con graziosa ettitudine tenuto da gli artefici molto in pregio. Nell'altra 154 6:34 1 10:375.30

Storia, ha dipinto Andrea, quando e menato. S. Giouanni dinanzi ad Herode, Perche, come conviene à Principe , siede egli in luogo rilevate. e comanda a' famigli di giustizia, che lo spoglino Perchosi vede il Santo di Dio, quantunque vmile, pieno tuttavia di animosa santità, come se volta al Re, e senza tema gli risponde. In questa son pronti due ministri, i quali per levargli le resti d'addosso molto sono pronti : e pare, che se affrettino a più potere, onde il volere di suo Sigtofto sia fornito. Quanto siano belle, quanto bene intele, quanto co arte mara vigliosa effigiate tut. te e tre quefte figure, di leggieri esprimere non fa potrebbe : è il San Giovani mara vigliofo, ed i due ministri, come afferma ogni huomo, che e intendente, di stupendo artifizio. Sono lodate tre figure altresi, lequali sono appresso ad Erode, divi ate con panni tanto belli , e tanto propry , che paiono veri. Si vede poscia in disparte il Giustiziere, che scende certi scaglioni, con certe fatte zo ze tutto in se raccolto, e di vista tutto dicevole & (no vfi zio, ammirato fommamente dagli artefici? Seguita poscia la

Storia della cena di Erode, ed il ballo della figlivola di Erodiade: si vede la donzella, che pare, che si muova, e che atteggi molto con vivezza la persona, la quale è di vero paneggiata con raro, e mirabile artifizio. È bellissimo vos se dicere, che serve a tauola, inteso contanta arte ed cfigiato con si raro disegno, che oltra l'esfere d'rilieno, apparisce del tutto vero, e di mara vigliose industria: Estato essignito nell'altra

Storia, quando è tagliata la testa a S. Giouan

in sede un Ministro di Giustizia, che in atto i maggioranza comanda al Giustiziere, che forisca quello, che Erode ha comandato: e di vero 
mirabile questa sigura, come le altre di questa 
toria, che sembrano di rilievo; E pronta col baino la fanciulla, che aspetta di portar la testa 
lel Santo alla madre, ed in sue fattezze si mostra 
li vigore, panneggiata con artisizio molto raro,

singulare . Nell' pitima

Storia, è dipinto Erode, quando è a mensa, e ome egli ha comandato, dalla Donzella è portata alla madre la testa di S. Giovanni. E ammirato il gran disegno della fanciulla,e la pivezza, che mostra in sua attitudine, e altresi la gravità di E. rode: è tenuta in pregio una figura , che è diritta in piede, panneggiata con somma industria. Simo fra pronta Erodiade, e lieta nel prender la testa che tanto aveva bramata, si vede, che porge le mani con disto, ed il tutto con tanta grazia, è con tanto fenno è ordinato, che non meno acconcia. mente legge la uista in pittura, che a pieno comprenda la mente nelle carte. E certamente quefle X. storie, fatte di mano di Andrea, e le quattro Virtu altresi sono di tanta bellezza, e di tan. ta perfezzione, che nella stima uincono ogni giudizio, ed ogni auuiso; ed oltra ogni pittura sono riputate incomparabili, e stupende. Perche se imitassero il uizio senza più, e non l'equiuoco, cioè il marmo, sarebbono, come io stimo, di ualore molto maggiore, e più singulare Nella tavola dell'altar maggiore di questa Compa480 Bellzze di gnia, e dipinto il Battesimo di nostro Signore di mano di Lorezo di Gredi, e ui è un Crocississo grande di legno d'Antonio da S. Gallo; Ma ripigiiando dalla Nunziata sotto la Arco de gl'Innocenti ui è la companya de la

Compagnia di S. Iob. su'l canto di via della Crocetta nel quale è bellssimo un tabernacolo dimano del Francia, e del medesimo è la Tavola della Compagnia, nella quale è vna Vergine, con S. Siovan Batista, e S. Iob daile bande. In vna siaschetta a' piedi del tott è il merco del Pittore, che è un F, & un B.

Dail'aftra parte è la

Compagnia di S. Bastiano nella quale è se se sono dalle ginocchia in su bellissimo dipinto da Andrea: anche nell'Accademia del disegno poco distante è un torso del Buonarruoto

. In nia del Mandorlo è via-bizzarrissima facciata con bozzi in alcuse parti fozzi Firenze i 481

altre finiti fatta da Federigo Zucchef per uso del dipignere, dalla quale è tolta l'invenzione, che è in un Palazzo a Monte Citorio ia Roma; seguitando si trova il Giardino del Duca Salviati di molte pitture, e Statue adornato: nella facciata del quale sopra due finessironi è un arme di pietra bigia bellissima con alcune figure gnude, che la mettono in mezzo selicemente condotte dal Tribolo: e due Agnolini che reggono la corona son tenerissimi, e vaghi oltre ogni credere. Segue la suppositione del segue la segue la suppositione del segue la segue

Cala o più tolto Palagio de Guadagni que fra l'altre ltatue è una Venere maravigliola, e vaga oltre ogni stima, ed un Appoilo altresi bellissimo: e in onesta ancora una nume tosa libreria. Ostra questo, chi vuol vedere, quanto si sia auanzato Andrea in suo artifizio,

fermisi à contemplare il.

Tabernacolo, che picciolo spazio è fuori della

DORTA A PINTI: però che chiara mente potrà conoscere l'estremo di sua virin, a e l'arte scambiata col vero, ed unita con la natura. Si vede una Madonna di colorito in fresco, e bessede, e sostiene il puttino con la man destra ui mamera grande moito, e conforme à quello, che è viuo, e vero. Le mani, e la testa paiono di sarne, e non di colori: i panni di bellissime piezbe appariscono di rilievo. Stanno ammirati gli ariesci, mentre, che considerano nei pattino la diposizione delle menio a, la quale ottra ogni

stima è bellissima; e la tenerezza delle carni, che per sublime appiso, il quale è stato in questo arsefice, effer non puote più vigorosa, ne più rara a Cièun S. Gio vannino appreffo, che ride, & in tal atto ha in se tanta forza, che sarebbe cosas malage vole l'agguagliare con parole quello, che fu facile ad Andrea di esprimere con colori. L'certamente per disegno, per colorito, e per sourano artifizio è maravigliofa questa pittura, 🐔 da tutti stimata stupenda. Perche sfasciata di muraglia quando già fu cinta Fiorenza di affedio, abbattuto il Convento de' Frati Giesuati, fu conferuata questa Madonna tuttania, com cosararissima, e preziosa: & ebbe tanta forza, che pose freno insino alla licenza barbara de foldati; a cui, abbagliati dallo (plendore di tanta industria ; non sofferse l'animo di fare ingiuria? a si rara bellezza, e tra le spade, e tra le lance, anzi, come è cosa nota, sicura nell'orribil furore delle colubrine, si è mantenuta insino a' nostri sempi. Et il Gran Duca Cosimo per condurres questa pittura in Fiorenza, e per darle degno vicetto, più d'una volta venne in sul luogo con ingegneri, e con architetti; ma, o fosse il pericolo di spezzarsi, o la dissicultà di condurla, fu l'asciata indictro questa impresa, la quale da gli artefici. e da chi è intendente, sommamente era bramata. Ma entrando si trova a man manca il

Connento delle Monache di S. Giuseppe: vi è una bellissima tavola di mano di Sauti, ove . la Natività del Redentore efficiata si vede; più oltre è il Giar-

Firenze. 48

Giardino del Marchese Salviati di piante nobili, e d'agrumi ripieno: a canto a questo n'è un'altro de'

PP. Giesuiti assai grande ed ameno benfeompartito, e pien d'agrumi con la solita nobiltà di que PP. in ogni lor cosa tenuta; nella testata è di Peschiera e sontana vagamente acconce ornato, e su questo lasciato loro da Bened. Bissoli: dall'altra parte è il Palagetto che sù di Bartolommeo Scala, poi di Leon X. oltre i Giesuiti si troua la

Casa de' Ximenes satta col disegno di Giuliano da S. Gallo per propria abitazione con lo stesso disegno del Poggio a Casano. La Scala ha la volta a botte, che si fatta per prova di quello ch'e' voleva fare al Poggio come attesta il Vas. lib. 1. p. 2. Più auanti è il Convento di

Santa Maria de gli Agnoli detto Cestello: Il titolo antico di questa Chiesa era S. Maria Maddalena ove stauano Monache da Eugenio quarto suppresse: su data poi a' Monachi Cisterciensi, che ora sono rimpetto a S. Fridiano, ove già stavano le Monache che qui sono, ed in quella S. Maria Maddalena de' Pazzi prese l'abito, visse, e rese lo Spirito al Signote: Assunto al soglio di Pietro il Grand' Vrbano che intal Convento una Sorella, e due nipoti aueua, considerata di quell'abitazione l'angustia, sece sarne il baratto, mandando i Monaci in quello, e collocando se monaci in quello se collocando se monaci in quello se collocando se monaci in quello se collocando se monaci in quella se monaci in quello se collocando se monaci in quello se collocando se monaci in quella se monaci in quello se collocando se monaci in quella se monaci in quella se monaci in quella se collocando se monaci in quella se monaci in quel

484 Bellezze di

Monache in questo nel quale sono molte rare pitture: Fù col disegno d'Antonio da S. Gal-lo fatto il Chiostro, avanti la Chiesa atlaivago; Entrando dunque in questa, si troua a mano diritta presso la prima porta la contra la co

Cappella de' Neri, quale ha anche l'vicita" in strada; Fu questa fatta fare da M. Neri Nea ri Fisico d'Onorata nominanza Medico del Serenissimo Ferdinando I. e di tutta la Seres nissima Casa, e fu uno de due Medici eletti da sutto il Collegio, acciochè il Ricettario. dell'Arte sua, come se, correggesse: E la sua intenzione su di dedicar questa a S. Filipali po Nerí suo parente, avuengache Iacopo di Neri Padre di M. Neri, fuste Cugin o di Fie lippo Neri, che allor viveua, oggi S. Filippo, ma non ebbe l'effetto, perche premendo egli in veder finita la fabbrica, e ritardandosì la Canonizazione del Santo mutato parere a \$S. Nereo, ed Achilleo dedicolla, che fu finita da Alessandro per Testamento. Nella tavola, ch'è di mano del Passignano visè dela detti Santi il martirio effigiato; La Gappel. la poi è bellissima, tutta dipinta a fresco dalfamolo Puccetti, che quivi ha superato se stesfo: Appresso di M. Neri Neri suo Nipote, oggi viuente Vomo di buon gusto, e che delle parture, e sculture s'è dilettato, ed ha imitato M. Neri suo Avolo, si trovano molte galan rerie di pitture, e statue di ualenti Artefici. came due canallini piccoli di bronzo fat-

28

ti da Gio: Bologna, molte opere del Pignonise d'altri, fra le quali due sono maravigliose tenute, e queste sono un' Ecce homo dal mezzo in sù di Tiziano, ed un Satirino di bronzo antico bellissimo, e bizzarro a maraviglia; è dimaniera Greca, ed esprime nell' attitudine una pronta mouenza con risentita vivezza, ed i muscoli sono egregiamente disposti jed una statua d'una Venerina con va Amorino al fianco di marmo e maniera Greca bellulima; Ma tornando aila Cappella, era quetta per prima una Chiela dedicata a S.Ma ria Incoronata, distinta dalla Chiesa de' Monaciove si adunaua la Compagnia de Lombardi, che oggi in S. Michele da Or S. Michele si raguna; Ma passando il Corrile, ch'è farto colodilegno di Giuliano da S. Gallo d'ordine Ionico per lo capitello sopra la colonna con la voluta, che girando casca fino al collarino dove essa finisce, auendo sotto'l vuolo, e fularola fatto un fregio alto il terzo del diametro della medefima colonna; imitò: l'Architetto un capitello di marmo antichissimo trovato a Fiesole dal Vescono Salutati, ch'è stato sommamente tenuro in pregio, comereferisce il Vasari nella Vita di Ginliano Giamberti'da S. Gallo, dal Mag. Lorenzo de' Medici per lo disegno del Conuento di S.Gallo da lui mello fuori, così nominato: Entrando in Chiesa si vede la sossitra assaibatsa, ma dalla diligenza di Iacopo Chiavelli, o Chiaville!-

vistelli Vomo di grand'industria in questo genere, aiutata dalla pittura, proporzionata. nondimeno apparisce: Sono sotto ad essa finti alcuni pilastri con vari ornamenti, che rigirano tutta la Chiefa: Serue un adorno cornicione, che sopra i pilattri si posa dimbasamento all'ordine d'Architettura; ove è figurata una volta a lunette ornata di figure, co misteri del Testamento Vecchio; La volta è è aperta in trè luoghi ; mostrando per essi una soffitta di vari intagli; Per l'apertura del mezzo fi vede S. Maria Maddalena elevata in gloria, condotta dalla Beatissima Vergine avanti la Santissima Trinità da molti gruppi d'Angeli corteggiata: Di poi a mandritta fi trova la

Cappella de Baldess: Equivi una bellissima tavola fatta da Carlo Portegli, è in essa dipinto il martirio di S. Romolo Vescouo di Fiessole, e discepolo di S. Pietro: stà il Santo in atto di riceuer il colpo dal manigoldo, e nella faccia inalterata ben mostra la fidanza che ha in Dio, e la gioia el contento di suo cuore per ricever la palma del martirio: Vi sono molte sigure acconciamente disposte, fra le quali una, che cavata la secchia dal pozzo auendo attinta l'acqua, della quale poche, gocciose avena negata al Santo, piena di sangue con sua maraviglia, e di tutti i circostanti ritroua: segue la

Cappella de' Canneri, è in questa dipinta

una Vergine Annunziata di mano di Sandro Botticelli molto da gli artefici stimata: Segue

appresso la

Cappella degli Iacopi la cui tavola è di mano di Lorenzo di Credi, nella quale è effigiata una bellissima Vergine con S. Giuliano, e
S. Niccolò fatta con molta industria, e vagamente colorita; ed è la migliore opera, che
Lorenzo facesse, auendoui posto studio maggiore di quello facesse in altra opera suagiammai. Più oltre è la

Cappella Romena: Quiui è di mano del Pontormo scolar d'Andrea una Tavola con la ... Vergine Santissima col Figliuolo in braccio con S. Gio: Batista, S. Piero, S. Matteo, San Bernardo che scrive, S. Paolo, e S. Caterina:

segue poi la

Cappella Pepi, era quiui una Natiuità di Cristo di mano del Grillandaio, che in oggi non vi è più, perche nella mutazione de' Monaci da questo luogo su mutata anch'essa: segue poi la

Cappella, o altar Maggiore ov'era prima una tavola di Cosimo Rossellini samoso Pittor de' suoi tempi, la quale in oggi non ui è, ma in suo luogo ve n'è yna di Matteo. Rosselli as-

sai bella: segue poi la

Cappella dove il Corpo di S. Maria Maddalena de' Pazzi si riposa: è quivi effigiata al naturale la Santa di mano del Caualiere Curradi, più oltre è la Cappella di S. Baffiano, ove un S. Rocco,
Lu S. Ignazio di mano di Raffaello del Gar
bo; si vien doppo alla

Cappella de Tornabuoni dou è collocaça una Tavola di Domenico Puligo, ov è la Vistazione con le due Marie, facobi , e Salome, fegue la salome de con le de con le c

zione di Nostra Donna con molti Santi el Sante di mano di Fra Gio: Angelico, ed in ultimo la

La Vergine con S. Maria Maddalena, e S. Brancelco, con molti Agnoli di mano del Grillandaio.

La Cappella maggiore in oggi dee restautats, e quivi il Corpo di S. Maria Maddalena collocare: Sara questa col disegno di Ciro icolare di Pietro da Cortona riccamente di marmi ornata, e con inosta maestria acconcia. Nel Conuento vie il collocario di

Capuelo dipinto tutto da Pietro Perugino,

Resettorio sono alcune altre pitture di Rasfactio del Garbo, essendo questo luogo tutto adornato di pitture d'eccellenti maetui, le quali non occorre qui descriuere per
che essendo dentro la Clausura, non sono esposte a gli occhi di tutti: Ma poco dilungi dirimpetto alla Chiesa de gli Agnoli è di magninco sembiante la

rafa o più tosto il Palazzo di Simone da Pirenzuola, oggi di Niccolò Maria, ed Ottawio Maria Gingni Marchefi d'Incrodoco int. Abruzzo ultra, edi Campo Orsevoli in Todeana!" E stato ordinato questo mirabile edifizio col dilegno di Bartolommeo Ammana. ti; Nella facciata di fuori è bellissima la por. ta fatta con ricco ornamento, e magnifico fono le finestre di vista nobile molto, ed a. quella del mezzo la quale è sopra la porta, ci ha un piccol ballatoio con raro senno divisatos In vece dibalaustri ci sono certe colonnette d'ottone, le quali commesse nel ferro fanno ornamento vago, & allegro; Entrando in questo si trova un vago Cortile diuisato con colonne di pierra serena con graziolo sembiante intorno al quale è un ordine di sette camere ove grafi numero di gente commo. damente si puote adagiare, le quali con indultria di bella architettura sono state dise gnate: Le scale poscia ed il salone han ricco sembiante ed allegro, e le camere chè rispondono verfo di se a quelle del Corule, & all'altre di sopra con molte stanze opportune all'uso di gran famiglia, compongono una fabbrica molto nobile, e commodissima; Ol. tra l'cortile un Giardino con ispalliere d'aranci, e limoni, ed una fontana, che risponde al diritto della porta principale rallegrano nobilmente il Palazzo, e di somma vaghezza il riempiono; sono in quello molte Ratue.

Ratne, e pitture di pregio come un S. Gio: in penitenza di marmo al naturale figura intera bellissima di mano di . . . . . . . ne di

questa è di minor pregio un

Salvadore dal mezzo in sù di marmo bellissimo, sostenuto da tre Serafini figura maggiore del naturale di mano del ...... sonovi ancora più statue effigiate in termini antichi simboleggiati per letterati, e molte teste tutte di marmo: vi è ancora una o legio

Venere di marmo, e maniera Greca con un Amorino da parte, figura piccola ma di pregio: in oltre vi è un

cristo Crocisiso d'avorio con somma dili-

genza, e maestria lavorato, ed un

Putto a sedere con un'anitra a canto chestende una mano in fuori, figura di marmo antico bellissima, che su cavata dal Giardino del Card. Ottavio Bandini a Monte Cavallo in Roma, dal qual luogo son state trasportate tutte l'altre statue ch in questo Palagio fi veggono: si vede passando alle pitture un

Baccanale di mano del Padovanino copiato dallo stesso da quel famoso original di Tiziano ch'era a Madrid, il Baccanal di Spagna addimandato, che s'abbruciò, onde questo resta in luogo del primo originale; è maravigliosa una femmina gnuda, che dorme, ed un piccol puttino, oltre molte figure di mirabile artifizio: veggonsi poi due

Tefte al naturale di mano d'Andrea, e due

altre

Firenze. 491 altre simili di mano di Giorgione; vi sono ancora le

Quattro Stagioni del Bassano, ed una Santa Maria Maddalena in penitenza quadro piccolo ma maraviglioso: Siede la Santa in terra dalla testa gli pendono per le spalle i capegli: ha una testa di morto in grembo sopra la quale posa la finistra, e sopra questa il destro gomito appoggiando la testa si regge, ed in atto di contemplazione da gli occhi le lagrime grondangli; vedesi poi una

S. Maria Maddalena in penitenza del Cigoli

grande quanto il naturale, ed una

Vergine con Cristo Bambino in collo, che un Agnellino accarezza; sopra del quale è acavallo S. Gio: Batista, e S. Lisabetta gli è dietro: figure tutte al naturale di mano del Rubens, quadro bellissimo ben inteso, e di yago colorito: vi è un

lob quando gli arde la casa di mano del

Tintoretto, ed una

Vergine con Giesù, e S. Gio: Batista bambini di mano di Rasfaello: Vi è anche una

S. Maria Maddalena maravigliosa oltre ogni credere, mentr'è in penitenza vestita di cilizio di mano del Bronzino vecchio: Di più vi è un

Adamo, ed Eva con Caino, ed Abel figure al naturale di mano di Niccodemo Ferrucci affai ben dilegnate, ed una

S. Caterina da Siena in contemplazione del

Cigo

Cigoli figura intera: Sonovi molti altri quadri di valenti artefici, de' quali non fifa espressa menzione per lo novero grande, e fi nominera in ultimo un

Adone in braccio a Venere bellissimo con Amore a' piedi, figure intere di mano del samoso Tiziano da Cadoro; Rimpetto a que-

sta Casa è la

Chiefa de gli Angioli teunta da' Monaci di Camaldoli; entrando nel Chiefipo ch è dalla Chiefa diviso mediante la chusura, si vede una bellissima tavola di mano del Paggi nella quale la Vergine tiene per mano Giesu Bambino insieme con S. Ginseppe, pittura fra le belle di questo artesice bellissima; Entrando poi in Chiefa vi è la tavola dell'Altar maggiore di mano d'Alessandro Allori ov è una Assunta, e prima ve n'era una di mano di D. Lorenzo del quale una simile alla

Cappella degli Alberti ancora si vede. La Cassa di bronzo che contien le reliquie de SS. Proto, e sacinto su futta da Lorenzo Chiberti con bell'arte: per il Convento sono molte pitture del Castagno, e di Paolo Vecelli; Ha questo tre vaghi, e ben'acconci Chiostri, in uno de quali sono sino a dicci teste di marmo, di mano, parte del Francavilla, a parte del Caccini. Sonovi ancora per servizio del Coro molti sibri di Canto sermo son miniature bellissime fatte da D. Lorenzo ser Monaco; Nel R. settorio vi è il Cenacolo

dipin-

Pironas.

ipinto da Ridolfo del Grillandaio, e sopra porta del medessimo per dentro è un pulpidi noce riccamente intagliato, messo in a sezzo da doppia scalinata, sopra del quale i una lunetta è una Cena d'Abramo bellissima del Vignali: Nella sibreria è un'Idolo di Biove alto mezzo braccio con un sulminezella destra, ritrovato presso alla Badia di Aonte Cornaro nell'Alpi; Nella loggia dellorto una storia pur di Ridolfo, ed una testa lun Salvadore d'Andrea nella Cappella Minucci.

Nella cantonata dei Cafeliaccio, è una. naravigliosa sabbrica di figura ottagona la cui oslatura è raramente disposta: su cominciata dalla famighia degli Scolari,-e per ridurla a fine somma considerabile di scudi la. ciorno, dalla Republica per occorrenze inaltro impiegati: Fu chiamato il vago Tempio de gli Scolari, e ne fu l'Architetto il Brunellesco di mano del quale ancor si vede la pianta, e disegno al quale è stato totalmente ubbidito appresso il Volterrano, ed un'altro amile n'ha Filippo Baldinucci, che per memoria d'uomo si celebre, e degli antenati di Caterina Scolari sua moglie co diligeza il coferva, ma quelto varia un poco nell'esteriore: E però lo stesso, ed è ammirabile il modo di savar in quegli angoli gli ovati per le Cap pelle di forma perfetta con tanta simmetria; Questa fabbrica ho yeduta coperta, ma caduto 35. anni sono il tetto nè mai rifatto, è causa, che sabbrica così bella con danno grandissimo vada in rovina, servendosene i PP. per orto. Procedendo più oltre in via del Cocomero è la

Casa del Marchese Gerini di bello, e lode, vole disegno, con ornamenti di finestre, porte affai vaghe: E nobile di questa l'abitazione essendo divisata in buon numero di camere, e con riscontri per due differenti parti : in uno di essi riscontri si veggono sette camere molto acconciamente adornate di pit-n ture, e di statue, ed i fregi, e le volte di esse son tutte dipinte a fresco da Bernardino Puccetti, con varie storiettine molto vaghe, e; graziole, le quali stanze così dipinte arrivano. al num. di 38. che 19. sotto oltre due cortilios ed altrettante al primo piano: in cila cala è ancora un giardinetto assai ben dispo-s Ho, adornato di sei statue di marmo maggiori del naturale, ed una bella fontana. Salendo poscia al primo piano vi sono le camere. corri pondenti a quelle da basso altresi, e fra l'altre cose di stima vi è una ricca Galleria con due altre stanze adornate di statue, e pitture, d'artefici di più onorata nominanza, e de' più eccellenti maestri, delle quali io qui porrò se non di tutte il novero, almeno farò delle più ragguardevoli brevissima menzione. Ha dunque questa capace stanza una bella, e bene accomodata fothtes tures hunergists d'ora:

Firenze: 49

l'oro: in essa sono quattro ovati, ne quali ono figurati li 4. Elementi: Il fregio sotto a sossituta, e da varie imprese adornato, tramezzandole alcune Medaglie nelle quali al naturale sono molti ritratti d'Vomini illustri narmi, ed in lettere di nostra Città: Pendono dalla sossituta tre vaghe lumiere di cristallo di monte legate con argento dorato, che sanno bella, e ricca mostra; Nella prima sacciata che guarda a mezzo giorno: è sopra la porta un

5. Onofrio nudo dal bèllico in su grande quanto il naturale in atto di contemplazione in una spelonca; è mirabile il torso di questa figura, e ben dimostra nell'attitudine la mente sollevata alla confiderazione d'alti misteri: Questo è di mano dello Spagnoletto, ed ha per compagno un'altro Quadro dello stesso come si dirà più sotto: nel mezzo di questa

facciata vi è una

Prospettiva assai grande nella quale in una gran piazza circondata da molte sabbriche antiche contigua ad vn porto, il trassico di molte genti s'esprime, sono in buon numero i gruppi, e diverse l'operazioni che sar dimostra no, come in luoghi simili accader suole, E questo di incerto autore: Sopra di questa sono due

Teste in ovati di mano del Furino, ed un' altra di Carlo Dolci, pittori tutti di grido: sotto alla prospettina vi è un quadro nel quale uno Sposalizio d'alcuni contadini si rappresenta; son sigure piccole si ma, tanto graziose l'attitudini, così belli i gruppi, e la loro disposizione, ch'è una maraviglia il uederli: è di mano di Michelagnolo delle Battaglie si segue por la seconda sicciata ch'è di tutte maggiore, e più 'di pitture copiosa, nella qualle è in alto una

Vergine molto bella col bambino in collosa ed un a Giovanni appresso minori del natura rale, ma così di pregio, che basta dire ch'ès opeta del samoso pennello del Caracci: Sotto a questa è un

Quadretto nel quale la storia di Cimone si rapprisenta, di mano di Michelagnolo delle a Bartaglie: a canto a questo è un quadro gran-3, de nel quale è diligentemente essigiata una

Vergine col bambino in collo, con 9. Giu :
feppe apprello, e due altri Agnoli che portael
no fiori e frutti a Giesù: son quelle tutte fiel
gure intere grandi quanto il naturale, fatte
cal Volcerrano: socto a quella è yna

ne Voncoinfigne in questo genere di pittures, a capto similmente al quadro grande di esta a Vergine è un manorale delle solce in su

del quale per descriver la bellezza e'l pregio, bantanie, chè opera di Guido Reni celebre parce en suo rempo: E perche pittura fi desegna non apparisca come chiaro fra l'ombre,

ma più tofio si augumenti il diletto di chi le

mira, ecco che accanto a questo è vn

Ritratto dal naturale di mano del famoso Tiziano da Cadoro, che fra Pittori meritò giustamente il titolo d'Eccellentissimo: alla-

to poi a questi due è un

Quadro maggiore nel quale è dipinta Iudit ch'ha troncato la testa ad Oloserne, con la sua Vecchia che la segue, anche questa di mano di Tiziano, nel qual solo nome quanto di lodevole nella pittura dir si può, tutto abbondantemente risuona: e pernon sar torto, per così dire ad, Vomo di tanta stima, esce che glissa appiccato di sotto vn altro

Ritratto al naturale di più che mezza figura di mano del Tintoretto pittore anch'egli assai lodato, ancorche da glintendenti si dica, auer egli qualche volta satti alcuni errori in alcene pitture che per sue si nominano: sotto pos

a questi due è appiccato vn altro

Quadro nel quale di mano del Bassano è esfigiata una campagna con molte figure piccole, che varie geste intorno all'operazioni contadinesche rappresentano; Evui chi mugue le pecore, altri le tosa, ed altri in altresimili faccende s'assatica: nel mezzo di questa facciata in un altro

d'Erminia, che fuggita dal Campo Cristiane s'è fra i pastori ricouerata: quivi in figure poco meno dei naturale, varie operazioni si fin-

Ii gono

gono di far panieri, ed altre cose simili come gentilmente cantò l'Orseo Toscano nella Gie rusalemme liberata: è questa di mano di Pietro da Cortona Vomo di quella stima ch'il mondo sa, alla quale il proprio merito l'ha fatto giungere: E poi sotto a questa pittura una

Pergine molto bella con Giesù bambino in collo, S. Caterina ginocchioni dauanti a Cristo in atto d'adorazione, e dietro alla Vergine il Patriarca S. Giuseppe: per accennar di questo quadro il pregio servirà di testimonio il nome del pittor che l'ha fatta, che su Pao-

lo Veronese: sotto à questa è un

Quadretto piccolo nel quale è delicatamense effigiato un paesino, che con una vedutadi bellissima lontananza, rende stupido, l'occhio, essendo così ben' inteso, e tanto acconciamente toccato, che di più far non puote pennello vmano, è questo di mano del Caracci pittor d'onorata nominanza: In alto alla-

to al quadro d'Erminia, è una

Santa Maria Maddalena in penitenza vestita di Cilizio (grande quanto il naturale dalle cosce in su ) bella a maraviglia, ma quanto bella tanto più controuersa la di lei maniera, giudicandola altri di Tiziano, altri del Tintoretto, sicchè fra la varieta de' pareri non mi gioua risolvere di chi ella sia: ma siasi pur di chi vuole ell'è maravigliosa, e di pregio grandissimo sè poi setto a questa una

Ritratto d'una femmia, che ad uno de' ritratti dall'altra banda corrisponde di mandi Tiziano sotto al quale è collocato l'altro

Quadro del Bassano, nel quale è un' altra Campagna simile alla antedetta con belle a-gurine, e di buon colorito amendue: in altro poi è un

S. Giuseppe, che tiene Cristo bambino in collo; Questo quadro accompagna d'altro quadro del San Bastiano anche questo di mano di Guido: E'grande la tenerezza del bambino, e'l San Giuseppe esprime molto bener la devozione, e l'assetto che ha verso il Redentor del mondo; sotto a questo è un'altro

Ritratto grande di mano del Tintoretto;

più oltre poi è vn' al ro

Quadro grande compagno della Vergine con Giesù posto dall'altra banda: In questo è dipinto Cristo Signor nostro, che porta su le spalie il grave legno della Croce: sono in esso i ministri, che l'accompagnano al Calvario con le Marie addolorate per la prossima perdita del Maestro; tutte le figure sono al naturale di mano del Volterrano, sotto ad esso è l'altra

Battaglia del Borgognone compagna della già detta: a canto poi al Cristo del Volterrano sono due ritratti assai grandi uno sotto l'altro: il primo collocato in alto è di Iacopo da Pontormo, ed è questo marauighoso in ogni sua parte: l'altro è di Giorgione, del

l·i 2

primo ne' men grande, ne men bello co' quali termina l'adornamento ricco di questa seconda facciata

La terza facciata corrispondente a capello

alla prima: Ha sopra la porta vna

Santa Maria Egizziaca in penitenza col pane (che di Gierusalem portò, che gli seruì per
cibo 17. anni) seccato: Questa accompagna
il Santo Onosrio della prima facciata, e di
mano anch'essa dello Spagnoletto, ed è marauigliosa; E poi nel mezzo di questa facciata una

Prospettiua bellissima, che a quella della prima facciata acconciamente corrisponde, delle quali per non sapersi certamente l'artesfice, perciò non se ne può dar ragguaglio:sotto è poi una

M.V. Annunziata molto bella fatta da Pao-

lo Veronele: sopra vi sono due

Quati entroui teste di mano di Carlo Dolci, ed altri

Ouati ancora vi sono di mano del Furino inognuno de' quali è una testa : sono poi nell'

Vltima facciata oue sono le finestre due Marine assai belle di mano del Montagna,

e fra esse finestre è situato un vago

Oriolo quale ha 17, campane di disterenti voci, con le quali e con iterati colpi suona una sinsonia: qui termina la Galleria; Nell' altra

Camera contigua oltre i (uperbi addobbi vi è una

che in prima vista ci è proposto. Posciache la facciata dinanzi di questo Tempio è stata lascia. ta imperfetta prima da Filippo principale architetto, e dal Buonarroto, posciache da Clemente VII. sopra ciò ebbe commessione, diciamo, che ehi entra in chiesa per la porta del mezzo, vede sopra essa porta una semplice Arme de' Mediei, ma colma di bellezza isquisita, divisata col disegno del Buonarroto: In questa egli non è alcuno ertefice, pure, che sia accorto, il quale nella semplicità dell'operanon riconosca somma bellezza con mille ornamenti. Sopra ci è un ballasoio fatto con somma grazia con ordine altresi dal Buonarroto, dove ogni anno nel giorno di Pasqua di Resurrezzione, si mostrano molte Reliquie, e molte di Corpi Santi, ed in questo luogo parimente si conservano. Il Corpo della Chiesa di CXXXXIIII. braccia per langhezza e fatio con maravigliosa architettura di ordine Corinto, e diviso in tre Navi, bà sembiante nobile, e magnifico. Empiono la vista altrui di somma bellezza sutti i membri dell'edifizio; il quale luminoso per le finestre, collocate ove chiede la bisogna, e di fingulare ornamento nelle colonne oltraciò, nelle volte, e nel palco La rara industria di visato. Che dirè io de gli ornamenti, che sono nella Nave destra, e nella sinistra, delle volte nobilmente graziose, delle Cappelle per l'uso de' Sacrifix ij poste con arte, ove conviene? così mirò al commodo del divinculto l'occbio di questo raro artefice, che più effer non puote l'edifizio adagiato

ottimamente: così è nobile l'ornamento verso de se in ogni parte, che in si pregiata vista di nobili auvisi si empie l'animo altrui: così è sourano lo splendore dell'artifizio, e del disegno, che tanto-sto, che altri viene in questo Tempio, cadenel pensiero dalla maestà, che ci è molta, divozione, e maraviglia. Ma procedendo per la Nave del mezzo verso l'Altar maggiore si trovano due Pergami di sorma quadra, che sono allato a'Piè lastri della Croce, retti ciascuno da quattro bellissime Colonne di marmo di vario colore. Nelle faccie di cui di mano di Donatello sono di basso rilievo, storie di bronzo della Passione di Cristo, e di altri fatti, stimate da tutti cosa ravissima per disegno, e per industria. Nella testa del destro

Pergamo sono gli Apostoli, quando ricevono lo Spirito Santo; i quali con istudio sono pannegi giati a maraviglia. Tra l'altre sigure è bellissima la Madonna in sue fattezze con un panno in capo: ma molto è lodata un'altra di attitudine singulare strasordinariamente, che abbagliata da soverchio splendore, china il viso à baso, est conosce in questa stupendo artisizio. Di dietro

poscia è il

Martitio di S. Lorenzo, di felice maniera, e grande; ed oltra'l Santo, il quale è bellissimo ci è in terra una figura, a cui si è appiccato il fuoco addosso: la quale esser non puote più pronta, ne più bella; dove riconoscono gli huomini intendenti eccessivo artifizio. Nella Firenze:

ed una Civetta con molti uccelli attorno in altro quadro, quali tutti sono miniature fatte dalla Garzona industriosa miniatrice: nella Sala della medesima casa oltre molto statue, ed altre pitture vi è

Mn Adamo ed Eva con Dio Padre, figure maggiori del naturale benissimo disegnate, e molto ben colorite di mano del Furino, es questa è una delle bell'opere di questo artesi-

ce: in una camera terrena sono due

Battaglie del Borgognone di lunghezza di braccia cinque l'una, le quali sono maraviz gliose, e dell'opere maggiori di questo arte-fice; vi è ancora un

Paese molto grande nel quale Salvator Rossala ha con la solita vivezza di suo pennello essigiato Diogene, che vedendo quello che si serviva delle mani per tazza, toltassi da canto quella alla quale beveva, come inutile la gettò via: è anche da stimarsi un

S. Gio: Batista nel Diserto grande quanto il naturale di mano del Vignali, ed in altre Camere sono molti altri quadri che per brevità si tralasciano fra quali uno di diversi uccelli, e prede di Caccia satto da un'Olandes se con tal maestria che resta ingannato l'occhio se vere o sinte sieno le cose in esso essignate; sonovi ancora

Due paesi di Michelagnolo delle Battaglie assai belli; e perche molto vi sarebbe ancor da dire finirò di savellar di questa Casa così ben'acconcia, ed adorna nel racconto d'un bellissimo Gabinetto tutto lumeggiaro d'oro nel quale oltra due pezzi di Battaglie del Bor-

gognone, Vi è un

Adone che dorme con molti bambini, che scherzano intorno al letto, vno tenendoli il Cane, altritirando la cortina del Padiglione, ed altri varie geste faccendo, è questo quadro in grandima tima ancorche del Pittore il nome non si sappia; In vn'aggiustato, e bell'armario molti pregiati aromati, e quint'essenze si conservano con vna quantità di libri legati tutti in sommacco, e tanto basti aver derto di quella casa. Encla medefima via del Cocomero la

Casa del Cavaliere Alesso Rimbotti ; Ha questa vn piccolo si, ma vago giardinetto, ou' è di mano di Cecco bravo in vna prospettiva nel muro il giudizio di Paride effigiato, ed è vna dell'opere più degne di tale artefice. Ha questo Caualiere yna Galleria nella quale son ragunate molte statue, pit ure, e bassi rilievi, con molte curiose anticaglie: Vi sono quadri de'più infigni Maestri, ed opere de'più rinomati professori: fra'questitiene il primo luogo non tanto per l'eccellenza del Maestro, quanto per la scarsezza di tal generevn

Quadro nel quals son dipinte le Parche della mano sopra eccellente di Michelagnolo opera veramente degna; Sonovi due baffi

rilie-

Firenze. 50

che l'vno vn Laocoonte, l'altro vn Vitellio rappresenta poco minori amendue del naturale; euvi ancora Vn Disegno d'vna Madonna d'Andrea dipinta da lui in Ferrara, e molte altre cose degne che per brevità si tralasciano: Dalla Via del Cocomero passando alla

piazza di S. Lorenzo è sopra questa vma bellissima base di marmo collocata: su satta da Baccio Bandinelli, e nella sacciata principa le hà scolpito di mezzo rilievo il Capitano Giovanni de'Medici, al quale son condotti molti prigioni, e spoglie: Vi è il ritratto di Baldasar Turini da Pescia Datario di Leon X. ed è quello che porta il Porco odiato dal Bandinello peresserli a sua cotemplazione dal Turini alcuni lavori stati levati, ed in questa sorma per vedetta così il ritrasse, come accenna il Vasari nella vita del medesimo; Ora egli si deue ragionare della

CHIES A di S. Lorenzo più di tutte, come io auviso, di tutti i luoghi nobile, e più singulare. Edificata fino a tompo di S. Ambrogio, onde Ambrosiana su detta: (correndo anche sama che lo stesso santo recitasse più volte l'vsizio Divino con S. Zanobi nella Torre de' Girolami da S. Stesano) Fu architetto di questo edifizio Filippo di Ser Brunellesco, à cui egli con ordine di Giovanni di Bicci de' Medici diede principio; Questo Tempio, come veso adorno

contiene in se le piu preziose gioie, che siano is tutta Europa, ò in qual si voglia parte del Mondo , che da vista vmana sia conosciuta: E certas mente chi più à proposito pote va essere architette di si nobil fabbrica, se non chi per nobilta d'ingegno tutti gli altri avanzava? era cresciuto in tanto il nome di Filippo per la famosa macchina della Cupola, che non aveva cosa nell'architetsura così difficile, ne così grande, la quale chi molto il conosceva, non auvisase, che con sua virtù egli vincer non potesse . Perche richiesto da Papa Eugenio Cosimo de' Medici, il quale sece condurre à fine questo magnifico Tempio di S. Lorenzo, che gli mandasse d Roma vn' Architetto di valore, per compiacere al Santo Padre non pose indugio alla bisogra, ed à quello tosto mandò il Brunellesco; ed in vna lettera di credenza scriffe queste parole. Io mando à V. Santità on huomo. acui (così e grande la sua virtu) basterebbe l'animo di rivolgere il Mondo: Ora letta la lettera, poi che ebbe il Papa dato d'occhio à Filippo che come era, gli pare va piccolo, e sparuto, per dolce modo disse: questi è l'huomo, à cui basta l'animo di dar la volta al Mondo? Rispose Filippo: Diami V. Santità il luogo, dove io possa appoggiare la mano vella, & allora conoscerà quello ch'io vaglia; E di vero fu egli sempre per gindizio, e per gran sapere stimato in ogni luogo ammirabile, e tornando in Fiorenza riporto di Roma lode, e premi onorati. Ma seguendo lo stile, che nelle altre cose si è tenuto, diciamo quello, che

è una Vergine, che ha alcuni fiori in mano, ed il bambino Giesù in braccio, il quale ha in mano una rosa: è satta questa da Carlo Dolci con estrema diligenza solita di questo artesne: vi è ancora un

Stipo di pietre dure commesse: ha questo per frontespizio una vaga prospettiva con uol te e colonnati, ed ha due paesini molto ben lauorati: sonoui otto pilastri tutti di Lapis-lazzuli, e quattro Colonne scannellate di Cristallo di monte, con i fregi tutti tempestati di gioie legate in oto, sopra del quale è un superbo oriolo alla ricchezza dello Stipa corrispondente: sono di poi nell'altra stanza contigua

Due trionfi di Baccanti, uno di essi è di mano di Ciro Ferri scolar di Pietro da Cortona, l'altro di Liuio Meus bellissimi, ambedue, e benche di Pittori moderni, degni che se ne

faccia menzione; euui ancora un

Omero di mano dei Volterrano nel quale ha questo industrioso artesice ritratto al naturale Paol Taddei Cieco Fiorentino molto noto: sonovi ancora due

Teste del Furino: Sono poi in altre camere molti quadri de' quali se ne sa menzione in consulo come un

S. Francesco in orazione grande quanto il naturale di mano di Cristosano Allori uno de' tre Bronzini, e sorse di tutti trè il migliore, e questo quadro, è dell'opere nigliori di

i 3 ir

suo pennello: sonovi ancora due

Quadri in uno è una S. Maria Maddalena in penitenza, nell'altro un S. Pietro che piange, amendue al naturale da più che mezzo in sù di mano del Guercino da Cento, opere molto degne; fra gli altri quadri maravigliofi vi

Vergine Maria addolorata fatta di mano d'un Cappuccino la quale è maravigliosa, poiche il volto è bellissimo e devoto insieme, ed in ogni sua parte è questa pittura pregiabile; vi

è poi la

Cappella tutta dipinta a fresco da Bernardino Puccetti: nella facciata rimpetto all'altare è dipinto il Paradiso con molti Agnolini assai belli : nell altre due facciate sono dipinti tutti i SS. PP. che anno scritto della. Trinità: evvi ancora un'altra

Galleria piccola ripiena di molte galante-

rie, e fra l'altre un

Stipe di pietre commesse assai vago sopra

del quale posa un

Gladiatore di bronzo in graziosa attitudine carico d'armi tutte ben disposte di mano di Francesco Sufini Scultore attai rinomato; sopra quelto stipo vi è un Quadro nel quale è un

cristo morto con i Niccodemi, e le Marie molto ben disegnate di mano del Bassano:

sopovi ancora due

Battaglie di mano di Michelagnolo, ed in oltre molti quadri si di fiori, come di frutti,

Faeciata del mezzo ha effigiato Donatello, quando va il Salvatore al Limbo per liberare i Santi Padri. Nel volto ben si conosce la brama, che hanno del di vino aiuto; ci ha una femina, che si fa innanzi à chi viene per liberarla, ed atteggiala persona con la più disiosa prontezza, che pensar si puote; ed un S. Giovambatista altrest viene incontro à Cristo, con movenza sommamente rara: nell'altra storia della medesi ma faccia, si vede, quando Cristo esce del Sepolcro; il disegno di cui è raro, e l'in venzione mara vigliosa: come è l'altra storia altresi di panni, di attitudini singulare. Nell'altro quadro si vede, quando le Marie vanno al Sepolero: sono di mesto sembiante, ed ancora graziose nel dolore; ed una tra l'altre involta ne' panni in segno di mestizia & fatta con mirabile artifizio, e stupendo. Nell altro

Pergamo da man sinistra sono storie, che secondo l'ordine de' tempi deono precedere; le quali tuttavia racconteremo in questa guisa. Si vede nella

Faccia di dietro, la quale è verso dove stava prima il Sacrameto, ed è di mano di Donatello altresì, quado il Salvatore sa orazione nell'Horto; appreso'l quale sono alcuni Discepeli, che dormono satti con molta iadustria: da basso dormono alcuni altri parimente, e si conosce la languidezza delle membra sommamente mirabile; sono vestiti di pauni con bellissime pieghe, e sorvati da sovrana intelligenza sanno sede del gran

Palore di queste nobile artesice. Nell'altra

Faccia e stato espresso, quando Cristo e com dotto dinanzi d Pilato. E maesta la figura del Salvatore; e Pilato ne' calzari, e ne' punni molto è riquardevole, e bello. Pronti in vista sono i soldati, i quali poi che hanno menato Cristo dinanzi al Giudice, con viva prontezza aspettano il fine, che si tratta. Allato à questa storia fe vede in una loggia, quando il Salvatore è dinanzi a Caifas ; con sembiante di silenzio guarda egli in terra, e sono fatte con tanta arte queste figure, che in esse con agevolezza quello, che ne libri e scritto, si comprende. Bellissimo è un gruppo di feure, che fanno instanza al Pontesice, perche Cristo sia Crocisiso; e si come in quelli si conosce larabbia, e'l surore nel sembiante, così nel figlinol di Dio mansuetudine, & umiltà. Ci è uno, che è mezzo ignudo di tanta prontezza, che par del tutto vivo. Nella

Faccia del mezzo segue la storia di Cristo, quando è in Croce, messo in mezzo da due ladrome. Qui bene si conosce quanto sosse intendente questo artesice della fabbrica del corpo umano, non solo nella figura del Salvatore, ma nelle, membra de' ladroni, però che tutte tre sono satti von raro artisizio. Ci è un S. Gio: Vangelista, a sui caggiono i capelli sul viso con graziosa industria: il quale tenendosi la destra mano al volto sembra di anere eccessivo dolore, o è panneggiato sopra l'ignudo con arte rarissima. Ammira, elira modo chi dintendente una Maria, che siede

in terra, la quale con istudioso sapere è fatta, e scapigliata mostra mestizia inconsolabile. L'altra stra storia nella medesima faccia contienè, quando Cristo è diposto di Croce: si mostra la Vergine dolente con eccessivo affetto, mentre che regge il Corpo del Salvatore, il quale per disegno, e per intelligenza rara in ogni parte è mirabile. Insegno di dolore ci è una Maria, che tien le pugna serrate molto lodata, e Niccodemo, che sostiens

Cristo è bellissima altresì. Nella

Faccia poi, la quale è dirimpetto al Coro, è ftato effigiato, quando è messo il Corpo del Salvatore nel Sepolcro. Mostra una figura di arte grande industria; la quale sostien quello sotto le ginocchia con viuezzarara. Sono attorno molte figure di disegno mirabile, e di membra verso di se unite con semma proporzione. Ma è lodata una Maria, la quale è scapigliata, e siede in terra, e posta una mano sopra l ginocchio, esprime gran dolore, che dentro l'assisse. Vn'altra ristretta ne panni, con felice agevolezza scuopre, come si duole, e come è oltra modo sconsolata. Ma entrando da man manca per la Nave di verso il Chiostro si trova da basso nella

Cappella de' Medici vna tavola di mano di Givan Antonio Sogliani; dove è dipinto in Croce S. Arcadio di mirabile colorito. Sono molto commendate due figure mezze ignude; in cui molto si conosce, come ancora nell'altre, quanto que-fto ottimo artesice fosse intendente di sua arte però che è la maniera dolce, ed in guisa considera-

ta; che felicemente esprime quello, che vuole, e opera, che la cosa apparisca, come dalla natura è stata fatta. I puttini, che si reggono in aria, con le palme del martirio, molto son belli, e da gli artesici molto apprezzati; La predella è dei Bacchiacca, come quella dell'Altar del Crocissso che segue, belle amendue: Auanti di giugnere alla Porta del Chiostro si treva la

Cappella Aldobrandini nella quale è vaga oltre modo la tavola qui collocata; è di mano dell'Empoli, oue il Martirio di S. Sebantiano ben difegnato, e vagamente colorito si vede. Nella facciata poscia, la quale è allato alla porta, che va nella Canonica di mano di

Agnolo Bronzino è dipinto à fresco il

Martirio di S. Lorenzo. Sono pronti i minifiri del termento, ed altri portano legne, ed altri attizzano, e con diverfi , e parij atti mostrano, quanto valesse questo raro artefice . E lodato vnº adifizio di superbo sembiante; si veggono le colonne, che diminuiscono, le quali sono di lungi, con bellisima proporzione, e tutte le parti esprefa fe con melto fenno fanno vistaricca, e mirabite. L però questa storia censurata molto non solo nell'attitudini, oue le figure paiano tanti covielli, quanto per vederfi i Baroni dell'Imperadote tutti gnudi, cosa molto sconvenevole, neè minor error di quelti l'auervi messo le Virtu in forma di belle donne a federe; c mancar di rilievo, [e'l colorito effer rozzo. Le donne sono i ritratti d'alcune prima ante in ifti

in istima, poi come suol succedere dal Pittor

dispregiate. Più avanti è la

Cappella Martelli ovè una Maria Vergine Annunziata molto bella di Fra Filippo Lippi,

legue poi la

mento nella testata della crociera (perocche oggi è nella parte opposta tenuto, ne savel-leremo al suo luogo) Ora seguendo il sentiero egli si viene alla

Sagrestia vecchia, diuisata col disegno del Brunellesco, come gli altri membri della Chie-fa. Nell'entrare in questo luogo in sul diritto del muro, che diuide la Cappella del Sagramento dalla Sagrestia, egli ci ha un vano, ouero porta

done è collocato un

Sepolcro di sourana bellezza, fatto col disegno di Andrea Verrocchio; doue sono sepolti Giouanni, e Pietro, figliuoli di Cosimo de' Medici. Per lo che egli si vede un bellissimo Cassone di Porsido, fatto adorno ne' canti con rarissimi fogliami di bronzo, e tutto quello, che vi resta di vano, è ripieno di bellissimi cordoni di bronzo altresi; ci sono ancora sessoni, e dinerse santasse dinisate con gran giudizio, e con la più bella grazia, che in tale affare puote essere opportuna. Il corpo poscia di questa Sagrestia è di braecia xx. per ogni verso di sorma quadra; e sopra i pilastri degli angoli accanalati di ordine Cerinto si posa un Architrane, Fregio, e Cornice conmesta grazia. In alto ci è una volta fatta a.

spicchi, e per sinc una lanterna di molta grazia, e di bella vista. In quattro tondi ne' peducci della volta sono di mano di Donatello quattre figure di stucco, oue di basso rilieuo sono effigiati i quattro Vangelisti. Ma le due porticelle di bronzo di basso rilieuo parimente, sono di mane di Donatello altresi, e tenute in pregio da tutti gli artefici sommamente. In queste sono effigiati Apostoli, Martiri, e Confessori con le più belle attitudini, e più graziose, che auuisar possa senno umano. Di disegno, di viuezza non cedono a' più preziosi lauori. I panni poscia talmente sono ammirati, che procedenti da somma grazia no restano i più chiari artesici di contrafarli in suo prò, e di esprimere il valor di quelli ne' suoi artifizy. In alcune nicchie S. Lorenzo, e S. Stefano, S. Cofimo, e S. Damiano di bellissima sembianza, ancora sono di mano di Donatello: perche, quando vengono gli artefici in questo luogo, ouunque volgono gli occhi, confessano di pascer l'animo del più dolce diletto, che si possa imaginare: cotanto conoscono l'artifizio raro, e singulare di questo arteficel; il quale intutte le cose è stato marauiglioso, e senza pari. Nel dossale dell'altare di questa è in una storia di bronzo il Sacrifizio d'Abramo: fu fatto dal Brunellesco in concorrenza di quelli, che pretesero far le porte di S. Gio: evvi ancora un lavamani di marmo fatto da Donatello, come son del medesimo quattro Santi di flucco di braccia cinque l'uno nella Crociera della. ChieChiesa sopra il Cornicione situati. Tutte le

figure poscia del

1 12 15 6 47.29 Coro dipinto à fresco sono di mano di Giacopo da Puntormo. Nella parte destra adunque è dipinto il Giudizio uni versale . Si mostrano in varie, e bizzarre attitudini da basso molti, che risuscitano; e per disegno, per colorito, e per rilievo è maravigliosa ciascuna figura . Ha figu. rati in aria molti Angeli di colorito dolce, e morbido, e con movenza di persona molto fiera, e. bizzarra; ed i Pittori, che bene intendono, ci riconoscono grande artifizio, e perciò sommamente l'ammirane. Di costa poissivede il Diluvio. E grande la moltitudine dei corpi morti, che sono dipinti: Ma si reggono in cima del monte alcuni campati dall'acque, effigiati con molta industria, ed in compagnia di Noè con bellissime attitudini, e con gran disegno assai fanno fede, quanto bene la virtà di sua arte intendesse questo > raro artefice. Gli Angeli, che sono per l'aria, sono essigiati con artifizio sopra ogni stima raro. Molte figure, che sono da basso in ciascuna di quefte due storie , sono di mano di Agnolo Bronzino , e di vero lodate da tutti, e con ragione. Eil S. Lorenzo ignudo sopra la graticola con alcuni puttini, sono altresì di sua mano; appresso ci ha il ritratte del Puntormo fatto di estrema vivezza. Si vede in alto Adamo, ed Eva di mano del Puntormo, ed il mangiare del Pome vietato di colorito bellissimo, e poseia quando sono cacciati del Paradiso, e quando col sudore del volto zappan-

do deono procacciarsi la vita. Eellissima è la sigura di Abraam, quando sacrifica il figliuolo; e l'attitudine d'Isac molto è lodata; dove gli artefici, quando commendano il disegno di queste due figure, non si possono saziare. Si mostra la fierezza di Cain, quando uccide il fratello, di bellissimo artifizio; ed Abel, che da tanto furore si vuol fuggire, esser non puote più singulare, ne più raro. In somma è questa pittura di Giacopo mirabile per colorito, nobile per difegno, crarissima per rilie vo: e se à queste doti, onde divenzono le figure oltra l'altre mara vigliose, fosse aggiunta l'ottima imitazione, sarebbe l'opera di vero senza pari. Perche esser non puote, mentre che si mira quello, che è dipinto, attentamente, che si accordi l'animo, che così sea verisimile, che passi la bisogna del fatto; la qual cosa conceputa nel pensiero, cade poscia il tutto dal vero, e riputato vano, si tienc à vilc, ed à nessun modo fi apprezza. E certamente se bavesse imitato in guisa conforme al verisimile, leggendo nelle Sacre lettere, & recandosi nella mente, come potè di vero il fatto auvenire, si come di Andrea del Sarto si è detto, haurebbe Giacopo agguagliate il valore de' più chiari artefici, e per au ventura superato. Da quella pittura perocchè su l'vitima di suo pennello anzi biasimo che lode parmi ne ritraesse, e ciò cred'io essere adivenuto, por aver egli dato in una pertinacissima spo-condria, ond'è seusabile assai; Durò tal laverie andici anni, ne mai volfe ch'alcune il veil vedesse: Nelle parti di que' corpi molte cose belle vi sono, come la, distinzione de' muscoli, ma tutta l'opera in se è molto consusa, e
sforzandosi di sar più che meglio, non gli si
possibile arrivare al bene: così talvolta gli
vomini di stima, troppo di lor medesimi presumendo ingannati rimangono, poiche secondo alcuni non vi è artisizio, non colorito
non grazia: l'attitudini quasi tutte ad un modo, molte delle quali sono anche un pò disconvenevoli: Nella parte destra mancavano quad'egli morì molti gnudi, e dalla parte della
resurrezzione le sigure per un bracio d'altezza per lo lungo sotto le sinestre, quali tutre
sinì il Bronzino vecchio suo scolare, che asno grazia migliore: Nella Croce poscia alla

Cappella della Stufa e una tavola di mano di Girolamo Macchietti, dove fono dipinti i Magi, che offeriscono i doni al Salvatore. Molto è lodato il colorito di questa opera, e parimente il disegno: La Vergine ha sembiante divoto, e tenendo il figliuolo in sue mani, il pone innanzi à chi l'adora, con attitudine leggiadra, e molto pronta. Il Rè, che presenta, e fatto con sommo artifizio, e le altre sigure appresso essigiate con industria mirabile. Perche quelli, che sono interdenti, in quella guisa apprezzano questa tavola, che lodandola di disegno, di colorito nobile, e dolce al valore de' migliori Pittori di questo tempo l'agguagliono, e l'antipongono. Poco appresso

cièla

Sagrestia nuova, la quale per l'artifizio di Scultura, e di Architettura d'tutti i luoghi si dee à ragione antiporre. Nel dare ornamento alla Città puote molto la Pittura; ma la Scultura, e gli edifizi più anno del virile, e più contra l'ingiuria del tempo si difendono. Sono tenute care le statue di sourano artifizio; ma le fabbriche in una subita vista del valore di coloro accendono la gloria, che ne sono stati autori. Perlo che con suprema lode sarà ricordato tutta via il nome di Clemente VII. à nome di cui questa rarissima sagrestia è stata ordinata. Ma non è di vero picciola lode di Fiorenza, che dentro delle sua mura sià un ricetto non pieno di artifizi, mapiù tosto di gioic singulari; il quale per lo splendor cotanto è luminoso, che per tutto si stede per sua chiarezza, prodotto da un suo Cittadino, cioè dal Buonarroto, in cui la virtù delle tre arti venuta in colmo ha mostrato al mondo l'estremo di sua possa, e quanto alto possa humana industria innalzarsi. Si vata la gra Città di Roma per molti artifizi di sommo pregio; si gloria Venezia in sue superbe fabbriche, ma non si conosce minor Fiorenza in questo; anzi con ragione, più s'apprezza di tutte e due, & oltra i Palazzi di superbo artifizio, er i tempi di souran lauoro per lo pregio di questa nobilissima Sagrestia di maggior gloria si stima degna. Ora, si come giudicò non ha molto tempo la Città di Pauia di essere infelicissima, quando presa da Lotrecco per forza, venne ins pericolo di perdere una bellissima statua di bron-20

zo di antico artifizio, che auea, e posto in oblio di esser venuta in seruità, per questo tuttania mostrò dolore inconsolabile: Così per lo contrario dee far festa la Città nostra, la quale ornata di bellissime Pitture, piene di fabbriche rarissime, per l'artifizio, e per l'industria, onde è stato fatto questo nobilissimo ricetto, dee la palma di bellezza sopra tutti i luoghi attribuirsi . Perche se Tespie, per altro terra di poco pregio, per la statua di Cupido, fatta di mano di Prassitele, come narra Cicerone, diuenne nobile, e famosa, doue sonente per pascersi della mirabile vista gran numero di gente straniere, di lontan paese era usata di andare : che si dourà egli dire della Città di Fiorenza, la quale è verso di se bellissima in ogni parte, e colma di ornamenti isquisiti, per questo alber go cotanto prezioso ad ora, ad ora, e da gli huomini del medesimo luogo, e da gli stranieri altresì cotanto è ammirata? Gli artifizi più di tutti mirabili, che già fossero al Mondo, sette a numero erano stimati; e perche pasauano l'umana industria per bellezza, che adora, adora era in uso, erano marauiglie nominati. Ora senza cercare lontan paesi, e diuersi, in questo picciol luogo di questa Sagrestia di mano del Buonarroto adunate insieme in sette statue si reggono se così con ragione si possono nominare] sette marauiglie; di cui prima che si fauelli, non sard per auuentura a chi legge discaro, che di questa Architettura del Buonarro. to altresi primamente si ragioni. Come dell'al-

tra Sagrestia si è detto, così è di questa il corpo di forma quadra, e per ogni verso xx braccia. Negli angoli si leuano da terra certi pilastri di ordine Corinto di bellissima vista; sopra cui po-Sano architraue, fregio, e cornice con risalti di somma grazia. In una di queste faccie è diuisata una tribuna, la quale sfondata nel muro circa'vii. braccia è incredibile a dire, quanto è. bella per maestà, e leggiadra per pulitezza. Da , basso tutto di marmo, resiede uno Altare, alquan. to più in suori della linea del muro, tutto isolato, e da terra quattro scaglioni si solleua: è retto questo Altare da 4. balaustri, con ornamento riquadrato, con la più bella grazia : che da senno umano si possa divisare. Dinanzi con isquisità grazia in sù due canti, sopra due pilastretti, alla medesima altezza dell'Altare co' medesimi membri di basamenti, e di cimase, di marmo als tresì sono collocati due bellissimi Candelieri, intagliati con festoni, e con grottesche, e con altri ornamenti, così gentilmente bizzarri, che vincono per sua bellezza ogni facultà di parole, & ogni pensiero, e di vero tanto è dato di maestà al luogo santo per l'industria del Buonarroto mirabilmente rara, che gode l'animo altrui nella vista di si alto artifizio, e nella contemplazione di lauoro, che sopra tutti è gentilissimo, si sa più lieto. Nelle altre tre face e rispondono tre archi all'arco delta tribuna sopra la cornice, ma con picciolo sfondato: al diritto poscia de' prim? pilastri sopra la cornice si muone un altro ordine.

Li opera Corinta , simile a quello , che è di sotto , ma di minore altezza, il quale regge una cornise, che gira intorno, intorno con artifizio raro, e per bellezza maraviglioso. Si posa poscia un' arco in ciascuna faccia sopra questa cornice, la quale, come è l'arco, è di pietra serena bellissima di vista, che nel campo bianco mostra sembiante nobile, e ricco. Risiede poscianel campo di ciascuno arco di pietra serena, un finestrone altres? fatto adorno da somma grazia con frontespizio maraviglioso: e come che sia da basso alquanto più largo, che non è disopra, tuttavia è nella vista molto magnifico, e bellissimo. Sopra questi archi gira intorno una cornice di pictra, dove si posala Tribuna: la volta di questa Tribuna di varij ornamenti di stucco è stata la vorata da Cio vanni da Vdine; do ve si veggono quadri sfondati, che nel sormontare verso il punto del mezzo di minus (cono d poco d poco con raro artifizio; est veggono fogliami, rosoni, uccelli, maschere, e varie cose bizzarre, che sono messe d oro, di som. ma industria. In due faccie di questo nobilissimo luogo da basso ha poluto mostrare al mondo il Buonarroto la suprema bellezza dell Architettura: e di vero effer non puote il suo avviso più vago per leggiadria, più nobile per maestà, ne per ordine grazioso più ornato. Sono in queste due faccie rispondenti verso di se due (assoni fatti meroftata di marmi bianchi, con vaghi pilastri, sopra cui si posa una cornice, e sopra l'cornice tre Tabernacoli di grazia bellissima, anzi sono fatti

in guifa, che egli non pare che bellezza maggiore si possa da humano av viso imaginare. Il Tabernacolo principale è messo in mezzo da due pilastri doppij; dove si veggono capitelli, cornici, e rarishmi intagli, fatti con bellezza così felice, che non chiede la voglia altrui, ancora che sia bramosa, ne ornamento più sublime, ne leggiadria più allegra. Da basso sono due porticelle per faccia divisate con ornatistipitise con mensole di vista maravigliosamente adorna: sopra queste poscia ci ha un Tabernacolo ricco di ornamenti, e di leggiadriffimi intagli; ma il frontespizio, cherisalta con rara bellezza, più esser non puote maravigliose, ne più magnifico. Di sopra al dritto de questi Tabernacoli, e sopra la cornice, che è di macigno, si vede una finestra della pictra medesima altresì che con architrave, fregio, e cornice, e confrontespizio oltra ogni stima è bella, ed oltra ogni apviso è mirabile. E di vero egli pare, che ogni miglior sapere, ogni gentile artifizio, ogni sourana industria sia adunata in questo nobilericetto, e che sia piounta dalle Grazie tutta la leggiadria, tutto l'ornamento, tutta la nebiltà, onde puote divenire opera humana incomparabile, e stupenda. E come che egli sia stato alcuno, (però che nell'artifiz:o del Buonarroto non riconosce quello, che è scritto nelle carte di Vitruuio) che abbagliato dallo splendore di tanta bellezza sia stato pensoso, ed in ammirarla non habbia usata molta prontezza; egli pensare si dee, che l'Architettura non è arte, laquale imiti la

natura, come nella pittura interuiene; ma 176uata da humana industria, ad hora ad hora divien migliore, e dall'humano auviso si fà più bella. Terche vedesi egli alcuna cosa nell'opere del Buonarroto, posto in oblio quello, che da Vitruvio è stato scritto, laquale lodevole non sia, e sommamente maravigliosa? Da gli huomini già fu commendato l'artifizio de gli Architetti, e divenne legge quello, che prima non era legge, e per la commune lode fu data regola, e misura à gli edifizij: la quale se alla ragione non è contraria, perche non dee ancora in questo tempo valere nel Buonarroto, come già ne gli antichi secoli ebbe luogo? e certamente è cosa indegna, che chi è stato di valore incomparabile, venga in dubbio di suo gran merito; e chi à bastanza giamai lodare non si potrebbe, malignamente sia ricordato. Perche è stato l'auniso stupendo nel Buonarroto, e senza fallo più di tutti ammirabile. Egli ben sapeva, come dee l'ottimo artefice sopra tutto mirare al volere di tutta la gente, e con ispegliato senno considerare attentamente, onde egli à tutti con l'opera sua sodisfaccia : e di vero, quando si veste il savio artefice il pensiero ticoloro, che dell'opera sua deono giudicare, senza dubbio in perfezzione si avanza, ed à segno più lublime, e più nobile arriva. e si come il servitore in sua condizione molto è di valore, quando egli in tutte le cose, del tutto piace al suo padrone: così l'artefice, il quale nella sua Cistà estromento dell'humana felicità, è nobilissimo

quando servendo à tutti, piace à tutti parimentes e quando senza errore è l'opera sua verso di se colma di lode, e di onore. Ora, che sia stato il Buonarroto fornito di auviso tanto nobile, e tanto maraviglioso, oltra'l grido onorato, conforme in tutte le genti, l'artisizio ancora, di cui abbiamo detto, di questo à pieno ci sa sede. Ma non meno nelle statue è singulare questo sublime intelletto; nella vista di cui ogni più nobile iugegno resta ammirato per la bellezza, e per l'artisizio, che vi è incredibile, del tutto suppesatto.

Con grave considerazione, e da Filosofo più tosto, che da scultore, sopra due Sepulture ha sigurate il Buonarroto quattro sigure, le quali tutte quattro signisticano il Tempo. Perche quantunque non sia alcuna cosa generata dal tempo, ne corrotta altresì, ma si generi in tempo, e si corrompa; tuttavia, secondo quello, che communemente si dice, ha il Buonarroto con la sigura del Giorno, de la Notte, ael Crepuscolo, e dell' Aurora, quasi con vaga perifrasi, espresso il Tempo, da cui, seguendo la morte, è la vita nos stra consumata. Da man destra adunque sopra il Scpolero, dove è il

Duca Giuliano de'Medici egli si vede prima in sembiante di huomo una bellissima figura, a la quale, però che è in atto siero, e svegliato, è

chiamato il

Giorno; è in questa sigura attitudine molto viva, e piena di vigore, e pare che voglia opevare, quantunque sia à giacere, e mostra destra moven-

movenza, ed attiva. Ha messa vivezza il Buo. narroto gagliarda molto nella testa, e nelle membra con gran ragione . Perche si come adopera l' huomo, mentre che è giorno, ed in quello mentre she dura, è vigilante; così di azzioni vive, e di fattezze virili ha di bisogno nostra vita, come con mirabil senno in questa figura è stato espresso. Eglisembra di svegliarsi nivamente, e volgendo la testa verso chi il mira, piegale membra in tale attitudine, che come che sia in cosa pera malagevole, da questo maraviglioso artesice è stata tuttavia con agevolezza felice effigiata. Perche si veggono le spalle, e del corpo, che move, alquanto della parte dinanzi; ma talmenmente è intesa ogni cosa, io dico le ossa sotto la, carne, i ner vi; onde le membra si congiungono, che non con maggior grazia è la bisogna in sua diffinizione, che qui hà potere l'artifizio nell'equivoco. Si veggono i muscoli carnosi, le misure del corpo humano sicure in ogni parte: ma stupisce, chi il disegno delle gambe, de' piedi, delle braccia contempla studiosamente; il quale ne'più raro esser non puote per l'industria ne più mirabile per sua bellezza. La gamba sinistra, che posa in su la coscia, come in atto di natura sovente si vede, oltra ogni stima da gli artesici è ammirata, ma che sia la difficultà, come è detto, divenuta agevolezza, si come è cosa insolita, così mostra questa figura degna di lode sommamete, e oltra modo di essere sopra tutto apprezzata.In sebianza poscia di dona che dorme saporitamëte, tenuta di artifizio incoparabile la Not126

Notte di età più matura al quantodell'Aurora; ma conforme al tempo di questa parte, come chiede la ragione. E qui la carne in tal guisa imitata, che par vera, la disposizione del corpo, che sembrache dorme, pare che respiri, e che uiva: e certamente cotanto e grande l'industria, che in certo modo dir si puote, che sial' artifizio mutato in natura, il marmo nella carne, e l'industria in vivezza. Chi mai vide posamento di piedi si leggiadro, unione di membra così nobile, e fattezze di corpo si gentili? Nel rovescio della. man destra tiene il capo appoggiato con attitudine leggiadramente bellissima; il gomito del braccio si ferma sopra la coscia sinistra, e la gambaalzata nel fine del piede sopra un festone di frutte col più dolce modo, che ingegno humano giamai, possa divisare. Ci ha uno uccello, che molto en vago di tenebre, il quale ricoverato sotto al ginecchio significa con bell'auviso, come di dimorare sotto la notte si diletta, e suggendo il giorno, che così gli e presso, e tanto e suo nimico, e come. fallir non puote, chi mira questo, se brama di conoscer quello, per cui e fatta questa figura. Ci sono appresso frutte, lequali, come che inogni, tempo, tuttavia nella Notte crescono molto, e prendono humore. E bellissima questa figura; quando mostra sua veduta nell'entrare in questo luogo da man finistra, e nella destra parimente ; ma nel mezzo, ed in faccia oltra ogni stima e stu. penda. Però che quelle parti che sono in corpo bumano, qui sono espresse felicemente; e dove so-Bol'of-

no l'oßa situate, doue i muscoli nel vero, qui contraffatti dall'artizio si scambiano; anzi questi fabbricati dal Buonarroto gareggiano con la natura, e col vero, e di essere di pari bellezza, e da vantaggio, pare che contendano. Qui non puote sottigliezza di humano ingegno per moraere, ne lingua altresi per trafiggere: anzi gran campo è dato alla lingua, ed all'ingegno per commendare industria così mirabile, appiso così così compiuto, le giudizio così sublime. Perche l'esprimere la dolcezza nel marmo, e lo spirito in cosa dura, e la uivezza in quello che non ha vita, è opera di virtù più che humana, anzi di alto valore, e divino. E famosa ne gli scritti la Venere di Prassitele, comperata già gran prezzo da gli huomini di Guido: nella quale Isola molti per veder quella da divesi luoghi nauicarono; per questo tanto clla in lode si avanzò, che si of-Verse il Re Nicomede, quantunque iu darno, di pagare tutto il debito, che havea questa gente, pur che li desse questa statua. Ma homai tanto è famosa la Notte del Buonarroto , e per sua sourana bellezza riputata incomparabile & che eguale alla bellezza di Venere, anzi più rara, e da tutto'l mondo ammirata è salita in tanta stima, che dalla lod e in fuori non si trova pregio, che tanta perfezzione così mirabile, così eccessiva possa agguagliare. In questa felice agevolezza, in questo studio senza stento, in questa vivezza dilicata, ove non si conosce fatica, non si vede sudore, ben conoscono i più chiari artesici, quanta faticha

faticha si duri quanto sudore, e quanto stento onde ad una minima parte si arrivi. Da nobili Scrittori è stata lodata in versi, e'n prosa; ad hora, ad hora con diversi propositi honoratamente si ricorda: ma maggior lode di tutte è quelle, quando altri dse stesso sa fede di si alta hellezza, laquale in questa arte è senza pari, ed ammirabile oltra ogni stima. La sigura poscia del

Duca Giuliano de' Medici, che siede in signoril sembiante, Per la vigilanza figurata, & rara di vero, e maravigliosa. L'honor del volto, e le fattezze della persona in una sola vista, fanno palese la grandezza dell'animo acconciamento: La testa quisi viva di pronto vigore, e di graziosa proporzione con sue membra non par di vero, che sia senza vita, ne senza spirito. Lodano gli artefici, chi le braccia, ed i capelli; chi ammira le mani, e le gambe; ma quando il tutto considera, per la somma bellezza, si empie l'anima altrui di stupore, come habbia potuto tanta indufiria giamai operare, che il marmo non sò in che modo sia fotto nivo, e la durezza carne, e quello che non il nuove habbia moto, e adoperi. E fecome in chi comanda è dice vole molto la vista signorile: e la belle zza con dignità : così nel vedere questa figura, che tiene in mano il bastone di S. Chiefa, tosto vi si conosce maestà vivile, ed auviso tutto honorato, e tutto grave. Ad una ad unaraccontano le bellezze delle parte gli artefici, le quali si reggono mirabili, ed infino ne gliocchi nella bocca, nel naso consscuno raro artifizios

manoi la persona tutta considerando, con ragione dir possiamo, come nelle fattezze magnanime. e nella maestà, che spira dal volto, si conosce una industria mirabile, e sorrana. El'armadura d; fazzione veramente da guerriero, con maniera peregrina, con dignità sopra la persona aggiustata: rispondono i calzari à tanta bellezza, ed in sù la carne fanno mostra di vero militare, ed bo. norata. E senza dubbio egli non è huomo, che alla vista di questo raro Campione di S. Chiesa, tosto non comprenda oltra l'habito, il quale è magnifico l'animo generoso, forte, ed invitto. Egli quantunque non favelli, tuttavia è tale, che pare, chepossa savellare, e pure che diponga . i gravi pensieri, e si sollievi ad operare, fornirà quello agevolmente, che da huom, che uive, è operato. E l'artifizio grande, mirabile l'industria, ed ogni parte, che dall'arte dee procedere, fingulare; ma molto è cosa maggiore la prontezza nella vita, il vigore nella natura, e sopra tutto il costume, ed il uivo auviso, che si scorge nel volto; il quale si come è magnanimo, così sa sede, come operazioni alte, e pregiated usato di operare. Di costa poscia sopra l Cassone, dove è sepolto 😻 il Duca Lorenzo, e'l Duca Alessandro de' Medici, egli si vede parimente una figura che signisica il Tempo, prima che venga la Notte, chiamata con roce Latina

Crepuscolo, il quale fatto di stupendo artifizio, incredibilmente è da gli artesici ammirato. E li vero cotanto è in ogni parte questa sigura L 1 maramaravigliosa, che saziar non si puote chi più intende; egliartefici, quando considerano attentamente nella bellezza oltra tutte sourana restano confust. Ha figurata il Buonarroto la disposizione dell'huomo, quando vuol dopo le fatiche del giorno prender quiete, e nel riposo si adagia: perche calando le membra nel luogo, ove si posa, si ristora poscia, come in questa figura auviene, la quale è fatta con artifizio miracoloso, erarisimo. E ammirato il petto nell'osatura intesa con sommo sapere: e con ordine così sicuro è fatto ogni muscolo, ed ogni parte esteriore, che risponde à quello, che è dentro, che più alto di vero non pare, che possa sapere humano in questa arte sormontare. E certamente egli pare che prima habbia il Buonarroto formate l'ossa, e quelle di carne ricoperte co misure di ogni membro oltra ognistima mirabile, e risoluta. Le braccia sono car nose, e naturali, ed unite alle spalle con dolcezza, del tutto paiono vere. Le gambe posciased i piedi sono fatti, come ne più ne meno si veggono nella natura. E mara viglioso l'auviso di questo singulare intelletto, quando alcuna cosa, che nel vivo si rede, ruole imitare: Però che egli l'esprime confelicità così gentile, come ne più ne meno nel vero si conosce : si come ha fatto nel ginocchio sinistro di questa figura; il quale dolcemente disteso mostra l'ossa, e le congenture ottimamente: ma nel ginoce bio destre, il quale si sforza, resta il tutto pulito, ed accecato: ed inciò con tanta bellezza è chiaro l'artifizio, che pare, che il tutto fia

to sia fatto dalla natura, anzi da virtù sora humana, e mirabile. Senza fallo in questo status si conosce una sicura e rara intelligenza del Buonarroto nella fabbrica del corpo humano; in cut però che egli pose studio molto grande, anzi intese senza errore, come il corpo merce de' ner vi, e. dell'ossa opera il suo moto, come sono verso dise unite le membra, con qual mezzo insieme con. giungono, egli perciò non è maraviglia, che tutti gli art efici da questo siano superati il quale nel formare i corpinel marmo, di tutti meglio intese questa fabbrica mirabile. Nella qual cosa tanto puote questo sapere, quando eraro, quando es compiuto, che nel formar le figure infonde in quelle uivezza, spirito, e moto; e de' primi honori fa nobile acquisto. Per lo che, dove le braccia con le spalle, il collo col busto si congiu gne, e do ve è unione di membra in corpo humano, e incomparabile l'artifizio del Buonarroto , e flupendo ; ne solo è de' moderni maggiore, e di più stima, ma vince gli antichi, come auvisano i migliori artefici, ed alla lode di quelli passa innanzi. Perche non pensi alcuno, che e sia alcuna statua moderna, danticha, che più di questa del Buonarroto sia conforme alla natura, ne che fornita sia di vigor maggiore, ne di maggior ui vezza Nel tutto, come altrove è detto, hanno vigore le cose de gli antichi, e dentro à quelle si conosce forza, e lodevole industria: ma quando ogni parte si esamina attentamente, e con quelle del Buonarroto si pone à paragone, egli vien meno ogni aubbio,

che nell'unione delle membra e possano andar di pari con questo divino artefice, da cui con ragione di vero sono superati. Perche senza aiuto della Notomia, laquale, come dicono molti, non fu nota àgli antichi non possono esprimere felicemen te quello gli artefici, che nel corpo humano si contiene; come per lo contrario con incredibile indufiria è stato fatto dal Buonarroto; il quale usate in questo affare con somma industria, ha fabbricate le sue figure col miglior artifizio, che giamai tragli antichi, e tra moderni si sia veduto. e in questo tanto si è avanzato, che alcuna volta è auuenuto, che chi molto è intendente, quasi da troppa bellezza abbagliato, da quella si è tolto dinanzi, e contento di una parte, vinto da soverchio di dolcezza di mirare il tutto attentamente non si è curato. Ancora hoggi ne gli scritti è ammirata una statua di bronzo di un cane, la quale come si dice, si leccaua una ferita, da gli antichi stimata tanto, che conseruata nel Campidoglio di Roma, era costume, chi di questa prendeua cura di entrar malleuadore per la vita: peroche nessun pregio si stimana, che fosse così grande, il quale potese il valore di quella agguagliare. Ma ripusata questa figura del Buonarroto appresso noi di valore incomparabile, non è di bisogno di darle pregio in questa guisa: laquale ammirata sopra tutte (che è pregio maggiore di ogni altro) e da tutti altresi senza fine commendata Si vede polcia

L' Aurora di mirabil bellezza, la quale nel corpo, nelle fattezze mostra industria incomparabile. Hora, si come l'Aurora è del giorno la prima parte, così di età giovenile, ed in sul fiorire èstata formata questa figura dal Buonarroto. Ed in ciò egli si vede felice la sua industria, e colma di gran sapere. Ella è figurata in atto, che come nell'Aurora si costuma, si suegli con la più gentil grazia, che nella mente, e nell'opera si possa di visare. Si piega con la testa alquanto verso la spalla destra con mouenza leggiadra, e posata la persona con diceuole destrezza mostra le parti del corpo difficili nell'imitare, fatte tuttauia con marauiglioso artifizio, ed ageuole. L'ornamento del capo, diceuole à giouinile età, è ordinato con somma grazia: ma nell'artifizio fiupendo della persona restano i migliori artesici ammirati, come abbia giamai potuto pmana industria, co' ferri, e con la mano cauar del marmo quasi la carne, e darle mouenza, e vivezza. Chi vide mai petto con tanta dilicatura ordinato, e così bene espresso con industria, come qui nella fabbrica di questo corpo egli si vede? le braccia quasi tolte dalla natura, gentilmente suelte, ed intese con risoluta misura, e nobilmente leggiadre à tanta bellezza sono condotte, che giamai, come è cosa giusta, lodare à bastanza non si potrebbono. Risponde l'artisizio dell altre parti, come delle gambe, e de' piedi, al tutto maranigliosamente: e come che altri si muti di luogo, onde si fa diuersa veduta, tuttauia riesce l'industria rarissima, e stupenda. E ammirato il dolce modo dell'artisizio, per cui è satta la freschezza delle carni: e pare, che siano le membra in quella guifa dilicate, come dalla natura in tale età sono sormate. Per questo considerata la bellezza di tutto'l corpo, la somma grazia di egni parte, e'l disegno marauiglioso, vengono in dubbio gli artessici, se più la Notte dell'Aurora sia singulare: e come che non siano risoluti, à cui la palma di si gran lode concedere si debba, tengono tuttauia per sermo, che siano amendue stupende, ed ammirabili. E beu poi di bellezza oltra tutte in-

comparabile il

Duca Lorenzo, figurato per lo Pensiero, e di artifizio, se il vero dire si deue, senza pari. E gli siede nel suo tabernacolo in guisa tale, che sembra di effer viuo, e senzadubbio vero, come già fu., chi e' somiglia, in sue azzioni. Nel suo sembiante croico spira maestà, e ben par degno di riuerenza in sue fattegze virili, per cui è veris.mile molto, che ogni onorata impresa à fine egli recasse. Per lo che (e' deuest ancora nell'altre figure intender questo) così è felice nell'imita e il Buonarroto, cosi sempre arriva al segno più so Brano, e più compiuto, anzi sempre si veste quel pensiero, e prende quel gusto, di cui l'huomo tuttavia è fornito; che prodotta l'opera al mondo, genera poscia maraniglia, e stupore. Questo è quello, che gli Scrittori molto savij dicono di Fidia: che non prima veniua à vista altrui l'artifi to di quello, che come cosa sourana, era commenmendato. Vt Phidiæ fignum fimul aspectum, & probatum est. Ma per auventura più giustamente questo del Buonarroto dire si des: l'industria di cui non solo si commenda, poi che è veduta, ma ancora si ammira. Il braccio sinistro, che posa su la sinistra coscia con la mano regge la testa con dignità; l'altro braccio poscia si serma in su la destra; onde quel militare auviso agevolmente si comprende, che mostra à pieno il coraggio magnanimo, e forte. Con viva bellezza sitira al quanto indictro il busto della persona, ma con grazia virile, ed in quella guifa, che fa l huomo che è vivo, e vivamente adopera. E incredibile à dire, quanto grande sia l'artifizio di questa statua, e la bellezza in ogni sua parte. Si vede l'armadura in su la persona adagiata da maestra mano; apparisce tale il signorile auviso, che dir si puote, che comandi: i calzari dicepoli à gran guerriero pare, che mostrino la destrezza del moto, che ne' Capitani pregiati si richiede: il Morione, che hà in testa si come genera terrore ne' nimici; così aggunge maestà in questo guerriero, che il porta, e si vede divisato con fierezza: ma vna vista fiera dolcemente terribile, sparla nel volto, e nelle fattezze della persona, sa sede à pieno di un sapere incredibilmente raro, di cui più di ogni altro fu pieno questo maraviglioso artefice. Ha messa in questa figura l'altima mano il Euonarroto, anzil estremo di tutto quel valore, da cui puote esser fatta opera vmana, più mirabile, e più compiuta; e come che siano le altre

L 1 4

fir 21 =

figure, come si è detto, maravigliose, questa tuttauia più è verso di se più singulare, più compiuta, epiù supenda. E di vero se fu famosa las figura di Policleto, a cui diedero nome gli artefici, che delle altre per sua somma bellezza fo!se regola, e legge; chi negar puote, che per ciò non sia degna di si alto privilegio questa del Buonarroto, aggiustata con ragione infallibile alle misure non solo di natura, ma conforme alla voglia di chi alla vista si presenta, riempie l'animo incontanente di incredibil marauiglia? le braccia, e le mani, la testa di stupendo lauoro, le gambe, e'l petto effer non possono verso di se ne țiù belle, ne più rare': ma il sembiante viuo, anzi erosco; la persona piena di dignità, da cui se aspetta non sò in che modo la parola, del tutto fanno palese, come è questa statua di bellezza oltra ogni stima mirabile, senza paragone, e senza pari. La

Vergine, cheè messa in mezzo da S. Cosimo, e S. Damiano, nell'altra faccia doue da basso Lorenzo Padre di Leone X. e Giuliano Padre di Clemente VII. sono sepolti, è di mano del Buonarroto parimente: Dal Duca Lorenzo, e dal Duca Giuliano in fuori, tutte le altre sigure insqualche parte restano impersette, ne come si vede, hanno auutal ultima mano dal Buonarroto. Ma questa Madonna ancora che sornita non sia, mestra in se tuttania sapere insinito, e divina intelligenza. Siede la Vergine con dignità, e posa la gamba simistra si la destra, e sopra questa posicia.

scia si innalza il puttino con bellissima grazia per prendere il latte dalla Madre. Nobilissima è l'aria di questa Madonna, e l'attitudine, che fa in sua operazione, non è umana, ma celeste; il panno della vesta esser non puote sopra la persona più aggiustato acconciamente; sono le pieghe poche, ma come sono nel panno bellissime, e del tutto vere: le mani per grandezza gentilmente mirabili, e la testa, e'l collo mostrano di rarissima industria sommo sapere. Il puttino nel marmo, pare che si muoua, e che quanto è possibile, soanemente faccia forza alla durezza, che di atteggiar la persona troppo gli contende. Di disegno, e di viuace bellezza, riputata questa figura, da chi è intendente, incomparabile ; e doue più è toccata dalla mano del Buonarroto, quini si conosce morbidezza di carne, e mouenza di spirito. Ma è cosa mirabile il considerare l'artifizio di un panno, che ha in testa la Vergine, il quale, come che penda più in una banda, che in altra, non leua perciò grazia, ma le accresce dignità con maniera iucredibile, e bellissima. Di commendare questa testa della Madonna, e di ammirarla sagrare non si possono i migliori artesici;e per l'auuiso sopra ogni altro raro, e sourano restano abbaglisti, e smarriti, come abbia potuto umana industria penetrar tanto ne' segreti di suo artifizio, che venga poscia essigiata ogni parte, come è ne più, ne meno nella natura; in guisa che egli pare che spiri, si muoua, e che adoperi. Il costum diumo esser non puote verso di se più raro, ne p miramirabile. Dinanzi a questo sembiante si dilegua. ogni viltà, e di anuisi santi, come conuiene, si accende: spira egli bonta diuina, e diuozione: infonde un vigor nobile, e pregiato, che mirabilmente informa l'animo a pieno di santi pensieri. In somma quello, che qui ha fatto il tutto, io dico l'artifizio, si pone in oblio; e puote il tutto all'incontro la viuezza; e la mouenza; per cui, come è il puttino, è la Madonna altresì senza dubbio incomparabile. Queste sono le sette figure del Buonarroto da tutti tanto ricordate, e tanto famose, anzi le sette Marauiglie tra tutte le altre, se dire si deeil pero: le quali ammirar ben si possono, ma lodare, come chiede la ragione, non potrà giamai, se non chi di fauella equale all'artifizio di quelle a pieno è fornito. Sono tenute appresso in pregio le figure, che mettono in mezzo questa Madonna, crdinate secondo launi-10 , e'l disegno del Euonarroto: perche egli stimare si dee, che usassero gli artesici l'estremo di suo ingegno, quando pensauano di por l'opera sua & paragone del Buonarroto; ma tuttania a giudizio at tutti sono bellissime amendue: come se rede il

S. Damiano fatto da Raffaello da Monte Lupo: è questa figura, mentre che siede, di disposizione nobile molto, intesa con buon giudizio; di cui perche più riuscisse l'opera lodenole, in gran parte su il modello, come auuenne ancora dell'altra, dalla mano del Euonarroto insormato. Sono presi auuocati S. Cosimo, e S. Damiano d'alla dalla Sereniss. Famiglia de' Medici, perche risponde a questo nome la professione, che gid secero in terra questi Santi. Tiene adunque un vaso da Medici nella sinistra mano questa sigura, con molta grazia, e molto viua: la testa, le braccia mostrano grande artifizio, e la persona tutta oltra ciò è commendabile: i panni sono di vero di marauigliosa industria, e da chi è intendente, sommamente apprezzati. Di mano poi di Frate,

Agnolo da Montor soli è il

S. Cosimo allato alla porta, che riesce in Chiefa, fatto di vero con rara intelligenza. Con bell affetto si volta verso la Madonna, e con la man destra, che tiene al petto, esprime un pensiero umilmente diuoto, e quasi à nome della Casa dei Medici pare, che pregbi per quelli, che di sua salute in lui han posta la speranza. Ammirano gli artefici il disegno, che in tutta la persona ricono. scono mirabile: le mani appresso, e le gambe, e la testa fanno fede, come quello, che è nel vero, ottimamente ju inteso da questo artesice, e nel marmo poscia con arte selice effigiato. Sotto a' panni, i quali sono bellissimi , risponde la persona con grazia, e con tale artifizio, che è riputata questa figurarara, e maravigliosa. A nome di Clemente VII. come è detto, fu fatto questo nobilissimo ricettto: e si come su aunenturoso il suo au. niso, quando elesse il Euonarroto più di tutti gli artefici singulare, e più sourano; così su sel ice, quando diede ordine à juo proposito per lo si ne, ondo per questo si era messo primamente. Perche

all'Altare di questa Sagrestia, che bail titolo della Resurrezzione, egli volle, come si osserua inuiolabilmente due Sacerdoti ad ogni bora, in ogni tempo facessero erazione per quelle Anime de' viui, e de' morti, che sono della Casa de' Medici; cioè per quelli, che col sangue di coloro sono congiunti; quali banno fondata la Chiesa, o ne sono stati benefattori: e che la mattina poscia per due hore si dicessero messe, almeno quattro; per questo, egli si usa suegliata diligenza, e cura grandissima, perche il tutto, come fu divisato da questo Sommo Pontefice, à pieno sia fornito. In guisa che sempre si stà qui in orazione, sempre per coloro si pregala Dinina Maestà, i quali da chi fu autore di opera si santa furono eletti. Nell'uscire della porta, onde si va nella Canonica, dman destra Sitrova la statua di Monsig. Palo Giovio Vescovo di Nocera, ed Istoriografo degno: è di marmo Carrarese; siede vestito con gli abiti Pontificali, ed acconciamente e con bella attitudine la vivezza di suo elevato ingegno esprime: è opera d'Antonio da S. Gallo. poscia egli si saglie una scala, che guida al Chiostro di sopra, done alla prima porta li troua la bellissima

Libreria, tanto in ogni luogo famola, etanto memorabile però che è fatta con artifizio oltra ogni stima notabile, è ricetto di dottrina più di tutte isquistta, e più pregiata, si stende in lunghezza errea LXXX. braccia, e in larghezza xx. ed è piena di libri Greci, Latini, Toscani, Ara-

bici, Indiani, Caldei, ed Hebraici, scritti à mano con si sauio accorgimento, e in tanta copia, che da tutti gli huomini letterati commendata, intutte le scienze, ed in tutte le notizie si proba utile, e salutifera: e nelle bisogne più graui ricorrono gli huomini più letterati a testi di questo luogo, i quali oltra tutti sono stimati più sinceri, e più fedeli. Ella fu dal Magnifico Lorenzo de' Medici ordinata primamente, e poscia da Clemente VII. accresciuta: ma con più sucgliata cura dal Gran Duca Cosimo in perfezzione si è auan zata; à cui, come à Signor magnanimo, fu sem. pre à cuore; perche, per quanto à dottrina appartiene, egli la fece di libri preziosi più nobile, e più copiosa. L'architettura poscia di questo luogo è stata ordinata col disegno del Buonarroto con bellezza rara, e mirabile. Ed in questo così è stato felice il suo auniso, e così con gentili maniere, rare, e adorne altamente ha operato, che dal mondo, come cosa più di tutte nobile, è teauto in pregio, ed ammirato. Le regole, in cui ogni arte ha fondamento, ancora da'mezzani artefici sono osseruate; ma l'eccellenza di rara industria da peregrino ingegno, e sublime dee nascere; come in questa mirabile opera del Buonarroto apertamente si conosce. Dalla vista di cui, peròche è verso di se graziosa, e gentile in ogni parte, egli nasce quel diletto, che maggiore esser puote e più compiuto: Per questo ogni huomo, che, intendente, faragione, come è stato il senno inè credibilmente mirabile, onde così gran virtà èproceduta. Prima che si venga adunque nella Libreria, egli si arriua ad un Ricetto, che così chiamano queste luogo, pieno di sourana industria, e di artifizio oltra ogni stima marauiglioso. E di forma quadra questo Ricetto, circas xx. braccia per ogni verso: & al diritto della Porta della Libreria , divisata con sommo ingegno, ha una scala; per cui con tre ordini si saglie; In ciascuna faccia sono con raro giudizio divisate sei colonne, le quali mettono in mezzo alcuni tabernacoli, con architettura da gli altri variata, ma leggiadra nobilmente, e mirabile. E la maniera gentile, e peregrina, e non più reduta altrone; ma da sourano sapere ordinata, genera maraniglia in coloro, che più fere intendenti; e perche quast ride in sua somma bellezza, e tanto più piace, quanto più direstate nte si considera, egli pensar si dec che siano i mezzi singulari, e perfetti, posciache tarto e lodeuole il fine, che sempre esser dee sopra ogni cosa apprezzato. E come che le Colonne siano molto sottili in vista, e dalla mifura dell'altre Architetture differenti, tuttauta, perche non ci è contraria la ragione, cgli conuien pur dire, che in questa condizione propria del Buonarroto, altra regola formar si debba, lodenole altresì, come quelle sono de gli antichi, che da gli ariefici anno il confenso, e la lode guadagnata. Le mensole poscia, le quali nell'architettura sono usate per ornamento, e perche sono leggieri, non possono so-

stener peso, come di colonne, e di pilastri, se bene si considera in que sta fabbricha del Buonarroto, sono degne (però che sono bellissime) di lode, e non di biasimo. Elle adornino il luogo, poste al diritto delle colonne, e non reggono alcun peso:posciache le colonne si reggono in sul sodo del muro, come si vede, e le mensole sono di ornamento all' edifizio senza più . Appresso è di magnifico sembianoe la porta, la squale è al capo della scala. fatta adorna di ricco ornamento di pietre: in cui ci ha un frontespizio acuto, il quale risalta con molta grazia al diritto de' pilastri, con uno epitaffio di marmo di bellezza isquisita. Dentro poscia della Libreria risponde alla porta, che è rerso il Ricetto pn'altra porta molto ricea, e molto vaga di doppio ornamento; però che allato al muro egli ci a vn'ordine molto magnifico, e molto nobile, ed vn frontespizio di mezzo tondo, il quale, come si tiri indietro, tuttauia pare, che abbracci pn'altro frontespizio acuto di bellissima vista, che più verso la stanza della Libreria si sporge in fuori . A canto a'pilastri del primo ordine egli nascono due bellissime colonne di misura Dorica; sopra cui posa architrane, fregio, e cornice, con bellezza oltra ogni stima singulare, e risoluta. I banchi, sopra i quali posano i libri, sono di noce, e xxxxv, per banda, intagliati con gentil lauoro, e raro. Sopra questi banchi intor. no int. gira u Regolo di pietra serena di nobile se. biante: e sopra questo posano pilasri con le lor base, capitelli, e cornici architraue; e tra l'on pilastro

Aro, e l'altro egli ci è una vaga molto, e bellissi. ma finestra: a cui risponde fuori pn'altra di artifizio nobile, e singulare, e differente molto verso. di le'; in quisa che riluce nella ricchezza di ornamenti, di frontespizi , di cornici, di pilastri l' pno dall'altro variati così marauigliosa industria, che per l'oso ne ricetto più commodo, ne per magnificenza più sourano artisizio si potrebbe in pensiero vmano diuisare. Sono xv. siinestre in ciascuna banda, fatte con ornamento di pietra riquadrato, e con cornice architrauata di vista oltra ogni stima graziosa. Intesta della Libreria è situata vn'altra porta simile a quella, di cui si è detto, messa in mezzo da due finestre, come si vede ancora nell'altra, laquale a questa è di costa . Sopra pna cornice de' pilastri egli posa in' al to vu bellissimo palco, con partimenti di ouati, di festoni d'intaglio, fatti con rarissimo artifizio; doue si veggno grottesche, ed imprese della Casa de' Medici divisate vol disegno del Buonarroto: inguisa che nella verità di tanta bellezza, quasi da Jouerchio di splendore, resta l'animo altrui abbagliato: e veduto, come è recato in colmo con tanta industria, altro far non puote, che lodar foremamente si raro artesice di alto sapere, ed oltra mosto ammirarlo. E poscia il panimento ci esta Libreria tutto dinisato di mattoni bianchi, erolli, ou'è ribattuta la sossitta fatta col disegno del Tribolo: è di questa il disegno del Buonarroto, il lauoro del Carota, c del Tailo infigni intagliatori di quel tempo:

I di vero , si come souente auuiene , che un' animo gentile dentro in gentil membra felicemente si dimora: così pensar si dee, che dottrina dentro d si mirabil fabbrica preziola eltra ogni fima ne'libri si conserui; da cui mentre che si prende giovamento, si accende la lode di coloro, che di opera s gloriofa sono stati autori. Ma ritornando in-Chiela è contigua al coro dato principio alla maravigliosa, e per l'Epropa per non dir per il Mondo tutto celebre, e rinomata Cappella di S. Lorenzo, e siccome è edifizio che al defiderato fine non è condotte, ancorche di concinovo vi si lavori, così sarà poco modo d'appagar il desiderio del lertore, facedone io solo una semplice, ed abbozzata menzione: che seè vero ciò che da Mennone si racconta, che la casa di Ciro Rè de' Medi, tutta di pietre legate in oro fabbricata fulls, non fi poteva in essa altre che la spesa ammirare, ma qui oltre la spesa, e la materia, è maraviglioso il lauorie, perch'essendo tutta di gioie commesse, incrostata, son legate, ed unite talmente, che imumerabili una sola ne formano, e qui torna in acconcio quel detto

> Con magistero tal, che perde il pregio Della ricca materia appo il lavoro;

E se per cosa notabilissima del Tempio di Giove Capitolino da Tarquinio superbo edificato, si racconta, perche nelle sondamenta quarantamila libbre d'argento speso aveste, 546 Bellezze di

quelta non solo in magnificenza, e ricchezza a niun'altra fabbrica in verun conto non cede, anzi tutte l'altre a dietro di gran lunga si lascia, el'avanza: ma per dirne distintamente qual cosa; E' nel luogo accennato el retta una cupola alta braccia 104. situata in modo, che rompendosi la parete dietro l'altar maggiore nel, luogo più degno all'ordine di tutta la Chiesa acconciamente tornando corrisponde. E questa fin'ora da' piedi fino al pari de gli archi cho, la gran volta sosten-gono di pietre dure, incrostata, come d'A-agate, Diaspri, calcedoni, Lapis lazzuli, e simili pietre preziose, e già l'incrostatura è giunta a considerabile altezza. Il Cielo di esta volta cioè dall'ultimo ballatoio fino ad alto, sarà tutto di Lapis lazzuli, con rose di bronzo dorato: Negli Angoli di essa, essendo di figura ottagona son sei sepolcri collocati, che quattro son di granito d'Egitto, due di granito orientale, adornati, e divisati con altre pietre preziose, auendo nelle testate de' medesimi non solo, ma nel mezzo per di sotto alcune campanelle di bronzo dorate, a foggia d'arche antiche: Sopra ogn' un de' sepolcri un gran guanciale di diaspro, divisato con moltissime gioie, come granati orientali, calcedoni, Grisolite, Acque marine, topazi, ed altre pietre di pregio gran-de è posto, e sopra di esso posa vaga Corona regle tempestata di gioie simili, se non di pre-

gio

gio maggiore: Nel piedestallo, che serve di base al sepolero, è l'inscrizzione del Principe al quale è destinato il deposito, di calcedonio orientale riportato nel porfido, che dell' età, e del dominio gli anni dispiega; Tra l'ua Sepolero, e l'altro s'alzano raddoppiati pilastri di considerabile altezza tutti diaspro con capitelli di bronzo dorati; Intorno da basto son di pietre commesse l'armi, o vogliam dire imprese delle Città sottoposte a' due stati, Firenze, e Siena effigiate: Sopra ogni sepolcro sua nicchia di nero colore, nella quale una statua di bronzo dorato di al tezza di braccia cinque il Principe sepolto rappresentante con l'abito reale si vede. I quadri e commessure son tutte di cornici di bronzo dorate adornati, per render più maestosa, e superba la fabbrica, ch'a giudizio universale di chi l'ha vista, non ha compagna nel mondo, ed ha fatto inarcar le ciglia anche a coloro, che gravità ostentando si dimostrauano di maraviglia incapaci; Nel luogo più cospicuo, quel famoso Ciborio dee collocarsi, che in Galleria si fabbrica, fatto con tal'artifizio, e con tanta ricchezza di gioie che supera di maraviglia la maraviglia medelima

Il piano dell'altare, e la predella in terra oue il sacerdote posa, sono due gran tavole di diaspro, ciascuna d'un sol pezzo di braccia sei per lunghezza, e per larghezza brac. tre Nella parte sotterranea, ove i depositi, che or sono nella Sagrestia nuova collocar debbonsi, è un'altra Cappella di pietra sorte si nella sorma, come nel circuito alla superiore corrispondente, ed il Cielo deve esser sutto di pietre, che nell'oscuro risplendono: Nella Sagrestia vecchiaò per error lasciato il

Cristo puttino di marmo Carrarese, che per morbidezza di carni, e per disegno è riputato da tutti di artifizio incomparabile. La testa essernon puote più vaga, ne più graziosa, e si conosce una freschezza nelle tenere carni essigiata divinamente con estremo sapere. Perche considerata nelle mani, nelle gambe, ne piedi, e in ogni sua parte questa sigura, è giudicata di stupendo la voro da tutti, Oltre la Sagrestia nuoua nella quale i Cadaueri de' Principi sin che la samosa Cappella compiuta sia, si depositano; segueudo più auanti si troua la

Cappella del Sagramento che già a cante alla Sagrestia vecchia tenenasi, il cui tabernacolo, è di marmo fatto con molta industria da Baccio da Monte Lupo, ed il Giesù ch'è di sopra è di Desiderio da Settignano: la

Porta del fianco, laquale di fuori riesce in se la piazza, è fiata fatta col disegno di Michela-gnolo Buonarroti: è di somma grazia il fronte-spizio, che posa sopra un'architrane, ed i pilastri della porta altresì; doue si vede nella semplicità gelle parti, un sapere così leggiadro, e così grazioso, che ogni altro più isquisso artiszio in ciò

Pirenze. 94

resta superato. Pna tauola bellissima poscia st rede alla

Cappella de' Medici di mano di Fra Bartolommeo; fatta di chiaro, e scuro, laquale, come che sia abbozzata senza più, è tenuta marauigliosa tuttauia. Ciè una Madonna con Cristo in collo, e sopra S. Anna, laquale se volge al Ciclo eon le mani giunte, e pare (ringraziando Iddio) ehe esprima affettuosi pensieri', e santi. E la Vergine di bel sembiante, e'l figliuolo altresì: Molto è grazioso un S. Giouannino, che fa festa al Saluatore: E quasi osseruando il modo che chiede l'architettura, è messa in mezzola Madonna da quattro figure da ogni banda,e con tanta proporzione, e con tanta grazia, che se fosse fata colovita, sarebbe questa tanola rarissima, e stupenda. Due angeletti da basso, ancora, che come le altre figure non siano coloriti, paiono nondimeno di vilieno. Sopra S. Anna in aria si veggeno sette Angeletti di leggiadro artifizio, e si conosce in quelli viuezza, e così nelle attitudini vi ha dise-Ino mir abilmente sicuro, che doue più ha d fficulod, con gran lode di questo Pittore si conosce felice ageuolezza. Non cessano gli artifici, ne gli huomini intendenti di commendare il discono, che si vede mirabile in questa tauola: ma la disposizione delle figure conforme verso di se oltra modo e rara, e bellissima. Vi è il ritratto dell'Autore fatto allo specchio : fu allogata que. sta tavola al frate da Pier Soderini per collocarla nella sala del Configlio, e per quetto 11 la. M m

vi sono tutti i SS. Protettori della Cirta, ed altri SS. che ne' giorni di lor seste la medesima molte Vittorie etteune, una per lauorarla sotto una sinestra venne al trate una malattia per la cuale acato de pro a bagni, etor nato morì senza sinitla. La tavola possia nella

Cappella Martelli e di mano di Giorgio Valari ; doue è dipinta la storia S. Gismondo: In atti fici i, e bizzarri sono fatte alcune figure, mentre che si sforzano di gittar quello in un pozzo. Confierezza parimente sono altri intorno alla Mo glie, ed a' figlinoli, ed in habiti magnifichi di ve-Re, di calzari, fanno di vero ricca vifta, e bella. sono le persone di regia condizione, e perciò veflite affairiceamente, come conviene, con pregia to artifizio. Si vede in aria un gruppo di Angeli con le ghirlande in mano, per darle in premio del martirio, con belle, e varie attitudini di vero me. rita lode questa opera, la quale per invenzione, e per colorito emirabile. E quella alta brac. 13. larga 10. giusta il difegno del Bruttellesca, che voleva così futlero tutte, fi vien por alla

Cappella Ginori ci ha una tavold di mano del Reso, doue è dipinto lo sponsalizio della Madonna dinanzi al Sacerdote si mostra la Pérgine di aria nobile co molta modestià e in sua bellezza si conosce come è degna di riverenza: Di leggiadro sembiante è il San Giuseppo in giovenite età: e di vero per disegno, e per colorito amedue queste sigure sono riputate rarissime. Molte altre ce ne ha, che à questo atto intervengono, essigniate con giudizio ta;

to risoluto, e tanto sicuro, e intese nelle teste, nelle mani, e nella persona con tata arte, che a pieno non mai, come chiede la ragione, lodare si potrebbono. Ammirano gli artefici da basso due figure di sommo artifizio:ci à una vecchia, che siede sopra certi scaglioni, laquale ha' ndosso una vesta gialla, fatta col più dolce, e morbido colorito, che si posa diuisare: perche di bellissime pieghe è la persona parneggiata con attitudine pronta, e viua senza dubbio. Vna giouane appresso, che è ginocchione, e tiene un libro in mano, oltra la sembianza del volto, laquale è bellissima, è stimata molto, e commendata in sue fattezze; e di vero d'inuenzione, e di viuezza di artifizio è tenusa questa opera senza dubbio marauigliofa. Con singular diligenza poscia si conservano in questa Chiesa molte cose Sante se molte

Reliquie di Corpi Santi; le quali poste sopra la Porta del mezzo, in una stanza con ordine ma rauiglioso divisata, ogni anno nel giorno di Pasqua di Resurrezzione sono mostrate alle gente, cos infinita consola zione di tutta la Città e di vero sono tante in numeto, e tanto preziose, che con parole isprimere giamai non potrei; e in contemplando, come già surono parte del Corpo di Martiri, di Vergini, di Consessori, che col sangue, elcon la vita tanto patirono per la Fede, e per la gloria della Chiesa, come esser puote, che altri in diuozione, ed in celesti aunisi non auanzi. Horaperche di questi è grande il numero, diremo Min 4 solo

folo il nome di alcune, per che il noftro tramato, il quale mira sempre a brenità, non cresca elera l ainilato . in kn

Vaso adanque di cristallo, in cima di cui è ana (roce altresi di cristallo, col piede d'argento dorato, si conservano quattro spine, e parte della corona, quando nel tempo di fua passione fit scronato Giesa Chrifto; ed in un

Vase di cristallo legato in argente dorato, ci duna picciola ampolla di cristallo similimente, dentro di sui è del Latte di Maria Vergine : e del legno della Zana del Saluatore; e done fu posto, quando nacque, un pezzo del Presepio. in un altro

Vaso di cristallo, lungo di forma, guernito di argento dorate, con diamant in cima, fi conferua parte del legno della Croce di Na Redentore , e parte della Colonna, done fu flagellato; ed in un'altro

V aso di Ametisto, gurrnito di argento dorato, dinclusa parte della nuca di S. Bartolommeo A. postolo: e ci sono oltra cià Reliquie di S. Giacopo di S. Filippo, e ai S. Tommafo Apostoli, ed altresparimente di altri Sami Gloriofized'in vna

Cassetta fatta in formad: Arca, con quadri di crifiallo, e di agate, guernita di argento dorato, done si vede l'arme de' Medici in su quattro canti, si conserna un braccio, e parte di una cofioladi S. Andrea Apostolo, e le spalle di S.o Eudocuno Greco, ed in un'altra

Caffetta di Plasma, legata in argento dorato,

è un piede di Maria Cleofè, e Reliquie di due albre Marie, tutte e tre Sorelle di Maria Vergine, e Zie del N. Saluatore. In una

Cassetta poscia, laquale è di argento dorato, son l'arme di Papa Clemente, sopra cui in cim i è una Crocetta smaltata, si conserva la Mascella di San Lamberto Vescovo, e Confessoro, condotta à Roma di Spagna da Adriano VI. ed in un

Vajetto di cristallo con una Croccin cima les gato in argento smaltato si conseruano Reliquie di S. Marco Vangelista: e di S. Stefano Papa, e Martire, e di S. Siluestro Papa. Poscia in un

Vaso grande di cristallo, fatto adorno con due draghi, e legato in argento dorato, done in cima è un'Aquila, sono Relique di S. Pietro Apobolo, e di S. Gregorio Papa, si vede in un prezioso

Vasetto, il quale è di cristallo; ornato intorno diperle, di balasci, di rubini, e di altre rare gioie, un dito intero di S. Caterina Vergine, e Martire. Si vede poscia in un

Braccio di argento fatto adorno di gioie , in compagnia di altre Reliquie , un braccio di San

sa Brigida. In un

Bicabiere di cristallo, che ha il coperchio smalpato aegli ci ha un pezzo d'una costola di S. Lazzero, riuocato dal Ridentore da morte à vita; ed un deute di S. Marta, laquale riceuette à mensa N. Signore: oltra ciò in un

Vafo di diaspro, che ha due manichi col coperchio di argento dorato, si conserua parte del-

la mas-

la mascella di S. Stefano primo Martire, e pa rimente delle Reliquie di S. Lorenzo. In un

Vaso grande di agata, il quale ha due maniehi, col coperchio fornito di argento dorato, doue è l'arme de' Medici, si conserua un braccio di 3. Anastasio con altre Reliquie. Oltra questo in un'altro

Vaso di diaspro di due manichi alquanto capace, col coperchio dorato, e dentro una coscia di S. Andrea Apostolo, e Reliquie di S. Procoro, e di S. Eudocono, e della costola di S. Erina Vergine, e Reliquie di altri Santi Gloriosi. In uno

Braccio di cristallo , guernito di argento dorato , si vede un braccio di S. Cosimo , e Reliquie di

San Damiano. Appresso in un

Vaso bellissimo di agata di due manichi, e con coperchio simile col piede di argento dorato, ci è un braccio di S. Gregorio Nazianzeno, maestro S. Girolamo, e parte del braccio di S. Niccold Vescouo, e Consissiono; e parte altresì d'uno stinco di S. Lionardo Confessoro, ed in un

Vaso di cristatto a uso di coppa guernito di argento dorato si conscrua la testa col collo, ed instememente la camicia di S. Michel martire, il quale patì il martirio in una Città di Macedonia;

inun

Vaso grande di diaspro guernito d'argento do rato è dentro la mascella intera di S. Maria Mad dalena, e parte de suos capegli: si vede in un lungo

Vase

Vafo di cristallo con piede, e fornimento dorato, una costola intera di S. Rocco auuocato contra la peste, ed in un

"Vajetto d'argento dorato fatto a guisa di coppa si conservano Reliquie di S. Antonio Abbate:

in un altro

reliquie di S. Ecnedetto Abbatc, e di S. Domenico conf. ed in un altro

Vaso di Cristallo fatto a modo di boccale con una perla in cima si conseruano reliquie di S.Maria Maddalena, e di S. Cristina; ed appresso

nun

Vasetto di cristallo con corona d'argento in cima guernito d'argento dorato sono reliquie de SS. Mart. Proto, e sacinto.

Siè fatta menzione in parte delle cose sante, o delle Reliquie de' corpi Santi perocchè di 50. vasi diretiquie, che sono in questa Chiesa, motti si si sono lasciati come si vede; de' quali (poiche o ornata Fiorenza d'Edisizi, di statue, di pitture mirabilmente) sece dono Clemente VII. alla sua patria, ed operò che ancora divenisse ricca di questi pegni Sagrati, e preziosi, onde ella ailegraper li suoi criamenti come intendente, e dinota molto per questo si gloria, e si esalta. In via dè Rondinelli la

Caja del Senatore Marco Martelli In questa fra le cose ragguardenoli è vn superbo quadro satto dell'ingegnossismo pennello di Saluator Rosa: Ha questo vinacissi556 Beliezoz di

tho spirito industriosamete efficiato Catilina, che ritirato in luogo ofcuro, e nascoso, la congiura có Cetego forma, estabilice. Quivi sopra Ara antica anno i Vasi del vino, ed ognus di loro dal braccio volontariamente a tale effetto ferito fa grondare il sangue nella tazza ripiena, col quale fermano il giuraméto: ftrinconfi amendue la destra per segno della fede, che scambievolmente si danno, e con loro altri sette cofederati assistano: son le sigure qãto ilinaturale: E grande la bizzarria degli abiti,e dell'armi che anno, maravigliosa la viuaeità di tutti, e sourarmana per così dire l'es! pressiva, che quelle figurenell'animo torbido, e solleuato dimostrano, auuenga che nel guardo bieco danno maniscitamente a divedere il linore, e la rabbia ferina che ne' lor cuori alberga. Vi è anche una vaga cucina del Caravaggio del quale dolcemente cantò il Marino

E tu Michel di Carauaggio onore, Per ĉui del ver più bella è la menzogna, Mentre, che facitor più che pittore Con l'Angelica man li fai vergogna.

E due quadri di figure piccole di mano di Mecharino per suo vero nome Domenico Bec casumi Senese.

Camminando poi più oltre verso la Cittadella, si trona la Chiesa di S. Iacopo in Campo Corbolini nella quale vi e la sopokura di ra di messer Luigi Tornabuoni molto accouciamente disposta di mano del Cecilia da Fiesole: Presso alla Cittadella vi è il Conuento delle Monache di

San Giuliano: vi è di mano di Mariotto Albertinelli la tavola dell'Altar maggiore, e nella Chiesa savorò ancora vna Trinità in Campo d'oro con alcuni Angioli cosa molto bella.

In testa a questo Monasterio è via nuouz nella quale è vn Tabernacolo molto vago fatto da Giovanni; da 5. Gio. più oltre è il

Casino del Marchese Riccardi quale non solo è adornato di vaghissime pitture si a fresco come a olio di valenti artefici, ma ancora di quantità confiderabile di statue antiche, e moderne: Ha cógiuto a questo vn delizioso Giardino acconciamente adornato, oue fra le altre comodità vi è luogo da poter far l'esercizio della Cavallerizza, e la Nizza da correr la lacia; Ha questo oltre vn vasto giro di terreno vn ricetto in forma ottagona, ed in ognuna delle facce si vede vna lunga Viottola, ed in ognuno de gli angoli vna statua di marmo antica maggiore del naturale; Euvi ancora vn'ameno boschetto tramezzato tutto con teste di marmo si antiche come moderne che fanno graziosa veduta, ma per cominciar dalla porta principal, entrando fi trova vn vago ridotto adornato di pitture a fresco nelle volte, e divisato con molte telle di marmo antiche, e moderne: è da ogni parte di quetto ricerto vn'appartamento terreno diniso in ben'acconcie, & adagiate Camere: In vna di quelle da mano dritta, è vna Vergine di marmo co bambino Giesù bellissima: E la Vergine fatta dal mezzo in su, e posando sopra vna base sostien con la destra il banbino che intero si vede: Son grandi quanto il naturale molto ben condotte da industriole scarpello ...

arpello Nell'altro appartamento a mano manca è nel'a prima camera oltre vna vaga volta di-uisata di stucchi, e freschi, ne' quali molte feste satte in questo luogo si rappresentano

a Statua rappresentante vna Donzella che balla; posa questa sopra il sinistro piede, e l'aitro che viene auanti in aria soltiensi con molta grazia: Ha le braccia distese in quella forma appunto che allargar dalla vita le logliono coloro, che ballano le Ciaccone alla spagnola: e le medesime gnude sin sopra il gomito, e gnudi sono anche i piedi, e figurandosi di sottilissimi panni vestita è con tal maestria lauorata, che sotto gl'abiti le gnudo entto si riconosce: E finalmente questa delle più maravigliose statue che de gl'antichi scarpelli vista si sia, estendo in ogni sua parte graziosa oltre modo, esprimendo con leggiaaria incredibile l'azzione per la quale farta fu : è d'opera, e maniera Greca, tenuta in gradiffiFirenze. 559

dissima stima da gl'intendenti: Nella Cappella vi è vn Cristo che sa orazione nell'orto; fu fatto in dono da Vicenzio. Dandini per lo spogliatoio di S. Benedetto; dal quale avendola il Riccardi in vendita, su dal medesimo rifatto il Cristo che porta la Croce, che di presente nel medesimo luogo si vede. Son'anche in gran numero le Teste di marmo antiche, con pili inscrizioni, e Sepolcri a legno che per descriuerle vn'volume si coporrebbe: appresso vi èla

Cittadella fatta col disegno d'Alessandro Vitelli, Pierfrancesco da Viterbo, ed Antonio Picconi detto da S. Gallo Nipote dell' altro Antonio fratello di Giuliano che furno de' Giamberti. Il Torrione chiamato il Tofo fu il primo a fondarsi, e niuna fabbrica antica o moderna fu mai fi presto al disiato fine, ed a perfezione condotta : l'arme di braccia 4 sostenuta da figure gnude, è del Tribolo: le 2. nelle punte de'Baluardi verso la Città sono di Raffaello da Monte Lupo bellissime, e dipregie; venendo poi alle

Monache di S. Barnaba in via dell'acqua è quivi vna bella tavola di Sandro Botticelli oggi posta dietro l'altar maggiore. Ma Torando dalla Chiesa di S. Lorenzo, e camminando verso la porta S. Gallo di done a principio entrammo si trova in via de' Ginori su la facciata d'una lor Casa dipinta a stelso da Mariano da Pescia; è anche su Ja cantonata de' Taddei che na verso Sant's Orsola vn Vago, ebel Tabernacolo di mano del Sogliano nel quale è dipinto vn Crocifisto molto devoto, e

Nella Casa Giraldi che equella su la cantonata della qualcè posto il Tabernacolo vi è yna vaga Libreria: Anche vn bellissimo

San Francesco che dopp'auer ricevute le stimate si alza per render grazie a Dio, col compagno appresso che raramente la maraniglia, estupore, che hà del successo esprime: sono intagliate in legno amendue le figure d' altezza di due terzi di braccio dall'industria del Pieratti selicemente condotte, appresso Michelagnolo Bandechi si vede: Procedende più auanti, si trova la Chiesa di

S. Basilio, oue anticamente risedevane i Monaci Greci dellordine del detto Santo oggi Vsiziata da Preti: Sono in questa Chiesa

alcune pitture molto vaghe

Entrando in esta si trova a mano dritta va Cristo scolpito in sughero grande quanto il naturale, quale è ormai morto in Croce; E bellissima questa figura, espira (oltre la bellezza ch è grande) devozione, e pieta: su sasto da Simone Filarete Fratello di Donatello, piu ostre vi è la

Cappella nella quale è vna S. Caterina da

Siena, & alla

cappalla che gli je rimpetto è vn S. Antenio: amendue queste tavole sodo assar belle;

e ben disegnate fatte dal Vignali. alla

Passignano, ou'è dipinto il miracolo di San Bassilio quando discioglie il patto fatto fra quel Peccatore, e'l Demonio con fargli restituire la scrittura, che tal patto conteneva: e maraniglioso il disegno, e le sigure anno mouenza tale, che ben dimostrano lo stupore che da quel miracoloso successo ne lor cuori nassee: segue poi la sevo.

Cappella rimpetto a quella doue è il Cristo Crosifisto; è in questa dipinta nel muro dal Cauallini famolo Pittor di quei tempi vna bellissima Annunziata, e molto deuota; camminando più auanti si trova la Chiesa di

S. Appollonia Convento di Monache: la tauola posta all'altar mag. di questa Chiessa è di mano di Francesco Granacci quale è tenuta in gran pregio da gl'intendenti, però che il disegno è di Michelagnolo, come anche la Porta di esta Chiesa. Vi è ancora vn Crocissso di legno di mano di Rassaello da Monte Lupo: rimpetto a questa Chiesa è la

cafa de Castelli: Ha questa vna bella, & adorna facciata, & vn terrazino i di cui beccatelli sono due arpiè molto acconciamente, e con molta diligenza fatte dal Ferrucci, ed in oltre vi è vno ssondato, che con buona lontananza corrisponde in via Larga, cosa molto degna. Camminando più auanti vi è la

Chiesa di S. Saluatore detta del Pellegri-

Questa Sepoltura il Piovano Arlotto la fece fare per lui, e per chi ci vuole entrare

Fu Vomo cui piacque di scherzar con gli amici, e con grazia far loro ben spesso qual che beffe, come dal libro M. S. di sue facezie ed arguzie, che nell'infigne Libreria di San Lorenzo consernasi chiaramente si vedo, che iono oltre le stampate due volte altrettante, ma perche in effe è qualche cola troppo allegra non fi lasciano andar sotto il torchio: dall'altra banda di questa strada è la 10 1191.

Compagnia di S. Marco, nella quale vi è di mano di Benozzo la tavola dell'altar maggiore, ed in vna Lunetta sopra l'arco vna Vergine del Pontormo bellissima: si trova a man manca in via di S. Caterina oggi detta

delle Ruote la

Compagnia dell'Assunta detta de Battilani ou'è vna bella tavola di mano di Ridolfo Gril landaio, quale perche l'anno 1530.per l'assedio su di scope la Compagnia ripiena, pati no poco per l'vinido, ma dal medesimo Ridolfo

fu poi

fu poi acconcia : leguitando la strada si torna a

Bonifazio del quale loggiugnerò alcune cofe: Fu eretto da Bonifazio d'V golotto Lupi da
Parma Marchele di Soragna: Ebbe per moglie Caterina Franzesi da Staggia; è sepolto
in Padova nella Cappella da sui satta nella.
Chiesa di S. Antonio: spese nella fabbrica di
esso Spedale fiorini doro 26. m. e gli lasciò
d'annua entrata siorini 700. d'oro larghi, ed
in esso con lindura, pulitezza, ed amore
gl'insermi continouamente si seruono. Le
pitture a fresco nell'entrar dello Spedal delle
donne sono del Puccetti: andando avanti
verso la porta si ritrova il Monasterio di

Chiarito, benche di esto dall'Autor di questo è stato favellato soggiugnerò qual cola, per esfer egli stato troppo succinto: Il fondatore di quello luogo fu Chiarito Voglia, Famiglia che nel 1342. aveva nella Republica gli onori goduti : fu uno de 'Cherici affistenti al Sepolcro di S. Zanobi, non suo discepolo, ma suo deuoto, essendo Chiarito nato nel 1300, e così 900, anni o poco meno doppo S. Zanobi, che morì nel 406. avanti il 1000. Vive fotto l'ordine di S. Agostino, ancorche il Bocchi dica di S. Benedetto, e questo per quanto io credo adiuiene per esser stato l'an. no 1370. dal Vicario del Vescovo di Firenze aggregato a questo di Chiarito, l'antico Monalterio di S. Bartolomeo a Gignoro dell' or-

Nn 2 dine

564 Bellezze di

dine di S. Benedetto, quale era fuor della Città presso S. Baldassare: dove è oggila villa la de' Bonsi, & in essa Chiesa, ch'ancora è in piedi vi sono molte armi de' Baroncelli, che n'erano i Padroni: Fu dalla Compagnia de Bianchi portato processionalmente nella Chiesa di Chiarito un'Immagine di Cristo Crocisiso ed è il Cristo ch'è all'altare maggiore; E Monasterio, celebre, vestendosi intesso la più fiorita nobiltà di Dame della Citta comettutto appare dal Libro A. della vita del B. Chiarito Fondatore esistente nel medessimo Monasterio.

Ma poiche alla Porta medesima onde prima entrasti t'ho già cicalando condotto sappi come ho tralasciato nella di anti-

Casa dell'Abbate Francesco, ed Angelo Doni darti notizia d'una statua di bronzo antica rappresentante un fanciullo alta braccia due; gnuda del mezzo in sù con la finistra eleuata, e la destra come in atto di maraviglia ridente; ha l'ali alle spalle, ed i talari a'piedi, una cigna a mezzo il ventre, ed ha solamente le cosce d'un sottil velo coperte, con un serpe ingruppato sotto i piedi, ed i calzari che lascian vedere il piè nudo: Le parti che star dourebbono ascose, scoperte sono; nella cigna sono alcuni vasetti dalle bande: e coronata d'un vimine, ed in mezzo la fronte ha una picciola rosa stimata un Perseo, da altri un Mercurio, è bella in ogni sua parte è distima:vi è di poi il RitratFirenze. 56

Ritratto d'Agnolo Doni, e Maddalena Strozzi sua moglie di mano di Raffaello, citato dal Vas: nella vita dello stesso a 68. oue di questa casa del Corso de Tintori sa espressa menzione. Vedesi ancora una

Madonna che ha in mano un libro, con Giesù, e S. Gio:del Puligo. Vn Cristo con una Vergine stesse al naturale d'Alberto Duro. Vna Madonna con S. Giuseppe, Giesu, e S. Gio: di Fra Bartolommeo bellissima dipinta nel 1516. Marauigliose poi sono alcune.

Spalliere di Cassoni rabescate di grottesche del Morto da Feltro, e certe con pilastribellisimi intagliate dal Tasso: Vi è un Seneca ed, Vna Drussilla di marmo, con due altre teste di bronzo antiche, e'l ritratto del Docciolini Schermitore di Santi di Tito

E perche grande è la stima, che le nazioni oltramontane sanno delle strade di Firenze non solo per la pulizia come per la struttura di este, a persuasione d'ascuni sorestieri, e spezialmente del S. Geronimo Marascia Paiermitano ho stimato non improprio sauellarue Son queste tutte lastricate di pietra sortesche nasce in abbondanza dalla parte meridionale oltr'Arno, que ne sono molte caue, e sigo nello stesso Giardino di Boboli due abbondantissime se ne veggono di pezzi assai grandi, ond'è che con ageuolezza è il pavimento di esse ngualmente spianato, e pari, e co-

Nn 3 taliac.

Bellezze di

5667

tal'accuratezza commesso, ch'oltre il sar bella mostra opera si, che nel cader le pioggie in vece d'imbrattare le laua, e ripulisce, contrario a quello, ch'in moste Città d'Italia se fuor d'Italia si vede.

Le più principali, e vaghe sono molte da belle case adornate, tutte di forti, esalde muraglie con ricchezza grande di pietre fabbricate, che fino al numero di 9000. l'intera Città compongono: la prima è Via larga bellissima, e d'ogn'altra più ampla, e spaziosa: a canto è via del Cocomero di ragguardevoli edifizi cinta, ch'ha in faccia la prospettiva del Portone delle stalle, e della torre del Condotto eretta l'anno 1634. Verso levante è via de' Servi, per lo tempio di M.V. Annunziata frequentata, e famosa, e che dal canto del Castellaccio fino a quel del Tribolo da quella parte un solo ordine di ben'aggiustate case si vede: Più verso levante è via Ghibellina ampla e magnifica, fatta fare dal Co: Guido Novello per gli snoi sedeli di Casentino per la quale furno poi dalla parte Guelfa, gli Ghibellini cacciati: più oltre, sono Borgo S. Croce, Via del Palagio, e de'Balestrieri, S. Trinita, Canto a' Tornaquinci, la Vigna, Via de' fossi, e della Scala, ch'ogn'altra in lunghezza, e dirittura sopravanza, avendo un capo nella piazza di S. Maria Novella, l'altro nelle mura della Città: Via del Giglio, de Ginori, e di S.Egido, via della Pace oggi detta

detta di S. Gallo, Borgo ogni Santi, e de gli Albizi, strade tutte, che per magnificenza di fabbriche, per ornamenti di statue, e d'arm i per la parte di verso tramontana le compagne non anno. Ma trapassando oltr'Arno verso mezzo di, si vede il Fondaccio di S. Niccolò, Via de Bardi, Via Maggio, o maogiore, che dall'un de'capi ha per termine il ponte bellissimo e maraviglioso di S. Trinta, dall'altro la Colonna di S. Felice, Fondacccio di S. Spirito, Via de'Serragli, e molte strade men principali come il Corso de' Tintori, il lung Arno fra due ponti verso ponente, via della Pergola, del Ciliegio, de' Pilastri, di Mezzo, via Chiara, via di S. Caterina detta della Ruote, ed altre che per brevità fi tacciono: Sonovi oltre le 9000. Case già dette, duemila botteghe aperte per luso uel negozio, molte delle quali per gli esercizi piu nobili, e ne luoghi più frequetati son dal-le case separate, e distinte. Diciotto piazze grandi, ognuna di qualche ragguardeuol fab-brica ornata nella Città si contano, sra le quali il Prato da una banda tutto dello stesso ordine magnificamente composto, oltre le piazze piccole che pur sono molte: Gira il circuito internamente delle mura della Città (se ad alcuni beglingegni prestar sede si debbe) braccià presso a quindicimila non comprendendo la larghezza d'Arno, che la divide, essendo suo letto braccia 500. Ma il Nn Mlo568 Bellezze di

Monaldi nella sua storia M. S. che nella libreria del Gran Duca conseruasi per sette miglia. di giro la stabilisce: Dalla Porta a S. Gallo alla Porta a S. Piero in Gattolini sono braccia 5000, lasciando la larghezza d'Arno come si è detto, e dalla Croce al Prato braccia" 4350. intendendo a linea retta; amendu questi tratti di Strada diametralmente la Cit-tà dividendo, benche lo stesso Monaldi dica i diametri esser due miglia l'uno di lunghezza; Sono dentro alle Mura 50. Monasteri di Monache Claustrali o co clausura, di Frati 28. di Monache fuori le porte numero 15. di Frati 12. Monast. dentro senza Clausura num. cinque: Altri di Donne senza Clausura, e senz'abito numero 6. oltre altre adunanze come terziarie, senz'obligo di Clausura: e d' abito, che per brevità si lasciano: Sei Spedali per gl'Infermi, Per pellegrini d'ogni sorte 16. Ponti numero 4. Fortezze numero 3. e la pricipale e quella di S.G10:der.da Basso:sei co lonne, due piramidi: fontane pubbliche numero 7. Logge aperte ad uso comune numero 20. Statue esposte al pubblico circa 160. oltre 36. teste di marmo ritratti di Principi in varie case private erette tutte da eccellenti maestri scolpite: Chiese in tutto oltre 150. Compagnie o fraternite di Secolari 84. Viizi oue ragion tiensi 72. Abitatori presso a. 90. m. E qui terminano amico Lettore le giunte, che io ho melso alle Bellezze del Bocchi.

Firenze. 569

chi, che dalla rozza maniera di favellare manifeltamente si fanno conoscere, non servendo queste ad altro, che ad imbrattar la dicitura appuntata d'Autore si rinomato: Ma suppongo nelle altrui menti scusabile il mio ardimento, che solo ha auto per sine il sodisfare a' tuoi desideri, con giugner in questo gli adornamenti che doppo la prima stampa, eran stati nella mia Patria alla vista di tutti esposti.

#### APPENDICE.

Istatissima cosa è, quasi universalmente appresso à tutti gli Scrittori, il fare Giù te Addizioni, Appendici, e Scholie a lor libri; Et essendo di ciò stato ripreso un de' maggiori eruditi di questo secolo, cioè il dottissimo Reinesso, (stimo benche esso nol nomini) dall'eruditissimo Rivino; così fra l'aitre cose a 26. 27. & a 28. della Difesa di sue Varie Lezzioni risponde;

Hoc omnibus seculis licuit, & permisit sibi Doctorum quisq;& cat. Inspice saltem G. Agricola libros X. 'de nat. fossilium diversis locis temporibusq. publicator; Librorum de Historicis Gracis Vossy nuperrimam Editionem Lugdunensem. Libros de Origine', & progressù Idolatria, de re Gramatica, de vitys sermonis, De Scientys Mathematicis: Adi Salmasy Plinianas exercitationes, Libros de Vsuris, & Comment. in Scritationes, Libros de Vsuris, & Comment. in Scritationes.

ptores

ptores Historia Augusta: E volue tomos Annalium Ecclesiasticorum Card. Baronij edit. Antuerpiens. & Coloniens. Aloysy Nouarini Electa Jacra: Apparatum Sacrum Antonij Pofseuini: Biblioth. Scriptorum. Soc. Ies. Phil. Alegambe: Notas Dau. Hoeschelis in Phrinichi eclogen dictionum Atticarum. Heinsy notas & emendationes in Thaocriti Idyllia; Grono vy nostri in Senecas & eruditissimum Observationun Libellum: Rittershusy observat. in Salvianum; Iani Seldeni Syntagma de Dijs Syris: Drusij respons.ad Minerual.Serrary, & alios: Et videbis Autores Addendorum, Additionum, Analecto. rum, Appendicis, Omißorum, Pratermißorum, Scholiorum nomine facere quod feci Ego; imo est qui cum singulari tomo additiones ad suos de Iure publicò Libros edidisset nuper Argentorati, ijs appendicem superaddidit . Sic Cl. Buxtorfius in editione Bibliotheca Rabbin. nuperrima; Appendicem notarum in Harpocrationis Lexicon x Rhetorum Nobil. Maußacus edidit Tolosa Anno 1618. cum lib. Plutarch. de fluu. & montium nominibus suisque in eum notis: & hi a nemine reprehensi fuere tamen; Te vero ea incessit libido, ut culpares quod probant alifomnes, quod facis ipse: Notis enim ad Orientij Commonitorium, quane tres quidem ofterniones implent omissa adsuisti &c.

Non istimo però tanto di dover acquistar biasimo mentre che con l'esemplo poco meno che vniversale, so ancora io alcune addizFirenze. 57

zioni al mio libro, dado notizia d'alcune cofe la sciate, e d'altre emendando me stesso io
mi tidica. A car. 8. ho lasciato nel Casino un
Sansone di marmo maggiore del naturale sopra la sontana del Cortile done sono i semplici, statua bellissima di mano di Gio: Bologna, si come a 12. i Bassi rilievi della Cappella Salviati in S. Marco non sono comemolti credono di G. Bologna, ma ben si di
stra Domenico Portigiani, come attesta D.
Silvano Razzi nella stor. de gl' Vomini Illustri
dell'ord. de Pred. a 368.

A car. 22. la Cappella del Palazzo de Medici dipinta a fresco da Benozzo Gozzoli, e la tauola del Frate non del Grillandaio, & a car. 34. la messa parata di broccato ticcio sopra riccio surno ricamate da Paolo da Ve-

rona col disegno del Pollaiuolo.

A car. 37. dove dico (che fu il Cardinal Latino) Vn amico carissimo mi avvisa, che quel Cardinale che gettò la prima pietra di S. Maria del Fiore non potette essere in alcuna maniera il Cardinal Latino, poiche esso morì l'anno 1294.come si può veder nel Ciacconi a 762. ed in altri: Quando su gettata la prima pietra di S. Maria del Fiore era esso morto dicirca quattro anni: Gettò bene lo stesso Card. Latino la prima pietra di S. Maria Novella:come può vedersi nel sopranominato Ciacconi, nel Villani lib. 7.cap. 56. pag. 227. & in diversi altri. Anche ho tralasciato

A car. 47. il Bacco ch'è sopra il pilastro di mezzo nella parte di fuori verso la Canonica in alto presso al Ballatoio fatto da Donatello per un David, e perche non volse chi gli allogò la statua il prezzo ch'ei ne voleva Pa gare, il fe collocar quivi facendogli forto a' piedi una Botte: alcuni il credono del Buonarroto, e questo perche di Donato poche statue gnude si veggono, io però seguito l'openione de' primi: in oltre

A car. 49. ho tralasciato ancora darti notizia del proprio lib. M. S. del quale il famoso Antonio Squarcialupi si serviva : che nella libreria di S. A. nel Palazzo de' Pitti conservasi, nel principio del quale sono in sua lode molte compasizioni di celebri letterati suoi contemporanei. Il primo che compose su Raffaello Buonamici suo nipote, poi Lorenzo de Medici, Il Vescoyo Gentile, Mars. Fino, Il Poliziano, Bartolommeo Scala, il Marallo, Naldo Naldi, Bartolommeo Rigogli, Lippo Brandolini, Francesco Diacceti, Bartolommeo Pazzi, il Marcello, e Michel di Ruffello;

A car.55. A quello che ho scritto della. Cupola aggiugnerò; che non solo non è nuo vo ma ne meno così strano il concetto come fu stimato da molti, ch'a gli anni passati mentre fu qua ebbe Pietro da Cortona pittor celebre, è quelto si su, ch'averebbe stimato bene imbiancarla: perche quelto fu quasi parer comucomune di tutti coloro, che quando la Cupola si scoprì viveano; Intorno a che del Lasca due graziosissime Madrigalesse si leggono, una delle quali co' seguenti versi finisce.

E'l popol Fiorentino

Non sarà mai di lamentarsi stanco Se forse un di nonse le da di bianco.

A canto alla Canonica ho lasciato

A car. 61. La Compagnia de' Laudesi oggi detta di S. Zanobi, ch'ha sopra la portanuna testa del Santo con due Agnoli assai belli di Luca. All'altare è una Nunziata bellissima con Dio Padre in alto, e molti Agnolini dell'Albertinelli: Due quadri dalle bande in uno il Santo che risuscita il fanciullo Francese, nell'altro quando pe'l contatto di sua arca nella translazione l'olmo secco siorì rappresentasi: sono amendue di pregio, e vaghi, di Domenico del Ghirlandaio: devo anche dire.

A car. 79. come parlando dell'Arte Fusoria, e dell'Orificeria del Cellini non avevo a mano l'opera di questo raro ingegno, quando ciò scrissi. Or eccoti il titolo di essa: Due trattati, uno intorno alle otto principali Arti dell'Orificeria: L'altro in materia della Scultura, dove si veggono infiniti segreti nel lavorar le figure di marmo, e nel gettarle di bronzo: Composti da M. Benvenuto Cellini Scultore Fiorentino in Firenze 1668. in 4. Il Sig. Magliabechi mi ha mostrata una bellissima medaglia fatta da esso, col ritrattò del

Cardinal Bembo, e nel rovescio il Cavallo Pegaseo, l'uno, e l'altro fatto ammirabilmente: Di questa medaglia parla il medesimo Cellini nella sua vita, scritta da se medesimo, la quale va attorno M. S. e se ne veggono molte copie, inferendovi al solito varie curiosità: Fu all'usanza della maggior parte de gli Vomini grandi di sua possessione capricciosissimo, e libero nel parlare, onde scrive di esso il poco fa nominato Lasca.

Pur fra color che son di vita privi
Vivo vorrei Benvenuto Cellini
Che senz'alcunritegno, e barbazzale
Delle cose malfatte dicea male,
E la Cupola al mondo singolare
Non si potea di lodar mai saziare;
E la solea chiamare
Alzandola alle Stelle
La maraviglia delle cose belle
Certo non capirebbe or nella pelle
In tal guisa dipintala veggendo,
E saltando, e correndo, e fulminando
S'andrebbe querelando
E per tutto gridando ad alta voce
Giorgind' Arezzo metterebbe in croce.

A car. 90. Nel Salone delle nozze nellafemmina effigiata per la Vittoria, di Gio: Bologna, ho preso equivoco, una Fiorenzach'ha sotto di se il Dominio rappresentando, ed ho laserato di dire. A car. 97. come Neroccio cugino de due Memmi nel 1332. troud l'invenzione di bilicar la Campana del Comune, e fonarla con facilità con due soli Vomini, che per lo spazio di 17. anni nessimo l'aveva potuta sar sonar senza 12. vomini che la tirassero, pesando
16. mila libbre, e n'ebbe per premio fiorini
300. d'oro prezzo considerabile in quel tempo; così

A car. 119. ho lasciato dir ch'il testo del Boccaccio copiato da M. Francesco Mannelli nella libreria di S. Lorenzo si trova, e del medesimo M. S. possonii vedere i Deputati nel Proemio dell'Annetaz, e discorsi sopra alcuni luoghi del Decamerone del 1573, ed

A car. 193. che la Colonna di S. Trinita era - alle Terme Antoniane in Roma, e da Pio IV. - fu a Cosimo I donata; anche un proposiento

A car. 1961 Nolterano Vecchio errore statomi dettato, perche le Parche sono di Daniel Ricciarelli da Volterra scolar di Michelagnolo, ma niun'altro, che si sappia, ha ritenuto il nome di Volterrano sesno il Franceschini vivente, nome datoli da suoi contemporanei;

A car. 202. ho tralasciata la Tribuna di S.Maria Vghi (già Duomo di Pirenze, dichiarato così del 1449. da S. Antonino come appare al lib. della Riforma dell'Opera, onde è ch'il privilegio di suonar la campana la mattina del Sabato Santo all'alba conserva) sat-

576 Bellezze di

ta col disegno del Brunellesco: La Vergine nel mezzo tondo fopra la porta è di Domenico del Ghirlandaio popolano di essa Chiesa, che abitava rimpetto la medesima a canto al Palazzo de gli Strozzi : Allato la Chiesa verso mezzo di cioè nella cantonata dell'altro Palazzo de gli Strozzi della Squarta, cioè quello delle tre porte stava Cistri fornaio nominato dal Boccaccio nelle Novelle, e di sua bottega se ne veggono al di d'oggi i segni :

Così le figure di terra cotta alla Cappella Attavanti in S. Pancrazio a 202: & a 203. torle al Verocchio, e restituirle a Benedetto Buglioni, che n'è il maestro conviene:

chese Corsi un Orseo di marmo in atto di sonare auanti Pluto bellissimo, di Cristofano da Braccciano aueuo lasciato, & grando

A car. 216. Vna Tavola grande affai bella di fra Gio: Angelico nell'Arte de'Linaiuo-

A car. 217. Il palagio de' Capitani di Parte Guelfa ancorche non compiuto, ch'è disegno del Brunellesco, e nell'Audienza è una. soffitta tutta dorata bellissima in riguardo del tempo che fatta su. Questo Magistrato era in istima grande, ed ebbe l'arme da Clemente IV. ch'è un'Aquila verde sopra un Drago: così nell'Arte della Seta, che in un Ango-

Angolo di questo Palazzo sua residenza ritiene vi è un tondo bellissimo, ov'è in marmo di basso rilievo la Madonna Santiss. con S. Gio: Batista di mano del Rustici scolpita; m'è anche scappato dalla penna

A car. 226. il Vago Chiostro d'Ogni Santi dipinto a fresco dal Ligozzi, e da Gio: da S. Gio: ove la vita di S. Francesco s'esprime, con molti ritratti d'Vomini insigni della Religione ne' peducci delle volte del Boschi, il tutro acconciamente lavorato; come di dar notizi2 11.0.1101

A car. 243. che la B. Villana non è altrimenti de Botti, ma delle Botte con l'ò stretto famiglia oggi spenta, e che dall'anno 1280. fino al 1343. godè sette volte la dignità del Priorato, la cui arme è una graticola con alcune ciambelle ne gli spazi, come attesta D. Siluano Razzi; sù la piazza di questa Chiesa ho lasciate le due guglie di marmo mistio, che posano avanti di sermarsi sù la base sopra quattro gran testuggini di bronzo assai belle, ed in casa il Farinola

A car. 209. quel ch'ho detto della Carità del Volterrano è una Venere, che nutrisce Amore

A car. 276. il Tondo famoso di Michelagnolo è oggi nella Tribuna, perche fù da un Doni tolto al Padre col quale si era adirato, e donato al Gran Duca dal quale n'ebbe per premio la Potesteria del Galluzzo con la

Bellezze di 578 conferma di 6. altri mefi,nel qual tempo rendeva per quanto dicono sc. 500 al Sepolcro di Lionardo Aretino

A car. 316. averai vedute le Vite di Dante, e del Petrarca seritte da questo autore, e da me date in luce, e se le riscontrerai con le ristampate în Firenze, troverai tanto queste manchevoli di cose essenzialissime, quanto quelle migliori, e copiole.

A car. 334. al rittatto di S. Francesco è stato per errore lasciato come questo era de' Tedaldi, e stette in casa loro molti anni: Circa a Giotto del quale parlo del 180 A

A car. 338.337. 0338. Veggasi il seguente opulcolo di Monfignor Giuleppe maria Suarez stampato in Roma l'anno 1675. in 4. Eminentifs. ac Reuerendiss. Principi Franc. S. R. E. Card. Barberino Episcopo Ostiens. Sacr. Collegij Decano, & S. Sedis Apostolica Vicecancell. notitiam Musino expressa opere Nauicula in Basilia S. Petri D. D. C.I.M. S. E.O. V. In esto fon diverse notizie intorno ad esso Giotto

Alle medesime carte parlai di Francesco da Barberino, del quale i Documenti d'amore surno stampati in Roma l'anno 1640. per Vitale Mascardi, nobilmente e con bellissime figure in rame: Il Co: Federigo Vbaldini che gli diè in luce vi aggiunse la vita dell'Autore. Le Testimonianze intorno ad esso fatte da diversi Vomini Illustri; ed una eruditissima tavola delle voei, e maniere di parlare

più

più confiderabili usate nell'opera di M. Francesco da Barberino

A car. 361. Intorno a ritratti de gli Vomini scientiati in forma di termini va attorno un opulcolo stampato in Firenze in quarto intitolato, Termini di mezzo rilievo, ed'intero valore: Siccome per le mani de curiosi intorno a medesimi alcuni piacevoli versi di Curzio da Marignolle

A car. 383. gli ornamenti della tavola del Vasari sopra il Basamento de Musici in Badia restituire allo stesso Vasari è convene-

vole:

A car. 356. Mi rendo certo, che gratissima sarà a tuttigli studiosi la notizia, come nella sceltissima libreria del Serenissimo Principe Francesco di Toscana si trova il seguente prezioso M. S. originale di si raro ingegno:

Il Cigoli Prospettiua pratica di fra Lodovico Cardi Cigoli Cavaliere della Sacr. ed Illustris. Religione di S. Gio: Hierosolymitano dimostrata con tre regole: E la descrizzione di due strumenti da tirare in prospettiva, e modo di adoperargli, ed i cinque ordini d'Architettura con le lor Misure in fogli dipoi

A car. 416. Ho detto Antonio dal Pollaiuolo per esser questo un picciol Comunepresso la Magia onde' trasse l'origine. In

oltre

nel Cortil della Nunziata su levato dal luogo overa affisio per lo poco amore alle virtù d'aleuni Citradini saccendieri; si herano Operai della Chiesa, i qualipiù tossi gnoranti, che nemici delle memorie onorate, isder gnandos perche senza lorticenzia susse susse qui collocato, operorno sia che ne susse susse su come afferma il Vasari: Ma rimessovi poi dal Prior del Convento su risatto se pitatsio, che vi è di presente l'anno 1806.

A car. 448. Golo che le Storie dello Scala chio voleva dar in luce sieno uscite per mezzo dell'Eruditissimo Sig. Oligero Jacobeo amico carissimo, sedad altro mio grandissimo amico con nobilissima dedicatoria dedicate.

Ma già che del dottissimo Scalassisavella, non posso astenermi dal rispondere a ciò che odo continovamente dire, cioè che più non si trovano i Poliziani, Ficini, i Landini, i Verini, i Lorenzi de' Medici, i Nesi, gli Acciaiuoli, i Diacceti, i Brandolini, i Fonti, e cento e cent'altri, che resero in quel tempo la nostra Città gloriosissima La risposta è in pronto della caracteria.

Sint Macenates non deerunt Flacce Marones Lo Scala, benche figliuolo di Mugnaio col folo mezzo della letteratura fu gran Cancelliere, e primo Secretario della Repubblica, due volte Priore, Gonfaloniere, e Cavaliere come altrove ho scritto, e quel ch'è considerabilissimo, in que' tempi fortunati, spontaneamente, e senza che i letterati ne meno vi pensassero, non che chiedessero erano loro le chariche, le dignità, le ricchezze, e gli onori osferti, e consertiti; Il Privilegio de 13. Settembre 1471. della Repubblica allo Scala concesso dalle Risormagioni cavato, e con la sua storia impresso non mi lascia mentire nel quale fra l'altre cose si legge.

Intellecto Magnifici & Excelsi Domini Domini Priores Libertatis, & Vexillifer Iustitia Populi Florentini quemadmodum prudentissimus, & eloquentissimus vir, D. Bartholomaus Io: Scala ad Prasens dignissimus primus Secretarius, ac Cancellarius DD. Priorum, ac Vexilliferi Iuflitiæ pop. Florentini, nondum triginta annos subiuit onera in Ciuitate Florentia, ex quò ad officia Comunis non est habilis; Et cognoscentes in quibuscunque dignissimis ac bene institutis Ciuita. tibus recta ratione observatum fuiße, ut y qui virtutibus pollerent, quamuis noui essent non folum Ciuitate donaretur & ad publ. munera subeunda habiles redderetur, sed eis ultro etiam bonores, ac publicæ dignitates gérendæ demand irentur, ob eorum veram nobilitatem, est enim nobilitas sola atq: unica Virtus. Et cupientes supradictum D. Barth. Scalam quoniam is & de Repub. benemeritus est, cum illam sua virtute, & eloquentia vbiq; literis mirifice ornet &c.

E anche in Terma il Cammino tato celebre del Cavaliere Borgherini, bellissimo e ricco 82 Bellezze di

d'intagli fatto da Benedetto da Rovezzano, e un altro in una casa vicino a piazza, & in casa i Corbinelli eredi del Benintedi due quadri bel lissimi del Francia, e due altri di Rassaello in Casa Taddei; Ed un Omnicordo del Nigetti ch'oltre l'aver diviso ogni voce in cinque voci con altrettante tastature, ha fatto una tavoletta, che trasportandola s'unisce, ed accorda con qualsivoglia altro Instrumento.

E su'l canto de Vecchietti da S. Donato il Satiro di bronzo a giudizio d'alcuni antico, ma di altri di G. Bologna, e nella Chiesa una tavola di Santi, come nell'arte de Mercatanti un Libro cominciato nel 1281, nel quale son registrati tutti i Conij delle monete si d'oro come d'argento che sece imprimer la Repub. con tutti i rovesci che son molti. Per ultimo

A car. 541. Fù la libreria di S. Lorenzo dal magnifico Lorenzo de Medici primamente ordinata, e poscia da Clemente VII. accresciuta: ma con più svegliata cura dal Gran Duca Cosimo primo in persezzione si è avanzata: Cosimo de' Medici il Vecchio per la presa di Costatinopoli, e rovina della Grecia, dove aveva gran commerzio Mercantile, ebbe grand'occasione, e maggior volonta di ridurre in Firenze Vomini, e Libri Grecidi conto, onde raunò di essi buon numero. Il Magnisico Lorenzo mandò il Lascari ben due volte in Grecia con patenti della Repub. per condur qua libri come sece, e così sin d'allo.

ra cominciò a farsi nella Casa de'Medici gran conserva di rari testi d'ogni lingua, e prosessio ne. Ad essi se ne aggiunsero diversi altri raccolti nel Monasterio de gli Angioli dal Dottissimo P. D. Ambrogio Generale di detto ordine. Tal nobilissimo concetto se bene continovò in Leon X. si essettuò più in Clemente VII. che nel 1522. sermò la sabbrica, unendo due Badie a S. Lorenzo, per servizio massime della Libreria: Tuttavia quest'opera rimase impersetta d'eseguirsi, e perciò ne resto l'ultima Gloria d'aprirla al Gran Duca Cosimo primo, che di buon numero di Libri anche l'accrebbe.

Anche la Chiesa di S. Paolo de PP. Carmelitani Scalzi oggi tutta si rinuoua in buona forma col disegno del Balatri, sacendo tornar la potta principale sù la piazza, la struttura della Vecchia totalmente mutando. E questa senza sorse la più antica della Città per quanto si ha notizia, come da una pietra nella parete della stessa dal Corno del Vangelo dell'altar maggiore in luogho eminente, benche in oggi imbiancata si cava, le cui parole son queste

Questa Chiesa di S. Paolo su fatta l'anno 335. al tempo di S. Silvestro, e del primo Vescovo di Firenze S. Teodoro, e di Costantino Imperatore, e consacrata su nel 404. la prima Domenica di Luglio, e nel 1436. da Papa Eugenio IV, su impetrato un perdono

Bellezze di di anni cinq; e cinque quarantene. Et il di della Conversione di S. Paolo cinque anni

e cinque quarantene di perdono in perpe-

tuo', nella

Cappella Corfini nel Carmine si fa una bellissima tavola di basso rilievo in marmo col disegno del Foggini espertissimo nella Scultura, nella quale S. Andrea che va al Cielo,è felicemente espresso. E ciò serva per compimento dell'opera '.

## VSDEC B. M. Virgini, Spoloq; eius Iolepho.



# KEGOGKIKOGOKK

## TAVOLA

Delle cose più notabili del Libro delle Bellezze di Firenze.

A



Ccademia del difegno 322.465.
Accidente feguiro a Gio: Bologna nella fabbrica del Cavallo di Pizzza 85.
Acqua d'Arno falutifera a' corpi umani 294.
S Agata Monistero 7.
Agnolo Allori detto il Bronzi-

| no pittor fingolare 144. 253. 262. 329.      | 101         |
|----------------------------------------------|-------------|
|                                              | 6.          |
| Agnolo di Donnino pittore                    |             |
| Agnolo Gaddi pittore                         | 69.213.     |
| Fr. Agnolo Montorfoli Scultor, raro          | 539         |
| Aiace statua Greca bellissima                | 115         |
| Aiolle musico ritratto da Andrea del Sarto   | 370.429.    |
| Albano Pittore                               | 360.        |
| Alberto Duro                                 | 306 565.    |
| Albizi Casa nobilissima.                     | 359.        |
| Fr. Aldebrandino Cavaleanti                  | 237-        |
| Al estandro Allori detto il Bronzino secon   | ido, pittor |
| 7. 16. 144, 252 261.                         | 270.402.    |
| Alessandro Fei detto del Barbiere pittor rar | 0318,355    |
| Alessandro de Medici Duca dove sepolto       | . 529.      |
| Aleffinaro Vitelli                           | 559.        |
|                                              |             |

p Alei.

| T | A | V | 0 | L | A |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - |   |   |   | - |

| Alesso Baldovinetti Pittor finomato     | 188.400.418.        |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Algardi Scultore                        | 285.                |
| Altar d'Argento di S. Gio: pregiatiffi  |                     |
| della Nunziata                          | 434.                |
| Altar della Resurrezzione in S. L       | orenzo bellisse     |
| mo                                      | 5404                |
| Altezza della Cupola del Duomo          | 43.                 |
| di S. Lorenzo                           | 5460                |
| Ambasciadori 12. Fiorentini a Bonifa    | zio 8. ritratti nel |
| Salone delle Nozze                      | 910                 |
| S. Ambrogio Chiesa di Monache           | 350.                |
| Ambrogio Senele                         | 589-                |
| Amerigo Vespucci ritratto dal vivo      | 322.                |
| Andrea del Caftagno pittor rato I       | 01.401.242200       |
| Andrea Comodi pittore infigne           | 146.                |
| Andrea di Cesimo pittore                | 418.                |
| Andrea da Fielole                       | A. Carlotti C.      |
| Andrea Orgagna pittore Scult. & Are     | chitetro raco ve    |
|                                         |                     |
| 71. 246. 354.<br>Andrea Pifano Scultore |                     |
| Andrea della Robbia                     | 310 52 3540         |
| Andrea Sanfovino Scultore               | 411.                |
| S. Andrea flatua d'Andrea Ferruzzi      | * - N 5 33.         |
| Andrea del Sarto Pittore eccellenti     | Gmo 6 63 539        |
| Anorea del Salto Pittore eccanoni       | Puppar 000          |
| Raffaello avanza amendue 199. c         | buonattuoto, e      |
|                                         |                     |
| generalmente 302. Emirabile in 1        | IIIA TAVOIA GEILE   |
| Monache di S. Francesco 344: 352        | to un tondo di      |
| m. Baccio Valori 366. Mirabile in       | lette itorie della  |
| Nunziata 419. E quasi un nuovo          | Prometeo 428.       |
| ritrae se stesso 429; Mirabile nel      | ia Madonna del      |
| Sacco 457, è lenza errori come il P     | etrarca 468. nel    |
| Panneggiare avanza tutti i Pittori 4    | 76, rarilluno nel   |
| Tabernacolo di Pinti 481. 408. 480      | •                   |
| Andrea Tafi                             | 29.338.             |
| Andrea Verocchio. Scultore Eccell       | ente 17.42.87.      |
| · 217. 513.                             |                     |
|                                         | Δ n                 |

Aug

|   |   |   | •      |  |
|---|---|---|--------|--|
| T | A | N | 0 Z A. |  |

| Angiol Raffaello Monistero                    | 163.     |
|-----------------------------------------------|----------|
| S. Anna Monistero 3 to with profited and all  | 221.     |
| Antinoo Paggio a nome di cui Adriano edific   | ò una    |
| Città                                         | 395.     |
| Antonio del Carota intagliatore               | 63.      |
| Antonio da Coreggio pittor singolare          | F374-    |
| Antonio di Donnino pittore                    | 449.     |
| Antonio da S. Gallo Scultore, & Architette    | 0 411.   |
| 436. 559.8 (1 310) 1                          | 11221    |
| Antonio Novelli Scultore                      | 9.418.   |
| Antonio Picconi detto da S. Gallo 12 and 33   | 559.     |
| Antonio dal Pollaino lo pittor raro 389. 41   | 6. 287.  |
| Antonio Rossellini Scultore                   | 3230     |
| Antonio Squarcialupi musico eccellente ritra  |          |
| ino libro M. S. preziofo                      | 572.     |
| Apollo statua antica                          | 104.     |
| \$. Apollonia Monistèro di Monache            | 561.     |
| Apollonio Greco                               | 304      |
| S. Apostolo Chiesa bellissima                 | 121.     |
| Appendice and sing sing sing                  | 569.     |
| Archi piani nelle Sagrestie del Duomo         | 60.      |
| Architettura fatta ricca dal Buonarruoto " 51 | 9. 120.  |
| Architettura fiori in Firenze                 | 2.       |
| Ardire d'un Archicetto in forare una coloni   | na in S. |
| Croce Garage                                  | 313.     |
| Ardire di Michelozzo nel mutar le colonne de  |          |
| zo Vecchio                                    | 87.      |
| Argenterie della Nunziata                     | 454      |
| Arme de' Becchi                               | 70.      |
| de' Boni ( di Donatello                       | 2 14.    |
| de' Pazzi                                     | 368.     |
| de Medici                                     | 481.     |
| Armilla di Tolomeo                            | 239.     |
| Arno passa per Firenze                        | 3.       |
| Arnolfo Architetto del Duomo . 37-            |          |
| Artefici Fiorențini nelle tre arti moltifimi  | 24       |
| Autora statua del Buonarroto stupenda         | 533:     |
| P p 2                                         | Au-      |

### TARES

Aurelio Lomi Pittore
Autunno statua ammirabile del Caccini วางเกียง อกเกียง เมาเมื่อเรงกิ ส ที่ Accio Bandinelli, vedi Cavaliere Bandinelli D Baccio d'Agnolo Architetto nobile 421 1424 2 (1. 25 20 Vingy Baccio da Monte Lupo Scultoro 14. 65. 347. 548. Baccio del Bianco / crantina illa vold chica 83. Bacco del Buonarroto rariffimo de la controz. Bacco di Donatello Bacco di marmo Greco Bacchiacea dipintere on the fall at the 227. Badia di Firenze Chiesa di Monaci 377. suo disegno, erestaurazione Ballatoio di marmi della Cupola verso via buig 42. Ballaroio di S. Lorenzo disegnato dal Buonarrog min fied of 11 0 610 105075 Baldaffar Coffa che fù Papa Gio; XXIII. 13/11/33. Baldaffar Franceschini pittore vedi Volterrano Barbino Nano effigiato. S. Barnaba Monistero 3 559.
Barrolommeo Ammannati Scultore, ed Atchitetto Traro, 22, 79, 180, 465 en la lancer la bitti la la la la 5. Bartolommeo a Gignoro Monistero 563. Bartolommeo Mainardi Pittore 32 4 Colonia 338. Fr. Bartolomeo de' Predicatori pittore rarisimo 10. 14. 16. 386. 407. 565 448. 580. Bartolommeo Scala S. Basilio Chiesa già de' Greci Bassani Pittori insigni 21,23,369, 497, 499, Bassa rilievi nella base del Caval di piazza bellisima. mi 82. delle Sabine 82. nella Cappella del Soccorda to 445. nella Cappella Saluiati in S. Marco 571. in. Cata Buonarroti 1: 349.

Luc

## TAVOLA

| Battaglia de' Centauri del Buona  | irroto . 348            |     |
|-----------------------------------|-------------------------|-----|
| Battelimo di Colimo III.          | 28                      |     |
| Battista Lorenzi detto del Cav    | aliere Scultore eccel-  |     |
| lente.                            | 321                     |     |
| Battifia Naldini pittor raro      | 157. 158. 241. 241.     | •   |
| Benedetto Buglioni Scultore       | 202                     |     |
| Benedetto da Maiano Scultore ra   |                         |     |
| Benedetto da Rovezzano Archit     |                         |     |
| Benyenuto Cellini Scult, raro     | 78.79.573               |     |
| Benozzo Gozzoli                   | 571                     |     |
| Bernardo Buontalenti Architette   | 0 raro 113. 163. 192    | c   |
| 311.399.410.                      |                         |     |
| Bernardo Tasso Architetto je So   | cult. 216. 565          |     |
| Bernardino Puccetti 15. ha dipi   | into una Sala a Lodo    | •   |
| vico Capponi con grand'indu       | Aria 119. 156. 159      |     |
| 175.182.213.285. 234 302          | 2. 404. fue pitture ue  | •   |
| gl'Innocenti 412 456.462.4        | 64. 309.446 470.563     | •   |
| Bilivelti pittore stimato 1/2 213 | 3. 285. 316. 335. 386   | •   |
| 407. 448.                         |                         |     |
| Boccaccio 48. non è seposto in s  | S. Maria Novella 238    | •   |
| loda Giotto                       | 337                     | •   |
| Bocino Pittore                    | 404                     |     |
| Bonifazio Spedale 5. sua origine  | 563                     | •   |
| Bonta di Donatello, e del Brune   | ellesco 32              |     |
| Borgognone pittore                | 499.503                 |     |
| Botteghe quante in Firenze        | 567                     |     |
| Borti famiglia nobilissima        | 172                     |     |
| Bronzini fon stati tre, Agnolo,   | Alessandro, e Cristo    |     |
| fano                              | 320                     | 70  |
| Brunellesco voleva esser solo     | nella fabbrica della    | . ر |
|                                   | 40. 52. 577 411. 493    |     |
| Buggiano scultore                 | 47                      |     |
| Buonamico Buffalmacco             | 3 4 5 4 5 7             |     |
| Buonarruoto 32.54; sua rispo      | ita fopra il s. Marco c | 11  |
| Donatello 66. lodato dall'Ati     | 10lto 74. lua origine   | ٠.  |
| 75. agguagliato a gli antichi,    | ed antipolto 103.14     | 0   |
| ₽ p                               | docto                   |     |

## TAVOLAS

detto sopra s. Trinita 185. nello stimare a prozzo le figure di Rasiaello da Vrbino leale 278. onorato con sepolero di marmo 320. Rarissimo in una pittura di Gio: Batista Doni 275. suo detto sopra le porte di s. Gio: 32. Loda Andrea del Sarto sul viso a Rassaello da Vrbino 461. E maraviglioso nella sagrestia di s. Lorenzo 519. Come silosofo divisa le figure della sagressia 524. avanza gli antichi, e perache ? 531. è lodatissimo come sidia 535. Nell'Architettura della Libreria di s. Lorenzo è supendo 540. suo detto sopra sacopo da Pontormo 4166. Imitò Donatello in un basso rilievo 350. 245. 578. Buono Architetto

#### Ċ

| Accini Scu       | ltore ed Architeito      | 416.449       |
|------------------|--------------------------|---------------|
| Calcio gir       | noco usato da' nobili in | Firenze 308-  |
| Cammino del Be   | orgherini bellissimo     | 582           |
|                  | del Duomo pregia         | tissimo 44.   |
| Campanile        | di S. Marco              | 470-          |
|                  | del Palazzo Ducal        |               |
|                  | di S. Spirito            | 142.          |
| Candellieri di C | ristallo di Monte        | 4550          |
|                  | rgento grandissimi       | 437-          |
| Cane di Bronzo   | prezioliffimo già in Ron |               |
| Cani di marmo    | bellissim Galleria       | 1050          |
| Canto a' Carne   | fecch <b>i</b>           | 211.          |
| Cappa di s. Fran | cesco in Ogni Santi      | 226.          |
| Cappella del Pa  | alazzo de' Medici dipini | ra da Benozzo |
| Gozzoli          | 311 (41)                 | 22. 571.      |
| Cappella del Pa  | lazzo de' Pitti          | 3486          |
| Cappella del Pa  |                          | 94.           |
| Cappella dis. Le |                          | \$45.         |
| IN               | S. AMBROGI               | 09            |
| Cappella del M   | iracolo                  | 351.          |

#### TAVOLA. NEGLI ANGIOLI.

Cappella Alberti
IN S. APOSTOLO.
492.

Cappella degli Acciaiuoli 124. degli Altoviti 122.

IN BADIA.

Cappella di Bernardo del Bianco 385. de Covori 384. de Lenzoni 384. Cappella maggiore 382. de Pandolfini 386. dello Spirito santo 384.

NEL CARMINE.

Cappella di s. Agata 159. di s. Agnefe 158. degli Alidofi 159. de' Biuzzi 153. de' Botti 152. de' Braneacci 153. de' Bruneschi 152. de' Carucci 157. de' Corsini 161. 584. de' Gambereschi 157. di M. Giu, liano 159. de' Manetti 155. de' Martellini della... Cervia 158. de' Martellini del Falcone 151. de' Michelozzi 152. de' Pugliesi 156. de' Rossi 156. de' Torni 153.

IN S. CROCE.

Cappella de gli Adimari 323. de gli Afini 329. de' Bandini 335. de' Barberini 338. de' Bardi 332. 334. de' Bellacci 335. de' Berti 329. de' Biffoli 331. de' Buonarroti 319. Castellani 338. Caualcanti 316. Corsi 318. Dini 324. Guidacci 329. Medici 328. Niccolini 332. Pazzi 318. 339. Rifaliti 331. Salviati 331. Serristori 316. Verrazzani 327. Zanchini 326. Zati 319.

S. FELICE IN PIAZZA.

Cappella de Baldocci 126. della Compagnia di san Rocco 128. Cappella maggiore 128. delle Monache 128. Neroni 127. Parigi 127. del Rosario 127. del Rosso 128.

IN S. FELICITA.

Cappella Barducci 118. Canigiani 118. 119. Capponi 117. Mannelli 118. del Nero 118.

S. GIOVANNINO.

Cappella Ammannati

23.

TA VOL A. IN S. LORENZO. Cappella Aldobrandini 512. Ginori 550. Martelli 512.550. Medici 511.549. Stufa 517. Cappella Bamberini nella Madonna de' Ricci 376. IN S. MARCO.

Cappella de Brandolini 13. Cambi 9. Milancsi 13. Salviati 11. Serragli 9. de' Teffitori 9. del Turco 6. de' Turriti 13.

IN S. MARIA MAGGIORE:

Cappella dell'Avvoc. Gio: Buonaventura Carnefecchi 213. del Senat. Francesco 213. Orlandini 2130 Panciatichi 213.

IN S. MARIA NOVELLA.

Cappella Baccelli 251. Bracci 252. Capponi 253. Gaddi 253. Giuochi 240 Gondi 254. Cappella maggiore belliffima 246 Mazzinghi 241. Minerbetti 242. del Papa 263. del Pellegr. no 243. Ricafoli 244. Rucellai 244. Ricci 246. da Sommaia 245. Strozzi 245. Vecchietti 239.

IN S. MARIA DEGLI ANGELI.

Cappella Paldefi 486. Canneri 486. Cavalcanti 488. Jacopi 487. Neri 484. Pepi 487. Romena 487. Tornabue ni

IN S. MARIA NVOVA: Cappella Incontri 401. Milanesi 401. Serristori 400. IN S. MICHEL BERTELDI DAGLI ANTINORI.

Cappella Ardinghelli 210. Bonfi 209. Franceschi 210. Martelli 209. Mazzei 209. Rossi 208. Tornag. 210.

IN S. MICHEL-VISDOMINI. Cappella Betti 404. Buortalenti 403. Palagi 403. Pelli 403. Pucci tutte a 403.

IN S. NICCOLO.

Cappella de' Banchi 271. Falconi 270. Gianni 2728 Guardini 272. Nafi 272. Paolini 273. Farenti 272. Pieri 271, Porcellini 273, Verrazzani 271.

NELLA NVNZIATA.

Cappella dell'Antella 442. Benivieni 443. Billi 440.

45 I.

TAVOLA.

457. Brunaccini 446. Cortigiani 452. Cresci 452 del Disegno 464. Falconieri 45 1. da Gagliano 438 Galli 439. Giacomini 449. del Giocondo 446. Gio: Bologna 444. Grazi 440. Guadagni 443. Macinghi 453. Medici 452. Montaguti 438. della Nunziata. 431. Palagi 453. Pazzi 449. Peruzzi 452. Poccianti 440. Pucci 416. Rabatti 439. Romoli 443. Scali 446. Tedaldi 441. Villani 440.

IN OGNI SANTI.

Cappella Aldana 222. Borgherini 222. Bandeni 225. Carloni 226. Lenzi 224. Manno zzi 225. Milani 225. Nerli 223. Roffi 225. Vespucci 222.

IN S. PANCRAZIO.

Cappella de gli Attauantí 202º Buonaccorsi 203. Buonmattei 203. Federighi 205. de' Martiri 206. Particini 203. Rucellai 205. Temperani 206. del Vigna 203.

IN S. PIER MAGGIORE.

Cappella de gli Albizi 355. 358. 354. Alesfandri 357: Corbizi 352. Fiorauanti 357. Lapi 357. Palmieri 354. Pazzi 357. Pesci 352. 353. della Rena 353. IN S. PIERO SCHERAGGIO

Cappella Castellani ..

IN S. PROCVLO.

Cappella Arrighi 388. maggiore 388. Niccolini 388, Ricciardi 388. Saluiati 388.

IN S. SIMONE.

Cappella Mercati 390. Miniati 391. Romena 391. Daffi, 391. Masetti 391. Niccolici a 291.

IN S. SPIRITO Cappella de Bardi 144 Biliotti del Volpe 146. Caualcanti 144. Cambi 148. Capponi 146. Cini 144. Cino di Ser Martino 148. Corbinelli 146 Dei 145. Frescobaldi 146. Nasi 147. Nerli 147. Petrini 147. Pitti 144. Ridolfi 146. di Giouanbatista del Riccio 149: di Guglielmo del Riccio 149. Segni 146. Vettori 146.

## TAVOLA.

IN S. TRINITA. Cappella de gli Ardinghelli 191. Bombeni 186. della Crocetta 191. Ronconi 191. Sassetti 190. Sernigi 191. Strozzi 195. Vsimbardi 186. Capitolo di S. Croce fatto dalla famiglia de Paz-339. Cappel rosso chi fusse il primo Card. ad vsarlo 170. Capponi Famiglia nobilissima. 175. 218. Caracci pittore 498. Caravaggio pittore 556-Cardinal Latino 37.571. Carità grande del Popolo Fiorentino 4120 Carità dipinta da Andrea del Sarto 4716 Carlo Dolci pittor diligentis. 259. 369. 370. 497. 500. Carlo Portegli pittore 486. Carlo V. e suo detto del Campanile 45. Carlo Marzuppini Segretario della Repubblica 330. Carmine 1516 Carrozzine a mano pe'l corridore 113. Cafa d'Alessandro Acciaiuoli 120. d'Audrea Ottauio, e Lorenzo del Rosso 163. d'Antonio Magliabechi 266. d'Andrea Pitti 285. dell'Antella 308. del Canaliere Alesso Rimbotti soa d'Ascanio Sanminiati 402 del Caualiere Alamanno de Pazzi 368. d! Alessandro Passerini 283. d'Antonio Dei 309. dim. Baccio Valori 361. ii Bernardo Martel. lini 395. de Canigiani 280. di Carlo Torrigiani 195 de' Castelli 561. di Cosimo Pasquali 208. de' Cennini 394. di Cosimo, e Ferdinando della Rena 287. di Francesco Martelli 23. del March. Ferdinando Capponi 284. dell'Abb. Francesco ed Ange lo Doni 564. di Francesco della Fonte 351 di Francesco Pazzi 368. del Farinola 268. de Gianfigliazzi 234. de' Marchéfi Giugni 489 di Giouanbatilia Doni 275 di Giulio Mozzi 279. de' Guidi Arrighi 307 di Gio: Barista Galli 370. de' Gua tagm

| TAVOLA.                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| gni 481. di Lionardo Buonarroti 348. di Lo                              | odouico        |
| Capponi 175. di Lorenzo Giacomini 207.                                  | di Lu-         |
| tozzo Nasi 274. de' Conti Lorenzo Franceso                              | <b>ده</b> , وه |
| Clemente Pazzi 368. di Luigi Pazzi 368. di                              | Loren-         |
| zo del Rosso 163. del Marchese Gerini 494.                              | di Mar-        |
| co Martelli 555 di Matteo, e Gio Batift                                 | 3 Botti        |
| 172. de' Mellini oggi de Guidi Arrighi 30                               | 07. del        |
| Caualiere Niccolò Ridolfi 174. de'Niccoli                               |                |
| di Pietro e fra Vincenzio Capponi 286. de                               | I Duca         |
| Saluiati 371. di Simon da Firenzuola 4                                  | 39. de'        |
| Tempi 280. del Caualiere Vasari 305. dell'                              | 'Vguc-         |
| cioni 86. de Ximenes 483: di S. Zanobi già                              |                |
| legno 28. Casa di Ciro Rè de' Medi                                      | 545.           |
| Casato d'Andrea del Sarto                                               | 427.           |
| Case in Firenze quante                                                  | 567.           |
| Casino Palazzo del G. Duca 8. del Card. Gio                             | : Carlo        |
| 418.del Princi D. Lorézo 233.del Mar. Ricca                             |                |
| Caftellaccio                                                            | 493.           |
| 5. Caterina Monistero                                                   | 19.            |
| Caualier Bandinelli eccellente nell'Orfeo 20.                           | in Ada-        |
| mo ed Eua ranssimo 52. Nel S. Pietro los                                | lato 546       |
| nell'Ercole, e Cacco mirabile 76. nella                                 | sala del       |
| Configlio 88. nella grotta de Pitti eccellen                            | ne 137.        |
| in casa i Saluiati raro 373.                                            | Ila Mira       |
| Cauallodi Bronzo nella Piazza Ducale 82. de                             | HA LAMI        |
| Ziata 414                                                               | D ofei         |
| Cecchin Saluisti pittore 94: 233. 307. era de                           | KOISI          |
|                                                                         | 4.341.         |
| Cecco brauo pittor bizzarro 210. 258. 391.<br>Cecilia da Fiesole Scult. | ari.           |
| S. Cecilia Chiefa                                                       | 557.           |
| Cedro del Monte Libano                                                  | 259.           |
| Censura dell'Ercole, e Cacco del Bandinello                             |                |
| dita                                                                    | 77.            |
| Centauri battaglia effigiata dal Buonarroto                             | 348•           |
| Centauro fratua bellissima di Gio: Bologna                              | 2 1 I.         |
| Cerainolo pictore                                                       | 443.           |
| Amunata butare                                                          | Cele-          |
|                                                                         | ;              |

### TAFOLA

| Ceseri Dandini pittore 440 453.                                                                                |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| S. Chiara Monistero                                                                                            | 170                                     |
| Chiarito Monistèro di Monache 5. 563.                                                                          |                                         |
| Chiefe quante in Firenze                                                                                       | 568.                                    |
| Chiostro del Carmine 159, di Cestello 48                                                                       | c. di S                                 |
| Croce 343. di S. Marco 15. di S. Maria N                                                                       | Jouella                                 |
| 260. 262. della Nunziara 456. d'Ogni Santi                                                                     | 577. d                                  |
| S. Spirito                                                                                                     | 150                                     |
| Ciborio bellissimo in S. Croce 314. In Galler                                                                  | 2 547                                   |
| In S. Maria Nuoua 401 nella Nunziata 430                                                                       | 6. in S                                 |
| Pier maggiore 356. In S. Spirito 141.                                                                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Cicerone e suo luogo dichiarato                                                                                | 102.                                    |
| Cigoli Pittor rarissimo 213. 258. 316. 331. 34                                                                 | 7. 255.                                 |
| 580 Caualiere di Malta 351.                                                                                    |                                         |
| Cimabue, e sua tauola: 192. 316.334.                                                                           | - 1                                     |
| Cione Scultore, & orefice                                                                                      | 61.                                     |
| Cione Pollini fondator de gl'Innecenti                                                                         | 411                                     |
| Ciro Ferri Pittore, ed Architetto                                                                              | SOI                                     |
| Circuito di Firenze quanto                                                                                     | 567                                     |
| Città diuengon belle per le trè arti                                                                           | 2.                                      |
| Cittadellà                                                                                                     | 559                                     |
| Clemente VII. fa fabbricar la Sagressia nuoi                                                                   | aa di S                                 |
| Lorenzo                                                                                                        | 518                                     |
| S. Clemente Monasserio                                                                                         | 6.                                      |
| Cocchi, e palio de' Cocchi                                                                                     | 219.                                    |
| Colonna del miracolo di S. Zanobi                                                                              | 350                                     |
| Colonna posta di costa a S. Felice :                                                                           | 1286                                    |
| Colonna a S. Trinita 193. 575.                                                                                 | 10,1114                                 |
| Colonna con letrere Etrusche in casa Valori                                                                    | 363.                                    |
| Colonna Pittore inlighe                                                                                        | 406.                                    |
| Colonna a S. Felicita                                                                                          | 117:                                    |
| Colonne di Porfido di S. Gia:                                                                                  | . 350                                   |
| Cololsi di mattoni del Duomo                                                                                   | 44.                                     |
| Colosso nel Giardino del Card. Gio: Carlo                                                                      | 418.                                    |
| Colosio in cata Niccolini                                                                                      | 405                                     |
| Compagnia di S. Benedetto 259, di S. Bastiano                                                                  | 480.                                    |
| del Ceppo 392. di S. Giob. 480. del Nicchio                                                                    | 480.                                    |
| der de l'a d'an man annu l'annu l | della                                   |

| TAVOLA.                                           | 1     |
|---------------------------------------------------|-------|
| della Scala 392. dello Scalzo                     | 470.  |
| Compagnie quante di numero in Firenze             | 568.  |
| Concorrenti del Ghiberti a far le Porte di S. Gie | 0:27. |
| Congiura di Catilina dipinta da Rosa raramente    | 556.  |
| Convertite Monasterio                             | 1700  |
| Concezzione altar di gran devozione in S. Croce   | 330.  |
| Concezzione Chiefa in via de' Servi               | 409.  |
| Conventi di Monache, e Frati, quanti              | 568.  |
| Coro di s. Lorenzo dipinto dal Pontormo           | 515.  |
| Coro di s. Spirito belliffimo                     | 1424  |
| Corridore congingne due palazzi superbissimi      | Tiz.  |
| Cortile del Palazzo Ducale 86. de' Pitti 130. de  |       |
| Nunziata rariffimo 4182 dello Scalzo              | 470:  |
| Cosimo Gamberucci pittore                         | 353.  |
| S. Cosimo statua bellissima                       | 5.39  |
| Cosimo de' Medici vecchio fa rifar con magnific   |       |
| s. Marcot 1. manda Filippo di ser Brunellesco a   | l Pa- |
| pa , e fuo detto                                  | 506.  |
| Cofimo I. Gr. Duca ritratto da Gio: Bologna 99    | am-   |
| mira Andrea del Sarro 482. intendentiffimo de'    | fem-  |
| plici 194.                                        |       |
| Colimo II. Gran Duca                              | 2116  |
| Crepulcolo statua del Buonarruoto rara            | 529-  |
| Cristo puttino di marmo in s. Lorenzo 548 nella   | Nuna  |
| ziata                                             | 436.  |
| Cristofano da Bracciano                           | 577.  |
| Cristofano Allori pittor celebre                  | 501.  |
| S. Cristofano alto braccia x. di mano d'Antoni    | o dal |
| Pollaiuolo                                        | 3890  |
| S. Croce Chiesa bellissima,                       | 370.  |
|                                                   | 254.  |
| Crocifillo di Bronzo di Felice Palma              | 187.  |
| del Bhouarincto                                   | 143.  |
| di Chiarito                                       | 563.  |
| Che chir o la testa a s. Gio: Gualberto 189. di   |       |
| 20 del Sufini                                     | 203.  |
| Cronaca architetto raro                           | 200.  |
| Cuc                                               | 7 4   |

Cucine fatte nella Cupola per comodo de' muratori
Cupola fatta col difegno del Brunellesco 39. primamacchina fatta senza centine 41. da chi dipinta 55. suo biasimo

### D

|                                            | **          |
|--------------------------------------------|-------------|
| S. D Amiano di Raffaello da Monte L        |             |
|                                            | 538.        |
| Danari ch'ebbe Giuda per prezzo del tradir |             |
| Daniel Ricciarelli da Volterra pittore     | 407.575     |
| Davitte del Buonarruoto maravigliofo 73.   |             |
| del Verocchio oggi in Galleria             | 93.         |
| Dello Scultore                             | 399.        |
| Desiderio da Settignano Scultor raro 356.  | 330. 548.   |
| Derto del Buouzrruoto sopra le Porte di    | s. Gio: 32. |
| del medenmo sopra il s. Marco di Donas     | ello 66. di |
| Cosimo de Medici il Vecchio nel mand       | are al Papa |
| Filippo di ser Brunellesco 506. del Buona  | arruoto fo- |
| pra 3. Trinita 185. fopra lacopo da Pont   |             |
| Diana cacciatrice                          | 104.        |
| Dichiarazione delle pitture della Cupola   | 55.         |
| Dionigi Nigetti Architetto                 |             |
| Discrezione effigiata gentilmente          | 314.        |
| Difference die Many Neurolle die bis       | 99.         |
| Difegno di s. Marta Novella di chi         | 37q         |
| Disegno delle tavole di s. Lorenzo dato d  |             |
| letco                                      | 550.        |
| Dito di s. Tommaso d'Aquino                | 260.        |
| S. Doménico Monistero                      | 17.         |
| Domenico Conti                             | 431.        |
| Domenico Ghrillandaio pictor raro 16. 126  | . 190.246   |
| 273: 377 412.                              | 1000        |
| Domenico Passignani pittore infigne 191.   | vedi Pas-   |
| Domenico Pieratti scultore, & Architetto   | 3994        |
| Domenico di Baccio d'Agnolo sculture       | 404.        |
|                                            | Dona.       |
|                                            |             |

Donatello 45. 48. 54. 60. nel s. Giorgio, e nel s. Marco marav glioso 66. 67. 68. 70. 73. nel s. Lodovia co di bronzo 3 10 nella Nunziata di macigno rariffimo 3 17.in cafa i Valori 369.in cafa il Salviati 372. ne pergami di s. Lorenzo 508. nella Sagrestia Vecchia 513. in s. Croce 339. in s Pier maggiore 355. in cafa Fazzi -368.369.402.409.514. S. Donato Chiesa Donzella che balla statua Greca 558. Dofio vedi Gio: Antonio Dovizia statua di Donatello 215. Duca Giuliano de' Medici statua del Buonarruoto figurata per la Vigilanza 528. Duca Lorenzo de' Medici statua del Buonarruoto sigurata per lo Penfiero 5340 1 6 7 6 781 . . .

### F

Difizi molti in Firenze Elezzione di Cosimo I. satta nel palagio de'Medici in via larga 22. Elogio del Bocchi sopra il Caval di piazza 840 272.397.493.453.388. Empoli pittor valente 430. Enrico II. Re di Francia ritratto Epitaffio nel termine da strada antico 620 Ercole, e Cacco del Bandinelli 76. di Vine. Rossi 87. Ercole insegua di Fiorenza tra gli Broi 18. di marmo antico ne' Pitti 139. Errore dell'Abb. Puccinelli 386. del Bocchi 160. del Francavilla nella Ratua della Primavera 18 2. nel Gigante? Eugenio Papa, e suo detto a Filippo di ser Brunel-505. lesco Eulculapio di Gio: Bologna 3074

# TAPOLA.

| F Abbrica della Cupola quanto dutasse Vssizi  | 49. de gli  |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Vinitia Dafahanan                             |             |
| Fabbrizio Boschi pitrore                      | 15          |
| Facciata del Duomo antica 44. di s.Mar.No     |             |
| Fatiche d'Ercole del Ross                     | 89          |
| Federigo Zuccheri                             | 55. 481.    |
| \$ Felice in Piazza                           | 126         |
| Felice Paima scultor famolo                   | 186.        |
| Felice Ficherelli datto R polo pittore        | 400         |
| Felice Gamberai intagliatore                  | 386         |
| S. Felicita Chiesa                            | 1179        |
| Ferdinando, l. Gran Duca di regia liberalità  | 4370        |
| Filippo B glioni Architetto                   | 3740        |
| Fr. Filippo Lippi Frate Carmelitano pitto     | r raro 1430 |
| 245.340.347.351.381.                          | 2.5         |
| Filippo di ser B unellesco Architetto della   | Cupola      |
| 47.53. d s Spirito 141. del Palazzo de        | Pitti 129.  |
| fà un Crocifisso a concorrenza di Dona        | tello 254.  |
| Suo detto a Papa Eugenio 506.del Capir        | lo o Capo   |
| pella de Pazzi 339. del Tempio degli So       | olari 493.  |
| dis Lorenzo                                   | 5050        |
| Finestre inginocchiate disegno di Michelagi   | nolo 20.    |
| Finestre della Libreria di s. Lorenzo del Buc | onar. 534.  |
| Fiorentini di fottilissimo ingegno            | 2.          |
| Firenze, e suo principio 7. Ricca di fabbr    | iche , e di |
| pietre 3. produce ingegni fottili s. ha       | di circuito |
| 5. miglia non setre 3. negli edifizi nobili   | da regola   |
| all'altre Città 3. ha aunta amistà , e guerr  | a co'mag-   |
| giori Principi 3 esotto il governo della C    | ala de'Me   |
| dici 4, in pitture rare, sculture, & edifi    | zi fi puote |
| gloriare                                      | \$18.       |
| Francia bigio pittor raro 125.352. 480.       |             |
| S. Friano Chiefa di Monache                   | 1620        |
| Fontana della Piazza Ducale                   | 790         |
| del P. Vecchio                                | 115.        |
|                                               | Fon         |
|                                               | LOW         |

| 40.7 |     |      |     | 04 |    |
|------|-----|------|-----|----|----|
| 200  | - 1 | 15.2 | -   | 3- | 4  |
| 1.   |     |      | O   | L. | A. |
| -    |     | 40   | 100 |    |    |

| Fontane della Nunziata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 415        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fuga delle donne Romane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 406.       |
| Françauilla Scultore eccellente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Francesco da S. Gallo Scultore raro 54.69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 181.333.   |
| Francesco Mannelli 118. 575.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140        |
| Prancelco Morandini desso il Dani Dina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *- Cana    |
| Francesco Morandini detto il Poppi Pitto<br>70.271 350.365.403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | re inngne  |
| Francesco G. Duca come fusse giusto il i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nostrò, in |
| un'atto generolo in dare vdienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114.       |
| Francesco Sufini Scultore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 501.431.   |
| Francesco Sassetti ritratto dal Ghirlandaio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190.       |
| Francesco Pagani pittor raro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 228.       |
| Francesco Saluiari pittor singolare vedi Cec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | chino      |
| Francesco Cammillani Scultore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 220.       |
| S. Franceico al Monte Chiefa fatta da Ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ftel Qua-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 274.       |
| S. Francesco e sua storia essigiata in marmo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 312.       |
| S. Francesco Munistero di Monache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 344.       |
| Francesco da Barberino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 338.       |
| Francesco Granacci pirtor singolare 1 19. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.561.     |
| Francesco Pesellino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 340.       |
| Francesco Furini Pittore 370, 383, raro in v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n bagno    |
| in casa Galli 500. 503.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| to the second se |            |
| Addo Gaddi pittor Fiorentino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.338.    |
| T Caleanna Gidoni missoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          |

Galileo Galilei Mattematico famolissimo Galleria del Gran Duca 100. del Duca Salviati 371. di Baccio Valori 368. Garzona miniatrice 503. Gasparo Romer pittore 402. Gello Calzaiuolo, e letterato ritratto 327. Gengio Ferravecchio 413, Gentile da Faboriano pittore Gesuari Convento di Frati 125. Ghe-

| ,                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| TAVOLA.                                                                                   |                     |
| Gherardo Silvani Architetto Gherardo Starnina leggi starnina Gheroni che cosa sieno       | - 216               |
| Cherardo Starnina leggi starnina                                                          | 3 3 Central 3 4 3 4 |
| Gheroni che cofa fieno                                                                    | 27.                 |
| Giardino de' Pitti mirabile 135. del Calino                                               | del Card            |
| Gio: Carlo 418 del Corfini 221. del Di                                                    | ica Salvia.         |
| ti 481. de' Gieluiti 483. del Marchele Sa                                                 | viati 482           |
| del Niccolini 404. de' Ricasoli 233. de                                                   | Marchele            |
| Riccardi cen delle Stalle                                                                 | 17                  |
| Giambologna Scult, ed Architetto fingola                                                  | re 68. nel          |
| Caval di Piazza 82. nella statua del Gra                                                  | n Duca ra-          |
| ro 99. nel Gia dino de' Pitti 136. in Ca                                                  | la i Salviati       |
| 372. nel Giaidinetto dell'Antella 309.                                                    | nella Cafa          |
| Guidi Artighi 30% in S. Matia Nuovi                                                       | a 402 ne            |
| Centauro 211. nella Compagnia del C                                                       | ерро 393.           |
| in quel della Nanziata.                                                                   | 414.444             |
| E-17MMO77O BEADOSSE SISSASSE                                                              |                     |
| Gialone statua di Gio: dell'Opera                                                         | 410                 |
| Organo integlia di Florenza                                                               | 19                  |
| Glocolatore statua                                                                        | 102                 |
| Giorgio Vasari pittore eccellente 55. 90. 2                                               | 3, nella            |
| Cappella de' Botti 152. Disegna le C                                                      | appelle di          |
| 5. Croce 311. nella Cappella de' Buona                                                    | ruoti 319.          |
| de' Guidacci 329. 331. in S. Lorenzo 5                                                    | so. In cala         |
| propria 305                                                                               | . 404. 464.         |
| S. Giorgio di Donatello rarissimo                                                         | 67.                 |
| S. Giorgio Monistero                                                                      | I).                 |
| Giorgio Suster Fiammingo Pittore                                                          | 286.                |
| Giorno statua stupenda del Buonarruoto                                                    | 524.                |
| Giotto 16. 335. Iodato dal Boccaccio 336.                                                 | 341.383.            |
| Architetto del Campanile 44, fina statua                                                  | 48.                 |
| Giovanni XXIII. Papa deposto ritratto in b<br>Fra Gio: Angelico pittore eccellente 10. 26 | 10020 33.           |
| 1.0 Olo. Mugento pittote ettettette 10. 20                                                | 17.420.             |

Gio: Acuto Inglese Capitano de' Fiorentini 50. \$. Gio: Batista di bronzo 65. \$. Gio: Batista già tempio di Marte 25. da esso è cavato l'architettura che oggi usa 26. Chiesa del Battesimo 25. mutata l'incrostatura 26. aveva la sca-

lina-

| TAVOLA.                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|
| linata 27. perche è Avvocato de Fiorentini 218.                          |
| \$. Gio: Evangelista di Baccio da Monte Eupo - 63.                       |
| S. Giovannino de PP. Giefuiti out 22 to 22.                              |
| S. Giovannino di Donatello lasciato a gli Eredi per                      |
| 5. Giovannino di Donatello lasciato a gli Eredi per<br>Fideicommisso 24. |
| Giordi Bicci de' Medici fa rifar S. Lorenzo 505.                         |
| Giovan Francesco Ruffici Pittore, e Scultore 7.33.                       |
| Gio: dell'Opera Scult eccellente 54. 182. 322. 410.                      |
| Gior da S. Gio: pittore 124.335.392.402.309.                             |
| Gio: Batista Cennini Scult. 142.391.                                     |
| Gio: Caccini Scultore                                                    |
| Gio: Pico della Mirandola                                                |
| Gio: Antonio Sogliani pittor rare 274. 511: 287.298.                     |
| Gio. Scherani Scult.                                                     |
| B. Gio: da Salerno                                                       |
| B. Gio: da Vespignano                                                    |
| Gio: Strada pietor raro                                                  |
| Gio: Stolf Olandese                                                      |
| Gio: Rucellai. 239.                                                      |
| Gio: Gargiolli 251.                                                      |
| Gio: Antonio Dosso Architetto insigne - 252.322.                         |
| Gio: Villani 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                      |
| Gio: Montini pittore                                                     |
| Gio: Balducci pittore into Dong in 2 2 263.                              |
| Girolamo Macchietti pittor raro 1521in S. Maria No-                      |
| vella eccellente 240. in S. Lorenzo 1970 517.                            |
| Giudit di Donatello statua bellissima 72.                                |
| Giudizio univerfale fra l'offa in S. Maria Nuova 398.                    |
| Giuliano di Baccio d'Agnolo Architetto                                   |
| S. Giuliano Monistero Danastiff anna Como 3 557.                         |
| M. Giuliano Carmehrano Mattematie Teol.eccel. 159.                       |
| Giulian Bugiardini pittor raro 244. 304. 338.                            |
| Giulio Parigi Architetto 254.394.399.                                    |
| Giuoco Olimpico fi ta in Firenze                                         |
| 5. Giuleppe Monistero 482.                                               |
| Gordiano Coloffo di bronzo 405.                                          |
| Graffione pittore 413.                                                   |
| O . C .                                                                  |

| Gregorio Pagani pittore                        | 159e         |
|------------------------------------------------|--------------|
| Guardaroba del Gran Duça                       | 95.          |
| Guercino da Cento pittore infigne 268.         | 407.502.     |
| Guido Reni pittor insigne 408.                 | 497. 499.    |
| Greci dipintero in S. Maria Novella            | 1 256.       |
| Grotta del Cortile de Pitti 132 di Boboli      | belliffima   |
| 137. della Caía Tempi 283. de Salviati         | 375.         |
| Light of the year in                           |              |
| · Legista Lagrand . In the State of the second |              |
|                                                | . 1: 11/     |
| Acopo Cinelli ampliator di Bonifazio           | . 59         |
| S. Iacopo Conuento di Monache                  | 347.         |
| lacopo da Empoli Pittore                       | 185.         |
| Jacopo Landini pittore                         | 271.         |
| Jacopo di Meglio pittore                       | 271.         |
| Jacopo da Pentermo Pittore Eccellentiss:       | . 19 117.    |
| fuc demo 287. Eccellentifs. in vn difegn       | e di carra   |
| 366. in San Proculo 338. in S. Michel          | Vildemini    |
| 403. in vna fede ed in una carità 415. No      | ella Vifita- |
| zione del Corrile 414. nel Giudizio di S.      | Lorenzo      |
| 515.464. nella Compagnia di S. Marco           | . 563.       |
| Fr. Iacopo Passauanti soprintendente della si  | abbrica di   |
| 5. Maria nouella                               | 2370         |
| S. lacopo in campo Corbolini 3 - 10 14         | .556.        |
| S. lacopo trat fossi Chiefa                    | 394.         |
| S. Iacopo del Sanfouino Statua po sur l'       | 53.          |
| Iacepo Tatti detto il Sanfouino Scult, Eccel   | lente 54.    |
| lacopo Souri and Rest to the second            | 446.         |
| Idolo di Gioue trouato a Monte Cornaro         | 493-         |
| Fr. Ignazio Danti Aftronomo og Pinoth an       | 239.         |
| Inganno d'un Garzone di Filippo                | 2464         |
| Ingegni Fiorentini fottilishimi                | 2.           |
| Ingiesuati Conuento di Frati                   | 1.25.        |
| Inginocchiate al Palazzo de Medici di          | Michela-     |
| gnolo                                          | 20.          |
| Impresa del Buonarroto in trè ghirlande        | . 322.       |
| Im prese Sacre nell'Oratorio della Nunziata    | :436         |
| 7.                                             | 1115         |

| TAPOL.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Innocentiluogo di fancialli ni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 411.      |
| Immentor del dorar gli ornamenti chi fuffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Section 200 and 200 an | 334.      |
| t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Ampane so. d'Argento alla Nunziata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Laocoonte del Bandinello rarifimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 434       |
| Laica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,       |
| Leda di marmo bellissimà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 575.      |
| Leon Baldefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 258-      |
| Leon Batista Alberti raro Architetto, e gran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iciters.  |
| to 235. 238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1       |
| Leibia Regola: Discrezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99.       |
| Letterati ritratti nella facciata di Baccio Vale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | on 361.   |
| Libreria di Antonio Magliabechi 266 de gli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Angiok    |
| 402. del Bartolomei 115. del Carmine 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | odi Co    |
| fiello 162. di S. Croce 341. di S Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nonella   |
| 263. d'Ogni Santi 227. di S. Pancrazio 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .6. di \$ |
| Spirito 151; de' Teatini 210, di S. Loren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 5402   |
| 583. del Giraldi 560.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,,,,     |
| Libro M. S. dello Squarcialupi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 572.      |
| Ligozzi per liberarfi dalla seccaggine d'yno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | che mos   |
| do tenne 244. 3316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Fr. Lionardo Dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3566      |
| Lionardo da Vinci pittor rariffimo 173. 306.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2)08      |
| Lione Infegna di Firenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.       |
| Lioni tenuti in pubbliche stanze in Firenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18.       |
| Lite fra' Ricci, e Tornabuoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Liuio Meus Pittore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 246       |
| Lodouico Cardi da Cigoli vedi Cigoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 301:      |
| E Ladouice di Propre di Deneralle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2211      |
| S. Lodouico di Bronzo di Donatello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310.      |
| Loggetta de' Ritaliti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 309.      |
| Loggia de' Tedeschi 71. de' Rucellai 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _         |
| nocenti 4 i 1. di S. Maria Nuoua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 399       |
| Loggie quante in Firenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 568.      |
| \$. Lorenzo Chieta eccellentiss. detta Ambros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ianasos   |
| Lorenzo di Credi pittore 59. 162. 480.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |

| 7       | A:    | V   | 0 | L   | 1.   |
|---------|-------|-----|---|-----|------|
| 4 10.39 | Value | 491 |   | 100 | PL . |

| Lorenzo Ghiberti fatuario rarits. 31.256. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| D Lorenzo Philore in the state and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 191               |
| I orenzo de' Medici ordinò la libreria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 541.              |
| Lorenzo Lippi pittor di gran disegno 265. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84. 480.          |
| Louecco rella presa di Paula per cagion d'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vna sta-          |
| e c co. (" 47 20 co o Veg Este 68 12 cui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 % T             |
| S. Luca Munisterofician of the trace before                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 6               |
| Luca pitri da principio al superbo Palazzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1294              |
| \$ Luca di Gio: Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 (68)            |
| Luca della Robbia scultor raro 59. 162. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16.339            |
| 38914558 2 commine our imedia el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I you E.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.                |
| Lucrezia del fede moglie d'Andrea 427, 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Lumiere di ferro del Palazzo de gli strozzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 201a            |
| i Arronio Planiffacchi 166 degli Arziane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and the           |
| and Parrolamen Holling Sermine Service 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1376.             |
| A Agronna of Or St. Michelon 1 1 at 11 at 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04.05             |
| Madonna di marmo imitata dal Buona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. 149            |
| Madonna del sacco stupenda in il so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4570              |
| Madonna del Buonarroto stupenda : 1510 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 536.              |
| Magistrati edifizi nuoui was a agenta olara at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97.               |
| Mandragone will sorry ground then it mouth to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Maniera Greca quale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 192.              |
| Maraniglie 7, del Mondo, e 2, itatue del Buon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2r. < 28.         |
| S. Marco Chiefa det Frati di s. Domenico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9469.             |
| S. Marco Vangelista di Donatello 227 di anasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1:66              |
| Marco da Faenzai ( ) and a selected date of the Margheritone Aretino ( ) and ( | 1 \ 88 <u>.</u> t |
| Margheritone Aretino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3340              |
| S. Maria Maddalena di Donatello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33.               |
| S. Maria Maddalena de Defiderio da settignano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190.              |
| S. Maria del Fio e Duomo di Firenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36.               |
| c. Maria del Bigallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62.               |
| S. Maria Nipoucola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63.               |
| S: Maria Maddalena di Simone scultore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 118.              |
| S. Maria de gli Agnoli Montflero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 483.              |
| S. Maria Maggiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2120.             |
| S. Maria sul Prato Monistero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2210              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t. Ma-            |

| TAVOLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3: Maria Novella Chiefa bellissima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2376         |
| S. Maria Nuova Spedal famoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 397-         |
| S. Maria Vghi già Duomo di Firenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 576.         |
| Mariano da Pelcia pittore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94. 559.     |
| Mario Balassi pittor di stima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 358.         |
| Mariotto Albertinelli 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7. 400. 439. |
| Marmi mesi per di fuoria s. Gio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27           |
| Marmo di Seravezza eccellente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1320         |
| Marmo nella via, o borgo de gli Albizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | per lo mira- |
| Colo di s. Zanobi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 359          |
| Marfilio Ficino, e sua statua nel Duomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49.          |
| Martirio di s. Lorenzo del Bronzino 512.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Aspetti 187 di Donatello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 508.         |
| Malaccio piutor rariffimo 48:160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 383.387.     |
| Malo Bolcoll 10 15 10 10 15 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 252          |
| S. Matteo statua di marmo di Vincenzo Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | offi 33.     |
| S. Matte o di bronzo bellissimo de la contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.453.226    |
| Matteo Roffelli pittore 16. 335,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Mecarino senefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 556.         |
| Mellini famiglia nobile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 307 311.     |
| Mercato nuovo & andi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 216.         |
| Mercato Vecchio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 215          |
| Mercurio in Casa il Doni statua bellissima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 565.         |
| Mesta parata preziosis, in s. Gio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34           |
| Michelagnolo Buonarroti vedi Buonarrot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | o ,          |
| Miche agnolo delle Battaglie pittore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 502.         |
| S. Michel Berteldi da gli Antinori Car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 208.         |
| S. Michelé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63.          |
| Michel di Ridolfo pitt ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 347.         |
| S: Michel Visdomini Chiefa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 403.         |
| S. Michel delle Trombe Chiefa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 376          |
| Michelozzo Michelozzi Architetto subli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | me 19. suo   |
| reardimento con the contraction of the contraction | 87.          |
| Mino da Fiesole 279. 347. 381. 387.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            |
| Miracolo in s. Amprogio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 352.         |
| Mochiscultore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 456          |
| Q q 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mona-        |

| 4   |   | 17   | •  | L | 1.  |
|-----|---|------|----|---|-----|
| I'm | 1 | 1.57 | U, | L | 120 |

| Monigate Centellograms and a difference of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 162.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Monsil Montagna pittore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$500.      |
| Morgante Nano effigiato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 136         |
| Morto da Feltro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5654-       |
| Mofaico di s. Gio: da chi fatto 27. in s. Feli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cita mara-  |
| nigliofo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TTO         |
| Mosaico una Nunziara bellissima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AIS.        |
| Mottro memorable nato in Pitenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 411         |
| Murate Chiefa di Monache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Muleo di m. Baccio Valori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| The second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           |
| Caronia Charanano era, di Triano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| A Name of the state of the stat |             |
| Anni d'Antonio di Banco scultore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67.         |
| Napoletano o vero Farina scultore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 391.        |
| Nascimento di Firenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.          |
| Nasi famiglia nobilissima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 272.        |
| Neri di Bicci pittore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 224.        |
| Nero famiglia nobilifs ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 288.        |
| Neroccio Architetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 575.        |
| Nettunno in piazza dell'Ammannato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79.         |
| Niccodemo Ferrucci pittor di stima 357.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. 491.     |
| Niccola Pifano Architetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 184.        |
| Niccolò Aretino scultore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47•         |
| Niccolò Groffo detto il Caparra fabbro val                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ente 301.   |
| Niccolo Soggi pittore<br>Niccoló da Tolentino Capitano de Fioren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.          |
| Niccoló da Tolentino Capitano de Fioren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rini 50.    |
| Niccolò da Vzzano Cittadino eccellente 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | s. fa mu-   |
| rare uno studio pubblico in Firenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18.         |
| Noromia fu nota al Buonarroto non a gli ai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ntichi 532. |
| N1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 526.        |
| Nunziata di Mosaico sopra la porta del Du<br>so la Nunziata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | omo ver-    |
| Nunziara a fresco d'Andrea del Sarto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70-         |
| Nunziata Chiefa Famosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 415.        |
| Nunziata miracolofa di Firenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4320        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 303. 446.   |
| Thursday is Unated act Suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oc-         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100         |

O

| 7. 7.77                                          |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Cchi di Vetro del Duomo, e Vetriate              |          |
| Occhio di Vetro di S. Croce                      | 43.      |
| Ogni Santi Chiesa de' Frati de' Zoccoli          | 325.     |
| Olmo fuor delle Chiefe che fignifichi            | 221.     |
| Omnicordo del Nigetti                            | 35.      |
| Onorio Marinari pittore 213. 384. 390. 393.      | 582.     |
| Opere del Puccetti                               | 1        |
| Opinione vana intorno al Sepolero del Buonar.    | 16.      |
| Orat orio della Nunziata supendo                 | 320.     |
| Or S. Michele                                    | 435.     |
|                                                  | 63.      |
| Orfeo di marmo del Bandinelli                    | B. 20.   |
| Orgagna, vedi Andrea di Cione Orgagna.           |          |
| Origine di Firenze                               | T.       |
| Origine della libreria di S. Lorenzo             | 183 -    |
| Orto de Monati de gli Angeli 494 di \$. Marco    | 469.     |
| della Nunziata 466. d'Ogni Santi 237.            |          |
| Offa de gli Elefanti d'Annibale                  | 288.     |
| Otto da Monte Auto                               | 3430     |
| 2                                                |          |
| <b>p</b>                                         |          |
| D Ace, e mansuetudine Ratue del Caccini          | 186.     |
| Padouanino pittore                               | 490.     |
| Fr. Pagano Adimari                               | 3270     |
| Paggi pittor rinomato 401. 445. 13.              | 3-10     |
| Pagno Partigiani Architetto                      | 447      |
| Palazzo de gli Antinori 207. de Bartolini 19     | 4310     |
| Card. di Fiorenza 207. de Grifoni 409. de N      | ledici   |
| in via larga 19. del Nero 288. de Pitti pie      | ולינוטיו |
| magnificenza 129, de Pandolfini 7. de' Ri        | co/e12   |
| 2.227. de Rucellai 235. de gli spini 182. de gli | Caron    |
| zi magnifico 200. de gli Strozzi in via de Bale  | ALIOZ    |
| ri 371. Vecchio 71.                              | HILLO    |
| Palco della Sala Ducale                          |          |
|                                                  | 90.      |
| 2                                                | alij     |

## TAN VOOL LA.

| Palij descritti che si danno                 | a' Corfieri                       | 219     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Palla della Cupola fatta da                  | l Verocchio                       | 42      |
| S Pancrazio Chiefa di Mo                     | naci di Vallombra                 | 20.2    |
| Panderre di Giustiniano                      | as is where it is the             | 95.     |
| Monf. Paol Giovio                            | THE PARTY OF                      | 540.    |
| S. Paul de' Carmelitani Sca                  | Izi Chiela antica                 | 584.    |
| Paol Véronelé Du agit al<br>S. Paolo Spedale | face / 498759d                    | 306.    |
|                                              | ्राष्ट्रक अन्तिक विश्वसम्बद्धाः । | 266.    |
| M. Paol dal Pozzo Tofcan                     | ellis of some me                  | 48.     |
| Paolo Vccelli pittore                        |                                   | 260.    |
| Passignani pittor raro 191.                  | 203.312.335 402.40                | 3.406.  |
| 309.371.445 446.561                          | Market Carlot Carlot San          | 13 11   |
| Parche del Buonarroto qui                    | adro rarillimo                    | 504.    |
| Darmigianing pittore mit                     | y total Classical Line            | 206.    |
| Pavimento del Duomo art                      | ifiziolo na 11 EV 2 Eli           | 54.     |
| Pavimento della Libreria                     | di S. Lorenzo                     | 544.    |
| Pavimento di S. Maria No                     | vellacing                         | 258.    |
| Pensiero di Pietro da Cort                   | ona intorno alla Cup              | . 572 . |
| Pergamo raro in \$ Croce                     | 311. due in S. Lorenz             | 0508.   |
| Perino del Vaga pittore                      | and/A or the M                    | 86.     |
| Perseo di bronzo del Celli                   |                                   |         |
| Pefello pittore                              |                                   | 3.357   |
| Petrarca poeta senza ertori                  | l                                 | 1468-   |
| Piazza di S Croce                            |                                   | 307.    |
| Piazza Ducale ornarissima                    | and the state of                  | 71.     |
| Piezza di S. Lorenzo                         |                                   | 505.    |
| Piazze grand, in Firenze n                   | um; 18, a car: 5003               | 567.    |
| Pico della Mirandola                         | ्रे व नहीं<br>इस्तिम्             | 4. 321. |
| Piena del 1676. a car.                       |                                   | 293.    |
| Pier Cavallini pittore di s:                 | anti coltumi 9.20                 | 2.561   |
| Pier Caudido Frammingo                       |                                   |         |
| Pier di Cosimo pittore                       |                                   | 2.414.  |
| S. Pier Buonconfiglio                        |                                   |         |
| Pier Franceico da Viterbo                    |                                   | -559.   |
| S. Piero Scheraggio 00 .                     |                                   | 98.     |
| S. Pier Maggiole Chiefa                      |                                   | :352-   |
| Pier Vetton i traito                         |                                   | 9 431.  |
|                                              |                                   | Pie:    |

| 771 | 4 | 7.5 |   |   | 4 1 |
|-----|---|-----|---|---|-----|
| 1   | A | ~   | U | 4 | JL. |

1

| Pieratti Scultore intendente                    | 370.       |
|-------------------------------------------------|------------|
| S. Piero di Donatello                           | 66.        |
| M. Piero da Farnese Capit. de' Fiorentini       | . 49.      |
| Pietà dipinta da Andrea del Sarto 465. dal C    |            |
| S. Croce                                        | 331.       |
| Pietre da edifizi copiose presso a Firenze 3. I |            |
| dino di Boboli                                  | 565.       |
| S. Pietro abbozzato dal Buonarroto              | 62.        |
| Pietro Perugino pittor raro 125. 172. 30        | 5.358.     |
| Pietro de Medici fece la Capp. della Nunzia     | 12- 433    |
| Pietro Francavilla Scult. eccell. leggi Franca  | villa      |
|                                                 | 15.445.    |
| Pietro da Cortona                               | 498.       |
| Pietro Dandini pittore                          | 453-       |
| Pile dell'acqua santa di bronzo 430. di marm    | o in San   |
| Michel Berteldi                                 | 208.       |
| Pittura fiorifce in Firenze                     | 2 2.       |
| Pitture della Cupola di chi sia pensiero        | 55.        |
| Suor Piautilla de Nelli Pittoressa              | 19.        |
| Poggio Scrittor della Storia Fiorentina         | 388.       |
|                                                 | 9. 260.    |
| Ponte Vecchio 115. di S. Trinita 181. delle C   |            |
|                                                 | 293.       |
|                                                 | 418.       |
| Poppi pittore vedi Francesco Morandini          |            |
| Porfido lavorato ottimamente in Firenze         | 194.       |
| Porta di S Apollonia 361. della Croce 350.      |            |
| co di S. Lorenzo 348. di S. Giuseppe 347. d     |            |
| lo 5. di S. Miniato 273. di S. Niccolo 270.     | di Pın-    |
| 481. del Prato 218. Romana 124. 013. 1          | Romolo     |
| 3 shaelle Suppliche rarissima                   | 98.        |
| Porte di Firenze noue                           | .3.        |
| Porte di s. Gio: in quanto tempo furon finite   | . 32.      |
| Porticelle di bronzo in S.Lorenzo               | 514.       |
| Portico della Nunziata                          | 416.       |
| Porzia de' Medici edifica s. Clemente           | 6.         |
| Prato cioè piazza del prato d'un solo ordine    | Pre- \$67. |

•

1. 1. 9

| TAVOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predella dipinta dal Pesellino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The data of the state of the st |
| District the second sec |
| Daimenton G. A. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deposinie di fi anna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D '00 11 01 1 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Puccetti vedi Bernardino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| n 'C 11 1 110 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pucci famiglia nobilissima 4032<br>Púccio Capanna 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Puligo pittore 191.407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| O Hadd della Cala della Marina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quartro Santi in Or S. Michele, e suo suc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quattro statue abbozzate dal Buonarroto 1386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>R</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| the state of the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P. Affaello del Garbo pittore 294. 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Raffaello da Monte Lupo scultore 561.5592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Raffaello da Vrbino pittor tarissimo 154.408.286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Referrorio ai S. Spirito 150. della Nunziara 466. de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gh Angeli 492. di Cestello 3 488.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Relique del Carmine 160. di S. Croce 341. del Duo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mo 6:. di S. Gio: 34. di S. Lorenzo 55 1. di S. Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ria Nouella 259. della Nunziata 453. d'Ogni Santi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 226. di 5. Trinita 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| S. Reparata perche così detta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Refurrezzione di Santi Titi in S. Croce stata stam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pata 1, 3290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rig vainento della Città                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Riciolio del Grillandalo 94.99 . 47.306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fr. Ri. ieri Gna terotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fr. Rutoro da Campi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rittatti sono l'Abbate Puccinelli 384. Accursio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### TAEOLA.

261. Agnolo Doni 565. Aiolle Musico 370. 429. Alessandro Medici 456. Alesso Baldonliretti 250. Amerigo Vespucci 224. 361. 336. Alessandro Barbadori di motaico 119. Andrea del Sarto 287, 180. il Bacchiacca 327. Baldassar Turini Datario 505. Fr. Bartolomeo dell'Ord. de Pred. 549. Bast. da S. Gimignano 250. Biagio Curini 457. Boccaccio 361. Brunellesco 336 Cammilla Tedaldi 327. Carlo Magno 123. Cimabue 261. Conte, Guido Nouello 261. Dante 361. Dauitte del Ghirlandaio 250. Dello 261. Demetrio 248. Domenico del Ghirlandaio 249. Donatello 336. Donato Accianioli 361. .c Docciolini schermitore Fr. Filippo Lippi 3371. Francesco, Guicelardini 351. Francesco Soderini 46. Giannozzo Manetti 388. Gio: Bologna 286. M. Gio: della Cafa 261. Gino Capponi 417. Gio: Cherichini 46. Gio: Batifta Gelli Calzainolo 327. Capitano Gio: de' Medici. 505. Gostanza da Sommaia 327. Gio: Tornabueni 25 1-Iacopo Cinelli 5. Iacopo da Pontormo 327: Landino 248. Mad. Laura 261. Leon Batista Alberti 361. Luca della Robbia 423. Luigi Alamanni 361. Maddalena. Strozzi 565. Marcello. Adriani 361. Mars. Ficino 248. 361. Paolin Cieco 501. Petrarca 361. Pier Vettori 361. 439. Poggio 388. Poliziano 248. Principi sparsi per la Città in marmo fino al numero di 36. 182. Simon Memmi 261 Torrigiano 361. D. Vincenzi o Borghini 361. Vitale Medici 456. \$. Rocco spedale S. Rocco di tiglio bellissimo Romolo del Tadda lauora in porfido-194. Roslo pittore eccellentis. ¥45.423. Bubens pitt or famolo 1830.

|                                                                         | 1 5 19       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Abina di Gio: Bologna rara                                              | S 81         |
| Sacrifizio d'Abram de l Brunellesco                                     | 5 14         |
| Sacrifizio d'Elia del Puccetto                                          | 160.         |
| Sagrestie del Duomo 26. di s. spirito 142.                              |              |
| 20 513.518. di s. Matia Nouella 259.                                    | della Nun-   |
| ziata                                                                   | 101 AS 6.    |
| Sala del enozze del Palazzo Ducale 88.                                  | del Confisi  |
| glio 92 dell'Vdienza 94 dell'orivolo, 9                                 | 2.           |
| Salvator Rosa pittor bizzarro 369. 409. 5                               | 02. 5550     |
| Sandro Botticelli pittor rinomato 16. 274                               | 1. 254. 550. |
| Sansone statua di Gio: Bologna                                          | ソファンファン      |
| Santi Titi pittore eccellente 7. 152. 222                               | 2/2. 2/2     |
| 328. 329. 307. 464. 482. 583.                                           | . 243, 343,  |
| Sapienza lasciata in Firenze da Niccolò da                              | Vazano TR    |
| s. Saluatore Chiesa ov'è sepolto il Piou. A                             | riotto car   |
| Salvestro Castrocci arresice varo                                       | 27.          |
| Salvestro Castrocci artesice raro<br>Satirino di bronzo di Gio: Bologna |              |
| Scala a Chiocciola nel Palazzo de' Medici                               |              |
| Scale di Palazzo bellissime                                             | 2 88.        |
| Scalinata di s. Gio:                                                    | 28.          |
| Scalzo Compagnia ra rifs.                                               | 8.           |
| Scamozzi Architetto                                                     | 371.         |
| Scarsella a s. Gio: quando su facta                                     | 26.          |
| Scultura fiori in Firenze                                               | 20.          |
| Sepolcro di Antonio strozzi 252. dell'A                                 |              |
| Altouiti 123. Baldassar Coscia che fu Pa                                | Da XXIII.    |
| 33. Benozzo Federighi Vescouo di Fi                                     | efole 204.   |
| Bernardo Giugni 385. Buonarroto 320.                                    | Carlo Mar-   |
| suppini 330. Conte Vgo 483. Filippo S                                   | rozzi 246.   |
| Galileo 341.                                                            | J. 1.1.      |
| - 0                                                                     | 253.         |
| B. Gio: da Vespignano 358. Gio: e Piero                                 | de Medici    |
| 513. Gio: Papa XXIII. 33. Gio: Pico d                                   | ella Miran-  |
| dola 14 Girolamo Federighi 205. Lion                                    | ardo Arctis  |
| An Amaino Lanar Pro soli mion                                           |              |

| TAFOLA.                                           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| no 316. Medici in s Lorenzo 513. Oddo             | Altoviti  |
| 122. Pier Minerbetti 204. Pievano Arlott          | 0 562.    |
| Pier de' Medici 513. Soderini 156. 316.           | ,         |
| Caval. Vanni Cattellani 338. Veicovo Marzi 4      | 41.       |
|                                                   | 243.      |
| \$. Simone Chiefa                                 | 390.      |
| Simone dal Pollainolo pittor celebre              | 143.      |
| Simone da Fiesole scultore                        | 65.       |
| Simone Filarete                                   | 560.      |
| Sizigatti Architetto                              | 3500      |
| Sceliani pittore                                  | 393       |
| andi Badia 386. di Cestello 485. della N          | unziata   |
| 437. di s. simone                                 | 391.      |
| Spagnoletto pittore                               | 500.      |
| Spalliere del Coro di s. Maria Novella 251. in    | cafa      |
| Te Doni About 1 to a competition                  | 565.      |
| Spedale di s. Maria Nuova 397. accresciuto        | 399. di   |
| Bonifazio s.                                      | - 563.    |
| Spedali in Firenze quanti                         | 5,68.     |
| Spinello pittore 21                               | 2. 280.   |
| Spirito santo Monistero di Monache                | 119:      |
| s. Spirito Chiefa nobilissima                     | 141.      |
| Spranger pittore                                  | 282.      |
| stalle del Gr. Dnca                               | 16        |
| stanza della Caccia del Lione                     | 18.       |
| stanze nuove del palazzo Vecchio                  | 92.       |
| stanzone ove si fecero i congresti del Concilio   | 263.      |
| Starnina pittore                                  | 338.      |
| - state flatua del Caccini of the smouth in these | 181.      |
| statua del Giovio                                 | 540.      |
| statua dell'Onore, e dell'Inganno                 | 494.      |
| statua del Gr. Duca Cofimo I. di Vincenzio D      | anti 99.  |
| statua greca che balla                            | \$68.     |
| statue moltissime in Firenze                      | 2.        |
| statue esposte al pubblico opante                 | 568       |
| statue nella Cappella Salviati va-nella Cappe     | :11a Ser- |
| ragli 10. del Campanile del Duomo 44. 45          | dei pag   |
|                                                   | 12770     |

lazzo,

| T 1 1 1 6 7                                                                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| lance del Madiel                                                                                         | <i>7</i> 2 •            |
| lazzo de' Medici                                                                                         | 19                      |
| s. Stefano di bronzo                                                                                     | 65                      |
| s. Stefano Chiefa                                                                                        | 114                     |
| Stefano pittor Fiorentino                                                                                | ****** <b>234</b>       |
| Stoldo Lorenzi scult.                                                                                    | h cosin 137             |
| storia di Cammillo del salviati 94.                                                                      |                         |
| la Vigna rariffima                                                                                       | 466                     |
| strade più ragguardevoli                                                                                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 6 5 |
| stravaganza nel palagio de' Grifoni                                                                      |                         |
| stucchi fono antichissimi                                                                                | 29. 20                  |
| studio la sciato in Firenze                                                                              | 18.                     |
| studiolo del Gr. Duca in Galleria                                                                        | 110                     |
| \$1.50 m 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 1 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 1 4 17 2 4            |
| 7                                                                                                        | 1-19 000000 1 12        |
|                                                                                                          | 4.4 - 1. 2 6 62.00      |

| Abernacolo della porta a pinti stupe     | ndo 481. a      |
|------------------------------------------|-----------------|
| L Canto de' Taddei 1601 d'Or s. Micl     | rele bellissi - |
| mo 71. di via nuova 557. di Parione      | 234             |
| Taddeo Landini scultor raro              | 149. 181.       |
| Taddeo Gaddi Architetto                  | 113.338.        |
| Talle scultore                           | 565.216         |
| Teatro del palagio de' Pitti             | 134             |
| Teatro di Via della Pergola              | 396             |
| Tempesta pitrore                         | 407             |
| Tempio di Giove Capiro lino              | 545             |
| Tempio degli Scolari                     | 493             |
| Termine antico che mettevano i Roman     |                 |
| de de                                    | 61              |
| Termini davanti la porta del Palazzo Vec |                 |
| Tespie Città si vantava per una statua   | \$19.           |
| Tint orerto pittore                      | 497 499         |
| Tiziano Asperti Padovano scult.          | 187             |
| Tiziano da Cadoro pittor celebre 188.    |                 |
|                                          |                 |
|                                          |                 |
| s. Tommaso di Bronzo del Verocchio       | 68.             |
| s. Tommaso statua di Vincenzio de' Ross  |                 |
| Tommalo del Nero di sangue, e d'Inges    | no nobilits     |
| 289                                      | Tom             |
|                                          |                 |

### TAPOLA.

| TAPOLA.                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                       | 10 252,252 |
| Tommaso Mazzuoli d.da s. Friano pittor ra<br>Tomabuoni famiglia nobiliss. contende co | Ricci 247. |
| Torre di Guardal morto                                                                | 36.        |
| Torri trè maravigliose de' Fiorentini                                                 | 96.        |
| Toto del Nunziata pittore                                                             | 99.        |
| Tribolo scult.                                                                        | 471.559.   |
| Tribuna allato alla Galleria del Gr. Duca                                             | 106.       |
| Tribuna dis. Spirito 142. de' Niccolini ir                                            |            |
| stupenda 332. della Nunziata                                                          | 442.468.   |
| Trinità del Cigoli in s Croce maraviglios                                             | 772. 7000  |
| s. Trinic Chiefa graziosissima                                                        |            |
| Troia statua di Vincenzo de' Rossi                                                    | 184.       |
| Trois Hatua di Vincenzo de Roin                                                       | 139.       |
| 87                                                                                    |            |
| , , ,                                                                                 | 46         |
| 7 Alerio Cioli scultore eccellente                                                    |            |
| V alori caía nobilifima                                                               | 321.       |
|                                                                                       | 361.       |
| Vangelo santo di mano del Vangelista                                                  | 95.        |
| Vbaldini famiglia nobiliffima                                                         | 121.170.   |
| Venere di Prafitele famosa                                                            | 5270       |
| Venere di marmo Greco                                                                 | 104-       |
| Ventura Salimbeni                                                                     | 463.464.   |
| Vergine Vestale statua                                                                | 406.       |
| Verno statua di Taddeo Landini                                                        | 181.       |
| Versi Leonini quali                                                                   | 26.        |
| Vescouo de' Ricasoli gentil Signore                                                   | 229.       |
| Vestè sacre nella Nunziata prezie sissime 45<br>\$. Gio: 34.                          | 5.456. In  |
| Vestito di Cittadia Romano come era                                                   | 192: 364.  |
| Vgo Conte di Brand il urgo                                                            | 377.       |
| Via Maggio, o Via maggiore                                                            | 273.       |
| Vigna strada                                                                          | 235.       |
| Vignali pittore 391. 448 453                                                          |            |
| B. Villana delle Botte e non de' Botti                                                | 243.       |
| Villano di marmo in Galleria                                                          | 105.       |
| D. Vincenzio Borghini                                                                 | 55.        |
| Vincenzio Dandini Pittore                                                             | 559.       |
| 0                                                                                     | Vin-       |
|                                                                                       | •          |

|              | L . Ja P.19        | 4 000           |           |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Vincenzio 1  | Danti scoltore Eco | cellente 39. 40 | 4042      |
| Vincenzio o  | de Rossi scultore  | 87. 89. nella   |           |
| Viterbele p  | intora             | A               | 1. 139.   |
| Alfernere !  | illoic .           | 5 1 1 1 1 1     | 307.      |
| Vittoria sta | tua del Buonarrote | o raristima 89. | dell'Am-  |
| mannato      | 465.               | 1               | *         |
| B. Vmilian   | a de' Cerchi       |                 | 341.      |
| Volterrano   | pittor celebre 3   | 33.401. 408.    | 410. 453. |
| 499.501      | 438.               | ~               | 0.7       |
| Vuilla Mac   | re del Conte Vgo   |                 | . 381.    |
| Vulcano di   | Alcamene in Cice   |                 | 473-      |
| · F =        | 716 5. 4           | V 100 1         | , a. 171° |
| 44.4         | 7                  |                 |           |

Anchini famiglia nobilissima

173.

S. Zanobi fa vn miracolo nel borgo de gli Af-Bizi 359. fa fiorir l'olmo secco nella sua translazione Zuccone di Donatello rarissimo 45 è ritratto, e di chi 46.

Il Bocchi ha dato titolo di raro, d'Eccellente, di fingolare, e simili a chi più a lui è tornato in acconcio fecondo l'amor ch'egli-ha portato loro; non l'ho voluto correggere, ma nelle mie giunte sono andato guardingo in dar titoli, non auendo abilità da giudicare, estimando ognuno nel suo genere; Se in questo trouerai lettor Amico qualche cosa di buono nihil te mihi debere pura sed gratiam illi age , a quo bona suns omnia; Esperimentando verissimo ciò che in una lettera scrine vn Signore per dignità e per dottrina infigne : Prasertim cum illa huias saculi inselix sors sit , & sonditio, ut non bella so'um, plusquam ullo alio perstrepent hane Orbem nollrum; verum etiam liuor, & inuidinita laxatis dominentur franis, ut obsis etiam hic, ingenij , atq; eruditionis edidisse specimina ; Quod Farentum memoria, & heneri, & landi summe suit; Offerendo.

miui

mi in oltre proto a que Signori Oltramontani che qua verranno, a contemplazione de quali ho questa fatica intrapresa, nom solo d'assister volèndo restar seruiti, ma molte curiose e ragguardevolt notizie in voce dar loro, che per non esser prolisso ho studiosamenre tralasciate; è quissami lecito il render grazie in confulo ad alcuni, che con qualche applauso, obenignamente non anno isdegnato veder alcune delle cose da me date in luce, o si vero ho haunto fortuna qui di riuerire, ed ammirare: Obbligatifs, perciò in Francia mi confesso al Sig. Emerigo Bigot, di così celebro letteratura, che per vederlo solamente vanno a Roano i più dotti; al P. Pascasso Quesnel gioria di questo fecolo, la cui dottrina, erudizione e giudizio dal fuo S. Leone Magno chiaramente apparicono: al celeber. P. Gio: Garnier; all'eruditifs. e dottifs. Sig. Canonico Ioli: al famoso Padre de Bussieres uno de più insigni. Poeti del nostro tempo: al Sig. Iacopo Spon Medico, Dell'inn, eruditione, & indicio cum pancis conferendus; al P. Antonio Pagis Teologo eruditissimo, al Sig. Bullialdo Fbilolaus alter, nec pietate minus, & omnigena eruditione, quam Astronomica scientia conspicuus. In Germania, al Sig. Velichio, nel quale non so se maggiormente risplenda, o vn'Eccellente e varia letteratura, o ur a incomperabil cortesia; al Sig. Spizelio non solo dotti/simo, ma gentilissimo ancora; al Sig. Conringio, Varrone di questo secolo; al Sig. Meibomio, di dottifs. Auolo, e Padre, dottifs. e degno figliolo e nipote; al Sig wangenseil, quem nominare toto Orbe terrarum celeberrimum , ut fat laudum tribuam sufficit; al Sig. Rauio, ch'oltre l'vniuersal dottrina, non invidia nella cognizione delle lingue il Re di Ponto; al Sig Schurzsseischio maggiore d'ogni gran lode per la letteratura, ed eleganza; al Sig. Dau-mio, Helluo librorum, e che nella cognizione de gli Scrittori, e nell'erudizione de' tempi barbari non ha vguale non che superiore; al \$ig. Arnoldo, del nome, e fama del quale meritamente risuo na, Et Tagus, & Ganges for san, & Antipodes; In Ollanda al Sig. Guglielmo Goes, e nobile, e Dotto insieme, del quale a ragione può dirsi ció che sorto al ritratto del Vosso Padre scrisse il Barleo

Et puer, & luuenis chartis impallait, & vir,

Et nune non alium, se cupit est senem.

al Sig. Greuio d'incomparabil dottina, al Sig. Gro
nous portentosi ingeji suuenis, e come d'altri su detto, ed so di esto altrone ho scritto; al Sig. Cupero, &c
al Sig. Iacopo Tol io amendue letterati insigni; e sinal
mente in Danimarca a' simossismi Signori Borrichio,
Bartolini, e sacobeo de' quali l'erudizione perl'opere loro si manifesta.

| Err    | eri occor fi nella Seamp | 4:               |
|--------|--------------------------|------------------|
| Pag.   | Kers. Err.               | Corr.            |
| 60.    | 3. S. Agostino           | S. Martino       |
| 75.    | 21. calo nel Padr        | e Padre nel caso |
| 186.   | 17. Campana              | Capanna          |
| 243.   | 29 Maiano                | Settignano       |
| 249.   | 13. le prontezza         | e prontezza      |
| 252.   | 5. è                     | C                |
| - 257. | 7. Frances, e            | Francele         |
| 259.   | 24. Libano               | Libano           |
| 334.   | 19. loro                 | Tedaldi          |
| 360.   | 27. Lorenzo Ghi          | Lor. Ghiberti    |
| 575.   | 8. Sueltamente           | Suelaramente     |
|        | 14. Suor                 | Sonar            |

De Gli altri di minor importanza alla prudenza di chi legge se ne commette l'ammenda.



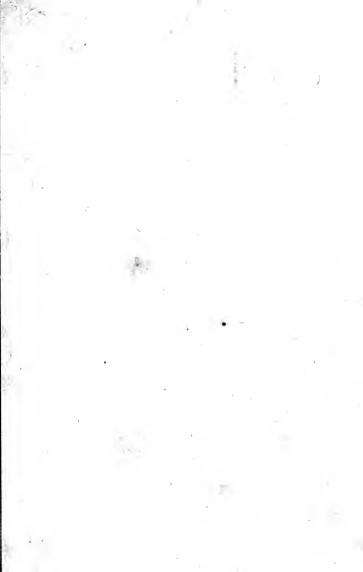



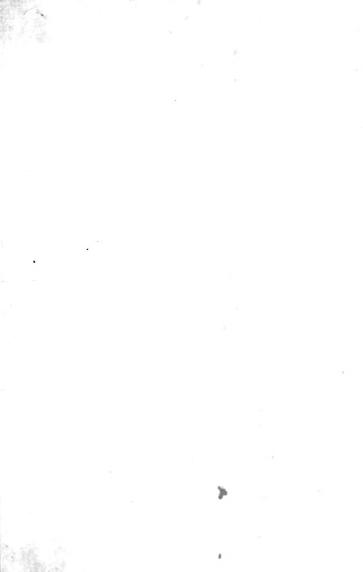



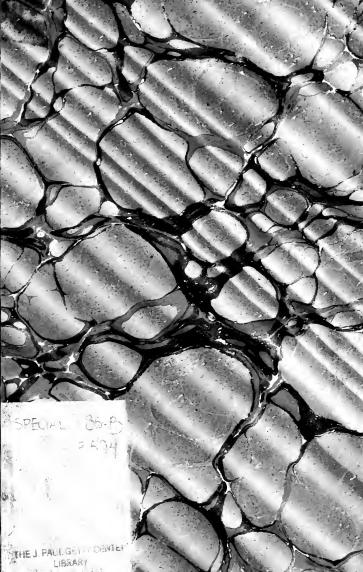

